

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



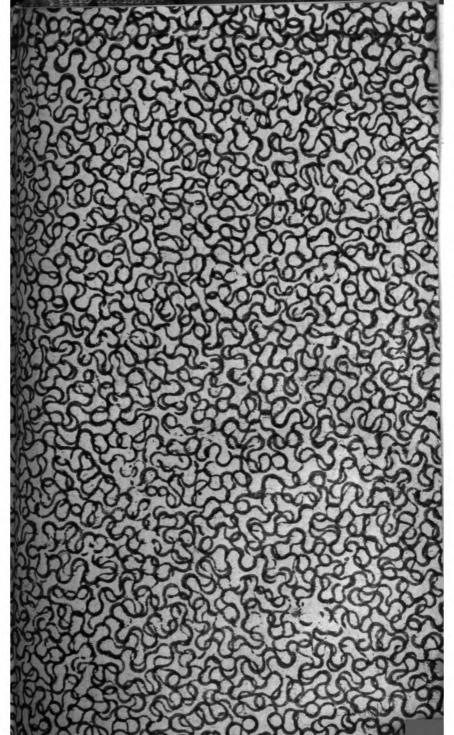

درر.∢ نسون

•

# OPERE STORICHE

DEL

## CARDINAL BENTIVOGLIO.

VOLUME SECONDO.



#### DELLA GUERRA

## DI FIANDRA

DESCRITTA

DAL

### CARDINAL BENTIVOGLIO

PARTE PRIMA.







MILANO

Dalla Società Tipografica de Classici Italiani, contrada di s. Margherita, N.º 1118, ANNO 1806.

#### DELLA GUERRA

DI

#### FIANDRA

DESCRITTA

### DAL CARDINAL BENTIVOGLIO,

Parte Prima. Libro Primo.

### SOMMARIO.

Introduzione all' istoria. Sito e governo delle Provincie di Fiandra. Prime cagioni della guerra che si descrive. In quale stato si ritrovasse la Fiandra quando il Re Cattolico Filippo II. deliberò di lasciar quei paesi per tornare in Ispagna. Sul partire raguna in Gante gli ordini generali. Suo ragionamento alla Duchessa

6 Della guerra di Fiandra

di Parma, da lui lasciata Reggente di quelle provincie, intorno al modo di governarle. Parte, e sa viaggio per mare. Varie difficoltà che la Duchessa comincia ad incontrar nel governo, e specialmente nelle cose della Religione. Commovesi la nobiltà, e non può tollerare la troppa autorità del cardinale di Granuela. Ma più di tutti il principe d'Oranges, il conte d'Agamonte e quel d'Horno. Doglienze loro. Scrivono al Re tutti tre insieme apertamente contro il Granuela, e fanno istansa che sia levato di Fiandra. Il Re non vi assente. Sdegnansi della ripulsa, e tanto più si mostrano irritati insieme con gli altri nobili contro il Granuela. Vengono a manifesto disprezzo contro di lui, e mettono finalmente il Re in necessità di levarlo da quei paesi.

se provincie di Fiandra ne' secoli addistro furono separate l' una dall'altra. Quasi ciascuna aveva il proprio suo Principe, ma di titolo più che d'essenza. Quindi s'andò congiungendo questa con quella in diversi tempi. In molte mancarono i maschi e vennero a succeder le femmine, e per via de' loro matrimoni principalmente cominciarono in quelle parti a crescere gli Stati, e con la forma degli Stati le prerogative insieme de Principi. A questo modo la casa di Borgogna uni finalmente è signoreggiò con tanta granderza quelle provincie in un corpo, e uell'istessa manièra continovò poi con altre grandezze maggiori a goderle e dominarle la casa d'Austria. Il primo di questa famiglia, in cui per via della madre ne cadesse l'eredità, su Filippo I. Di Filippo, che morì nel fior dell'età, nacque Carlo V. che fu Imperatore, e di Carlo Filippo II. Possedè Carlo con somma quiete la Fiandra. Ma ne primi auni della successione di Filippo s'alterarono poi in maniera quelle provincie per diverse interne ed esterne cagioni, che scrpendovi a poco a poco il male da principio ora in un modo ed ora in un altro, proruppe

dopo in tumulti aperti, e da'tumulti finalmente in una guerra delle più lunghe e più atroci che seguissero in alcun tempo. Di questa guerra io piglio a descriver gli avvenimenti, che sono de' maggiori e più celebri senza dubbio, che si possano esporre al teatro dell' universo. Da' primi tumulti sino alla tregua di dodici anni, ne sono passati intorno a ciuquanta di turbolenze continove. Nel qual tempo, e nel seguente eziandio che si sono ripigliate l'armi dopo la tregua, chi vorrà considerare i successi di questa guerra, scorgerà tante e sì illustri scene di vari casi, che gli sarà forza di confessare, niun'altra mai aver data più copiosa materia d'umani ammaestramenti, e niuna più memorabile di questa in ogni altra parte esser descritta in antiche e moderne istorie. Vedransi in contrasto paesi d'angusto giro con una monarchia di smisurata grandezza, ma vedransi però favoriti in modo e dall' armi della natura col mare e coi fiumi, e dalle forze de' vicini con ogni altro maggiore ajuto, che non dovrà parer maraviglia se l'opposizione loro sì lungo tempo ha durato, e se più vigorosamente che mai tuttavia si mantiene. Vedransi nella loro indomita ribellione uniti i furori dell'eresia contra la Chiesa a quelli de' popoli contra il lor Principe; e divisasi poi la Fiandra in se stessa, arder miserabilmente i suoi paesi in guerra non meno di Religion che di Stato, e nel fuoParte prima. Lib. 1.

co dell'armi civili non meno che dell'esterne. Vedransi sanguinose battaglie, inauditi assedi, spaventevoli sacchi, incendi e rovine, successi marittimi, che d'atrocità non cederanno a'terrestri; e non meno atrocemente poi trasportate l'armi da' vicini mari d'Europa ne' più remoti dell' Indie. Uscirà fra l'armi qualche volta aucora il negozio, e fra l'insano strepito della guerra, il desiderio natural della pace. Con tutto ciò prevaleranno poi sempre le rovine, le morti e le stragi per ogni lato, e parerà appunto che sui funesti campi di Fiandra, come in pubblico steecato d'abbattimento, abbiano voluto ridursi e concorrere quasi tutte le nazioni d'Europa a gara, per isfogar l'ira e l'odio, e cimentarsi col ferro in mano sempre più ostinatamente l' una contro dell' altra.

Ma inuanzi ch'io entri nella narrazione delle cose proposte, reputo necessario
di ripigliarne i loro principi alquanto più
di lontano, esponendo prima qual fosse lo
stato delle provincie di Fiandra, ed in quale
disposizione si trovassero i paesi vicini,
quando cominciarono i movimenti accennati, affinchè conosciute le più intime loro
cagioni, se n' intendano più chiaramente
poi ancora i successi. È cesa dunque manifesta ad ognuno, le provincie di Fiandra essere passate dal sangue di Borgogna
in quello della casa d'Austria nel modo che
s' è toccato di sopra. Siedono le sopranuo-

to Della guerra di Fiandra

minate provincie sull'estremità di quel continente settentrionale d' Europa che più avvicina insieme la Germania e la Francia. Vengono perciò alcune di loro sotto il nome di Gallia Belgica, ma tutte in comune sotto quello di Paesi bassi della Germania. e più commemente ancora in Italia sotto il semplice nome di Fiandra. Negli ultimi tempi, quando erano tutte congiunte in un corpo solo, facevano il numero di diciassette provincie, le quali si dividevano ne' ducatidi Brahante, di Limburgo, di Lucemburgo e di Gheldria; nelle contre di Fiandra, d'Artoys, d'Enau, d'Olanda, di Zelanda, di Namur e di Zutsen; nel marchesato del sacro Imperio, e nelle signorie di Frisa, di Malines, d'Utrecht, d'Overissel e di Groninghen. A'quali paesi s'aggiungeva ( ma non come d' un medesimo corpo ) la città di Cambray col territorio di Cambresis, e parimente la contea di Borgogna, che da tutto il resto viene divisa per l'interposizione della Lorena. Erano quelle provincie allora molto conformi l'una all'altra d'iustituti e di leggi ne loro governi. Fioriva in tutte ugualmente la religion Cattolica e gli Stati rappresentanti ciascuna di loro si formavano in generale di tre ordini di persone, cioè d'ecclesiastici, di nobili e del popolo più comune. Consistevano gli ecclesiastici per la maggior parte in abati monacali, che dimoravano ne' loro monasteri, per lo più situati in campagna; i

nobili nelle più qualificate famiglie, dimoranti anch' esse in campagna d'ordinario nelle signorie loro e castelli; ed il popolo più comune principalmente nell'ordine artigianesco delle città. Le cause civili e crimineli erano conesciute ne' consigli di ciascuna provincia, o ne magistrati di ciascuna oittà, secondo la qualità delle materie e gl'instituti de' luoghi; e le appellazioni poi andavano generalmente ad un tribunale supremo, ch' era stato costituito in Malines, come nella città più comoda a tutto il paese. Appresso il Principe ritenevano la parte più importante del governo tre consigli più riguardevoli, cioè il sonsiglio di stato, il privato e quello delle finanze. Il primo era composto d'alcuni de' signori più stimati delle provincie, e di qualche persona di chiesa ancora e di toga, e si trattavano in esso le cose di maggior conseguenza. Nel secondo, ch' erà formato di soli giuresconsulti, si risolvevano quelle materie di giustizia, per le quali bisognava necessariamente aver ricorso all'autorità suprema del Principe. E nel terzo si maneggiava il suo denaro patrimoniale, e quello che gli era contribuito secondo il bisogno dalle provincie, il che passava per mano d'uno o di due capi di maggior conto e d'altri inferiori ministri. Venivasi talora exlandio alle ragunanze degli Stati gemerali di tutto il paese. Ma ciò seguiva solo in materie gravissime, e nelle quali più

12 Della guerra di Fiandra

il bisogno obe la voloutà inducesse il Principe a vedere uniti in un corpo i suoi popoli, per dubbio ch'essi non pigliassero animo di voler piuttosto imporre le leggi in tale occasion, che riceverle. Quest' era generalmente allora il governo delle provincie. Hanno goduto sempre quei popoli molte prerogative di privilegi nella forma del lor reggimento, e perciò hanno resa a loro Principi un' ubbidienza quasi mista di libertà. Da vino e qualch' altra cosa in fuori, che nasce in regioni calde, non può essere più abbondante la Fiandra di tutto quello che richiede per suo bisogno la vita umana. Nè v'inorridisce però troppo nè anche il verno per ordinario, essendovi i freddi piuttosto lunghi che aspri, e molto più soliti a peccare nell'umido che nell' intenso. Il paese è ricco particolarmente di fiumi e tutti navigabili, e che per la maggior parte col flusso del mare portano il mare stesso ed il suo commercio molto addentro nel continente. Ma non è men ricco di grosse terre e città e di numero d'abitanti, i quali per lo più sono di grande statura, candidi nell'aspetto, e quasi anche più ne costumi, dediti al traffico; e di natura placida e molto trattabile, non irritati, ma altrettanto contumace ed indomita, quando gli accende il dolor dell'offesa e la cupidità del risentimento. A questa successione pervenuto Filippo d'Austria (come fu accennato di sopra) generò in Gante, ch'è la città più principale della provincia propria di Fiandra, Carlo suo figliuclo maggiore, il quale ereditò insieme poi anche la Spagna, e poco dopo fu assunto eziandio all'Imperio Germanico. Nato Carlo in Fiandra, vi passò la prima sua fanciullezza, e vi si fece poi vedere più che in alcun' altra parte di tanti suoi segui e provincie in quei sì frequenti vinggi, che di continuvo bisognò ch'egli facesse per amministrarne il governo. All'inclinazione che la natura gli aveva data verso i Fiamminghi nel nascere e nell'educarsi appresso di loro, aveva egli mostrato poi sempre di congiungere il gusto suo proprio nel servirsi di loro ne'suoi piu gravi e più importanti maneggi. Il signor di Coures con grandissima autorità resse la prima sua gioventù, il cardinale Adriano, che fu por Papa Adriano VI. governò insieme col medesimo Ceures la Spagna in sua assenza. Carlo di Lanoya il regno di Napoli, e quasi con assoluta autorità per lungo tempo le cose d'Italia. E nelle guerre di Germania, e specialmente in quelle ch'arsero nel tempo suo più volte sulle frontiere di Francia, le più adoperate forze de suoi domini furono quelle di Fiandra; in tutte le quali occasioni fu sempre onorata grandemente da lui e favorita la nobiltà Fiamminga, e fatta sempre ogni maggior dimostrazione d'affetto verso quelle provincie. Ricordavansi tuttavia quei popoli dell' affabilità

Della guerra di Fiandra singolare usata con loro da Carlo ne suoi primi anni, e con quanta domestichezza gli avesse uditi sempre e raccolti, e che di Principe fattosi molte volte privato, avesse deposta ogni maestà pubblica, per fare apparire tanto più verso di loro la sua affezione particolare. Ond'essi all'incontro ( eccettuatane quella picciola alterazione di Gante, che restò sopita quasi prima che fosse nata ) avevano mostrata sempre ogni maggiore ubbidienza ed ogni devozione più costante verso di Carlo. Erasi poi goduta in Fiandra una piena felicità sino all'ultimo nel suo tempo, perchè dalle frontiere in fuori verso la Francia, ch'alle volte avevano patita qualche percossa d'armi. in tutto il rimanente delle provincie era fiorito un ozio perpetuo, ed una perpetua pace e tranquillità. E perciò non si potrebbe esprimere quanto per tutto fosse aumeutata la copia degli abitanti, la frequenza del traffico, ed il vivere abbondante delle città. In Anversu, fra l'altre, pareva che l'Europa si sosse eletta la sede del suo traffico universale; in tanto numero e con tante sorti di mercanzie vi concorrevano le nazioni straniere du ogni region più remota. Ne' quali successi aveva specialmente avuta gran parte il moderato e saggio governo di due Principesse, il cui nome resterà celebre per ogni secolo in fiandra: e queste erano state madama Margherita

zia dell'Imperatore, e madama Maria Re-

gina d'Ungheria sua sorella, che fra l'una e l'altra, quasi tutto il tempo ch'egli campò, avevano governate quelle provincie in suo nome. Non aveva Carlo (com'accennai ) altro figliuolo che Filippo, il quale era nato e nudrito in Ispagna. E perchè il padre vedeva quanto importerebbe alla grandezza del figliuolo il conservar bene uniti gli Stati di Fiandra col resto della monarchia di Spagna, egli vi fece venir personalmente Filippo ancor molto giovine, acciochè fosse giurato successore ( come segui ) dopo la morte sua da Fiamminghi. Trattennesi poco la prima volta Filippo in Fiandra. Tornovvi egli poi la seconda in età più matura con occasione d'essere stato in Inghilterra con la Régina Maria sua moglie, e vi si fermò alcuni anni dopo la rinunzia di tutti gli Stati ereditari che gli fece l'Imperatore suo padre, sinchè per cagioni gravissime convenne a lui ancora di passare in Ispagna. In quello spazio di tempo che Filippo dimoro appresso i Fiamminghi, videro essi la differenza ch' era fra il padre ed il figliuolo nelle neture ed inclinazioni dell'uno e dell'altro. Gran pietà e religione, gran giustizia e costanza d'animo in ciascuno di loro. Ma quanto Carlo era stato dedito all'armi, tanto Filippo si vedeva inclinato alla quiete. L'uno benigno ed affabile, l'altro soprammodo grave e composto. Quegli pratico, si può dire, d'ogni lingua, e fatto alle maniere d'ogni nazione, laddove questi e nel parlare e nel resto pareva che non sapesse accomodarsi se non alle sole usanze di Spagna. Erasi dunque in Fiandra generalmente conceputa opinione, che Filippo, per la qualità della sua natura e de' suoi costumi dovesse mostrarsi affatto Spagnuolo, ritirarsi in Ispagna, e mettere il governo totalmente in mano di quella nazione. Il qual sospetto aveva presa poi maggior forza dall'essersi veduti appresso di lui in particolar favore nel tempo ch'egli s era fermato in Fiandra, il Principe Ruygomez di Silva, il Duca d'Alba ed il conte di Feria. e che principalmente con loro e con monsignor di Granuela Borgognone vescovo d'Arras, comunicava tutte le cose più gravi, e quelle medesime ch'avevano più riguardo agli interessi propri di Fiandra. Temevano perciò i Fiamminghi che fosse per essere alterato il governo loro, e tanto più quanto non ignoravano d'aver cominciato essi a venire in qualche sospetto a Carlo sul fine della sua età, e molto più dopo a Filippo. Fra le cagioni, più principali di ciò, l'una era stata l'infezione dell' eresia che da' paesi vicini aveva cominciato a pullulare in Fiandra vivente il medesimo Carlo. Erano tre le sette più principali dell'eresia che regnava allora nelle parti propinque della Germania, della Francia e dell' Inghilterra. In Germania prevaleva l'eresia di Lutero, in Francia regnava Calvino, ed in Inghilterra s'era fatto come un composto dell'una e dell'altra. col ritenervisi ancora qualche esterna apparenza della religione Cattolica; nè pochi erano gli Anabatisti che s'erano mescolati coi luterani nella parte di Fiandra voltata verso Germania. Questo male così potente richiedeva non meno potenti rimedi, e perciò Carlo sin al suo tempo aveva pubblicati con molto rigore diversi editti contro gli infetti, che s' erano confermati poi da Filippo; onde molti degli abitanti avevano patite gravi pene di carceri, d'esilj, di confiscazione, e di morte aucora per tal rispetto. E perchè s' era formato pur medesimamente un officio particolare per questo fine di tener espurgato il paese dall'eresia, ch' era in mano di persone di Chiesa, e ch'aveva molta similitudine con l'Inquisizione, avevano di ciò cominciato a fremere sin da principio i Fiamminghi, ed a mostrare un'aperta ripugnanza ad un tale officio, al qual davano ogni nothe più odioso, col dubbio d'averne a vedere sempre più odiosi gli effetti. Nè tali sensi erano più nel popolo che ne grandi. Anzi questi si mostravano tanto più commossi di ciò, quanto più a loro, ch'avevano le provincie in governo, s'accresceva l'autorità col proteggervi gli abitanti. Fiorivano allora molti uomini di grand'eminenza in Fiandra per nobiltà, per valore e per a-Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

derenze; ma due superavano di gran lunga gli altri, e questi erano Guglielmo-Principe d'Oranges, e Lamorale conte d'Agamonte. Era nato eretico in Germania l'Oranges, e passato poi egli da fanciullo in Fiandra alla successione di gran roba paterna e materna, s'era fatto cattolico, ed era stato sempre in molta grazia appresso l'Imperatore. E l'Agamoute uscito da prosapia del tutto Fiamminga, aveva sempre occupati i primi luoghi d'onore e di stima in Fiandra ne carichi del paese e principalmente ne' militari; ed al suo valore s'era attribuita in gran parte la vittoria ottenuta dal Re nella memorabile battaglia di San Quintino, ed a lui solo quella di Gravelinga, dov'egli aveva il comando dell'esercito regio. Erano questi, due personaggi, benchè d'ingegni e di nature quasi contrarie, in autorità e favore quasi uguale appresso i Fiamminghi. L'Oranges fatto più per l'arti civili che per le mili-, tari, cauto, sagace, grand' artefice di parole e non men di consigli, popolare ne? costumi e nelle maniere, e di cui si dubiterebbe se fosse stata maggior negli affari o l'abilità per comprendergli, o l'accortezza per maneggiargli. Qualità egregie tutte, quando s'iudirizzano a retti fini, ma che vanno a degenerar bruttamente in contrario quando sono adoperate ( come poi lece l'Oranges ) in ambiziosi e corrotti. disegni. All'incontro l'Agamonte era stato

sempre più dedito agli studi della guerra che della pace, libero di natura, candido ne' pensieri e nelle parole, popolare anch' egli, ma più coi soldati in campagna che col volgo nelle città, e molto più atto eziandio in tutto il resto a farsi luogo fra l'armi, che fra le corti. In questi due, e negli altri signori più principali del paese erano distribuiti i governi delle provincie ed i carichi militari. E benchè prima che il Re partisse niuno di loro si fosse opposto agli editti accennati di sopra, crasi noudimeno conosciuto assai chiaramente, che non piacevano a molti di loro, e s'era temuto che di ciò almeno si sarebbono serviti quelli, che sotto palliati pretesti avessero voluto turbar la quiete e prorompere alle novità. Del che sin allora aveva dato sospetto più d'ogn' altro l'Oranges; perciocche nel tempo ch'egli era in Francia appresso Enrico II. per uno degli ostaggi di Filippo in esecuzione della pace ch'era stata conclusa in Cambray fra quei due Re l'anno 1559, egli, onestatane la cagione, era scorso in Fiandra, ed aveva rivelata a' suoi aderenti una calda pratica che bolliva in segreto fra l'uno e l'altro Re all'esterminazione dell'eresia. E perchè la nobiltà di Fiandra in tempo di Carlo aveva speso assai, e molti d'essa e de primi si trovavano male stanti, perciò dovendo · il Re partirsi di Fiandra, s'era cominciato a centire ancora in questa parte più d'un

tacito susurro e lamento fra loro, come se la futura perpetua assenza del Re fosse per privare i Fiamminghi di quei vantaggi ch'avevano si largamente goduti in tempo dell' Imperatore suo padre. Il che poteva far temere ch'essi avessero a procurargli per via delle turbolenze, come quelli che stimassero di poterne avere si poca speranza in tempo di quiete. Nè si mostravano punto meglio animati del popolo e della nobiltà molti ancora fra gli Ecclesiastici, per rispetto delle nuove erezioni de' vescovati, le quali erano seguite nelle più principali città del paese, che procurate prima da Carlo per dar miglior forma al governo ecclesiastico in Fiandra, e specialmente per frenar l'eresia, s'erano condotte a fine costantemente poi da Filippo. A tale effetto era stato necessario in queste erezioni di sopprimere molte badie. È dovendo perciò in futuro i Vescovi godere il primo luogo nell' ordine ecclesiastico, venivano a teuersi di ciò offesi gli abati, che per l'addietro fra gli ecclesiastici facevano il maggior numero, e possedevano il più degno luogo nelle pubbliche ragunauze. Alle quali materie di varj disgusti in tutti tre gli ordini delle provincie s'aggiungeva l'essersi cominciato ad introdurre gente straniera d'Alemanni e Spagnuoli nelle fortezze più principali, che prima avevano i presidj del proprio paese. Queste con altre passioni che vagavano per gli animi de' Fiam-

Parte prima. Lib. I. rainghi, erano molto ben note a Principi confinanti, come quelli ch' invigilavano a tutte le occasioni, per le quali s'avesse a commuover la Fiandra, e ch' erano desiderosi d'ajutarne ancora il successo. E benchè discordi fra loro di religione ed in altre cose, gli congiungeva nondimeno facilmente un fine medesimo nel quale cospiravano, ch' era di vedere diminuita in qualche modo la grandezza della casa d'Austria, e specialmente quella del Re di Spagna. E tutti erano portati in particolare a veder mal volentieri unite le provincie di Fiandra alla sua corona; provincie per sito, per ampiezza e per opulenza di tanta considerazione, che sole in mano de Principi della casa di Borgogua avevano molte volte ne' tempi addietro posta in angustic la Francia, e dato più d'un travaglio all' Inghilterra ed alle parti vicine della Germania. In Francia, dopo l'infelice spettacolo d'Enrico IL ferito in giostra, e poi morto nel celebrar le nozze della figliuola col Re di Spagna e della sorella col Duca di Savoja, era succeduto alla corona Francesco II. in età fanciullesca. Era il governo perciò quasi tutto in mano della madre Catterina de' Medici, ma distratto in modo

e combattuto dalle fazioni, che non poteva essere più disordinato ne più confuso. L'eresia che prima in Francia s'era di nascoso e fraudolentemente introdotta, vi s'era poi con somma audacia e con turbolenzo

aperte manifestata, e sotto l'insidiatrice pubblica larva della coscienza occultando i suoi fautori le private loro ambiziose cupidità, dalle prime loro contenzioni di corte erano poi trascorsi all'armi in gravissimo detrimento di tutto il regno. Chiamavansi Ugonotti ( nè si sa ben l'origine del vocabolo ) quegli eretici, e se n'era fatto capo Lodovico di Borbone Principe di Condè, ch' era fratello d'Antonio Re di Navarra. primo. Principe allora del sangue regio; ed il suo principale piuttosto conduttor che seguace, era Gasparo di Goligni ammiraglio di Francia; peste che fu poi di quel regno, e finalmente di se medesimo. Ma non erano quasi meno sospette all'incontro l'azioni de' capi che sostenevano la parte cattolica, e massime de' Guisiaui, per l'opinione si ricevuta, che speziosamente sotto zelo di religione nudrissero auch'essi vari disegni di pervenire a maggiori grandezze lor proprie. In tale state non poteva la Francia veramente concorrer molto agli altrui travagli, tanto afflitta da'suoi medesimi. Nondimeno ben si vedeva che non sarebbe mancato mai quel fomento che di là avesse potuto venire alle turbolenze di Fiandra, e specialmente per istigazione degli Ugonotti. In Inghilterra la successione a quel regno ed all' Hibernia era caduta in Elisabetta figliuola d'Enrico VIII., dopo essere morta senza figliuoli la Regina Maria, ch' era stata moglie di Filippo Re di

Spagua. Quanto s'era mostrata risoluta Maria nel restituire la fede Cattolica in Inghilterra, tanto era state poi pertinace Elisabetta in volere opprimerla nuovamente, auimats a ciò dall' esempio d'Anna Bolena sua madre, la quale aveva vivuto non meno senza religione che senza onestà, e mossa aucora dal timore, che sotto le leggi della Chiesa non restasse illegittima la sua successione, com' era illegittimo 'il nascimento; dal qual timore a lei pareva di rimanere pienamente sicura sotto i dogmi dell'eresia. Con questi sensi Elisabetta, sacendo servire la religione allo Stato, aveva voluto che si ricevesse l'eresia per tutta l'Inghilterra e l'Hibernia, e pieua d'odio contro il Romano Pontefice e contro il Re di Spagna, da' quali due potevano soprastarle i maggiori pericoli, procurava all'uno ed all'altro per ogni via parimente ogni maggior danso. A tal fine ella proseguiva in Inghilterra una crudele persecuzione contro la Chiesa, e stava intentissima a tutti quei sinistri successi ch'avessero potuto sopravvenire al Re di Spagna, e massime in Fiandra, dalla qual parte ella aveva più vicina, e perciò più sospetta la sua potenza. Da quel flanco della Germamia, ch'è più propinquo alla Fiandra, mostravano la medesima disposizione contro la Chiesa e contro la Spagna tutti quei Principi cretici che vi possedevano stati u doming; ma il più considerabile era l'E- 24 Della guerra di Fiandra

dettor Palatino del Reno, e nel quale maggiormente appariva il timor comune, per vedersi egli più degli altri in mezzo alle forze Austriache di Germania e di Fiandra. In modo che per tutte le accenuate cagioni si poteva temer grandemente, che da queste parti esterne fosse per essere fomentato ancora ogni moto interno di Fiandra, secondo l'occasioni ch' avessero a presentarsene.

Tal era le stato delle cose, e l'abito degli animi di Fiandra, tale il senso e la disposizion de' vicini, quando il Re si trovava in quelle parti sul punto di passare in Ispagua. Che di qua io darò principio all'istoria ch'ho preso a scrivere, dopo aver narrate più brevemente ch'ho pututo le cose esposte di sopra. Erasi dunque risoluto il Re di passare in Ispagna: al che s'era mosso non tanto per affetto particolare verso quei Regni e quella nazione, quanto per maturità di prudente e necessario consiglio. Vedeva egli appena adulto, e consolidato, dopo tanti viaggi e fatiche del padre, il suo vastissimo imperio; e scorgendolo composto di tauti membri e tanto divisi l'uno dall'altro, stimava espediente ch' egli dalla parte più principale, come il cuore nel corpo umano, andasse compartendo al resto il vigore e gli spiriti del governo. E senza dubbio la parte non solo più importante, ma più opportuna per quest' effetto doveva essere riputata la Spagna.

Okreshè non mancavano in quei regni ancora molte urgenti necessità che richiedevano la presenza del Re, e quelle in particolare che cagionava da una parte il pericolo dell'esservi di già cominciata a penetrar l'eresia, e dall'altra il sospetto della gente Moresca, della quale era grandemente in-Spagna, e con la quale in ogni suo moto intestino grand'era il dubbio che di fuori non fossero per cospirar similmente i Mori vicini dell'Africa. Il maggior negozio ch' innanzi alla partita del Re venne in consulta, fu il risolvere a chi egli dovesse in suo luogo lasciare il governo di Fiandra. Trattossi di due Principesse congiunte amendue col Re strettaments di sangue. L'una era Cristierna Duchessa di Lorena, la quale era nata d'una sorella dell'Imperatore suo padre; e l'altra Margherita Duchessa di Parma figliuola naturale del medesimo Imperatore. Grande su la contesa innanzi che fosse determinato qual delle due avesse ad esser preferita. Éra Cristierna d'età maggiore, conosciuta molto in Fiandra per la vicinanza della Lorena, commendata di molta prudenza per aver sotenuto (rimasta vedova) con gran virtà il governo di quello stato; e le aveva accresciuta pei una grandissima riputazione la sopraccennata pace di Cambray, che per suo mezzo e con la sua presenza principalmente s'era maneggiata e conclu-

sa. Il qual suocesso, come aveva liberata da ogni molestia d'armi la Fiandra; così ancora aveva conciliati sempre più gli animi de Fiamminghi verso la sua persona. Desideravala sopra tutti 'gli altri l'Oranges, per la speranza nella quale era entrato di avere una sua figliuola per moglie, e perviò ne faceva ogni pratica, sperando insieme ch' un tal matrimonio dovesse poi mettere quasi più in mano a lui che a Gristierna l'amministrazion della Fiandra. Ma prevalse finalmente l'inclinazione del Re verso Margherita; come quella ch'era nata e nudrita in Fiandra, e ch'avendo gli stati di Parma e Piacenza di auo marito sotto alle forze del Ducato di Milano in Italia. e che risolatasi aucera: d'inviare Alessandro suo figliuolo unico alla corte di Spagna, prometteva una più assoluta dipendenza dal Re; laddove all'incontro la casa di Lorena per la qualità del paese e più ancera degli interessi, eca costretta a dipendere quasi del tatto dalla corona di Francia. Oltrechè il desiderio stesso ch'avevano mostrato à Fiamminghi d'avere Cristierna per loro reggente, ne aveva reso tauto più alieno il Re e i ministri Spagnuoli, coi quali audava unito il Vescovo d'Arras, ministro anch' egli de' più adoperati che fossero nella corte. Queste considerazioni fecero che essi parimente impedissero all'Oranges il matrimonio accennato, parendo loro che non convenisse di consentire che una tal parentela si prossima al Re medesimo, e ch'avrebbe reso l'Oranges più grande in Fiandra col vicino appoggio della Lorena, avesse a suscitar nel suo animo spiriti più ambiziosi di quelli che più d'una volta in lui s'erano di già molto chiaramente scoperti.

Eletta ch' ebbe il Re la Duchessa di Parma al governo di Fiandra, e fautala venire a questo effetto d'Italia, giudicà necessario inuanzi alla sua partita di fare una convocazione degli stati generali delle provincie, e gli tenne in Gente, Ridotti in quella città i deputati, trattò il Re prima a parte con ciascuno di loro de negozi che più importavano; e all'aprirsi poi della pubblica ragunanza si trovò presente egli stesso con la nuova governatrice alla prima azione. Quivi dopo un alto silenzio, cominciò il Vescovo d'Arras a parlare d'ordine del Re a' deputati, e si diffuse in un lungo ragionamento, nel quale mostrò le cagioni che sforzavano il Re a passare in Ispagna, e piegò poi alle materie particolari di Fiandra. Disse, ohe prima l'Imperatore suo padre era stato molti anni senza vedere la Spagna, e che finalmente v'era andata non con altro fine, che d'averla per sepoliura. Che al Re poi era convenuto pure di starne assente molti anni per non abbandonare la Fiandra, esposta allora a' maggiori pericoli della guerra ch'ardeva fra lui e il Re di Francia. Essere al fine

seguita la pace di Cambray, il suo matrimonio con la figliuola d'Enrico II., e ogni migliore intelligenza e concordia dall'una e dall'altra parte. Assettate in questa maniera le cose di Fiandra, volere ogni ragione ch'egli si rivolgesse ora a quelle di Spagna, per provvedere in quelle parti similmente a varj bisogni, che per necessità richiedevan la sua presenza. Spe: rar fermamente il Re, che ben tosto potrebbe o tornar egli stesso in Fiandra, o mandarvi il figliuolo. Riconoscere quelle provincie per suo principal patrimonio, e da loro quell'ascendente che poi aveva portato il suo sangue alla successione di tanti regni; e perciò voler gareggiare col padre in amarle, e procurar di vincerlo in favorirle. Ad ogni altro comodo che potesse loro far conseguire, dover essere preferito senza dubbio quel della quiete, dalla quale nasceva il commercio, dal commercio il traffico, e dal traffico l'opulenza che godevano allora i popoli della Fiandra. Nella quiete godere parimente il suo ministerio pri fruttuoso la Chiesa, e le sue prerogative maggiori la nobiltà. Dunque a tutti gli ordini del paese giovare ugualmente quest' ozio, e il'Re essere interessato in ciò più d'ogn'altro per cagion de pericoli, ne' quali cadeva ordinariamente l'autorità de' Principi con le turbolenze de' popoli. Conoscere il Re, ch' a questo suo si prudente e pietoso oggetto niuna cosa poteva essere più contraria che l'eresia; mostro d'empietà e di sedizione, e ch'armati i popoli contro Dio, gli armava al medesimo tempo contro i lor Principi; del che vedersi pur troppo orrendi e spaventevoli esempj nelle regioni vicine. Che perciò il Re con offizio di padre non men che di Principe esortava le Provincie a conservare la purità dell'antica fede, cioà di quella fede che per tanti secoli avevano i loro maggiori e prosessata con zelo si vivo, e fatta fiorire con pietà si costante. Che perciò facessero osservare gli editti pubblicati prima dal padre, e poi da lui in questa materia. Che non si lasciassero in. gannare da falsi vocaboli, pigliando la licenza per libertà. Che da' mali degli altri imparassero a non cadere ne loro propri, rendessero ogni ubbidienza e rispetto alla nuova governatrice, e s'assicurassero che siccome il Re partiva pieno di gratitudine de' buoni servizi prestati da loso al padre e a lui medesimo, così egli continuerabbe sempre nell'affetto paterno e suo proprio verso quelle provincie. In segno di che spezialmente avrebbe quanto prima e fatti uscire i presidj stranieri dalle fortezze, e levata ogn' insolita contribuzione al paese. Queste furono le cose più principali che espose il Vescovo d'Arras in nome del Re. Fu piena d'umiltà e d'ossequio, e spirò fedeltà in agni parte la risposta ch'allora diedero le provincie. Ma con poça soddi-

ssazione del Re si terminarono poi quegli stati: perchè intorno alle materie che toccammo di sopra, nelle quali appariva disgustato il paese, egli vide trasparire il mal animo delle Provincie in molti de lor deputati, e potè giudicare che non sarebbono restate lungamente le cose nel termine in ch' egli alla partita sua le lasoiava. Rodeva i Fiamminghi allora particolarmente il sospetto di vedere introdotta l'Inquisizione fra loro; e non erano mancati di quelli che di ciò negli stati avevano fatte aperte querele. Non essere avvezza a tali rigori la Fiandra, inorridirsi solo del nome d'Inquisizione; e quindi essere per disertarsi il traffico e la mercanzia per tutto il paese. E quanto meglio si medicherebbe ancora questo mule coi rimedi soavi, che col ferro e col fuoco? Ogni corpo umano aver la sua particolare abitudine, e così ogni nazione ancora il proprio suo naturale temperamento. Quello che convenisse alla Spagna e all'Italia non potere adattarsi alla Fiandra, come ne anche agli altri popoli Settentrionali d'Europa, i quali naturalmente inclinavano pits alla libertà, che non facevan gli Australi. Con queste ed altre ragioni ch'avevano fatte penetrar vivamente all'orecchie del Re medesimo, avrebbono desiderato ch' egli prima di partiro o aunullasse del tutto, o moderasse almeno gli editti già pubblicati. Ma egli con somma costanza non volle mai consentirvi. Anzi ad uno de'suoi ministri ch' un giorno: gli rappresentava il pericolo che da oiò poteva soprastargli di perdere o tutte o gran parte di quelle provincie, e che percio sarebbe stato miglior consiglio l'usare qualche connivenza, con l'addurre anche l'esempio de' paesi vicini, il Re diede questa memorabil risposta. Ch' egli voleva piuttosto restar senza regni, che possedergli con l'oresia. Oltrechè il Re con non minone gravità di giudizio che zelo di religione prevedeva le perniciose conseguenze che da cio avrebbono potnto nuscere negli altri suoi stati; poiche un tale esempio avrebbe animati gli altri a sar simili istanze; di gran pericolo in essere ammesse, e di non inferiore quando si fossero ributtate. Rimase dunque il Re totalmente fermo nella già presa risoluzion di volere che gli editti sopraccennati dovessero in ogni modo eseguirsi; come anche di ridurre all'intiero stabilimento le nuove erezioni de' vescovati. Aveva il Re nell'anno 1555, rinnovato l' ultimo editto dell'Imperatore suo padre, ch' era uscito del 1550, nel quale con l'autorità della Sede Apostolica s'ordinava la forma che dovevano seguitare gli inquisitori nel tener espurgato il paese dall'eresia. E la sostanza era, che si dovesse procedere con ogni rigere nell' investigar quelli che se ne trovassero infetti, e punirgli poi secondo le pene ch' erano statuite; e que-

sta esecuzione si commetteva a' magistrati delle città e a'consigli delle provincie, con li essersi avuto riguardo di non introdurre tribunali a parte d'inquisizione formata. E quanto alla nuova erezione de' vescovati. il negozio era passato in questa maniera. Le città d'Utrech e di Cambray, che prima erano semplici vescovati, erano state convertite in chiese Archiepiscopali, e similmente era stata eretta in nuova chiesa Archiepiscopale con primazia del paese la città di Malines. All'arcivescovato d'Utrech rimanevano sottoposti i vescovati più vicini tutti fondati di nuovo, ch' erano Deventer nella provincia d'Overissel, Leverden in Prisa, Groninghen nella provincia che ritiene l'istesso nome, Harlem in Olanda, e Midelburgo in Zelanda. All'arcivescovato di Cambray restavano soggetti i vescovati di Tornay, la qual città coi distretti che ne dipendono fa un separato governo; d'Arras e di S. Omero nella provincia d'Artois, e di Namur città che da il nome alla sua provincia. Questi due ultimi vescovati erano stati cretti di nuovo, e gli altri due erano di fondazione antichissima. L'arcivescovato poi di Malines comprendeva sotto di se Ruremonda nella Gheldria, Gante, Ispri, e Bruges nella provincia propria di Piandra, Anversa e Bolduc in Brabante, e tutti questi erano pur vescovati nuovi. E s'era giudicato bene di constituir Primate l'Arcivescovo di Malines, per essere quella città nel più intimo del paese, e per essere vicina tre ore di stradu a Brusselles. luogo nel quale erano stati soliti a fare la residenza loro i Principi e i governatori delle provincie. Aveva ottenuto il Re dal Pontefice in questa erezione di poter nominare i prelati alle Chiese; e perciò aveva cercato di porre in esse quei soggetti, chè per zelo di religione e merito di dottrina s' erano giudicati più riguardevoli. Queste erano state le nuove erezioni de' vescovati. E perchè in alcune parti non vi a'era dato ancora l'intiero lor compimento, lasciò il Re gli ordini che bisognavano a questo effetto, e spezialmente acciocchè oltre agli inquisitori invigilassero i Vescovi anch' essi con ogni diligenza a conservar libere le diocesi loro dall' eresia.

Ordinate dal Re le cose della religione in questa maniera, si dichiaro di volere che in tutto il resto si continovasse il governo antico, nel quale appresso la Reggente doveva ritenere la parte più principale il consiglio di stato. In questo consiglio avevano luogo molti signori de' più quali-Scati di Fiaudra. E perchè non era possibile d'aver confidenza in tutti, perciò gli erdini segreti del Re furono che la Reggente nelle materie più gelose e più gravi ristringessa il numero a pochi, e riducesen il maneggio più importante in mano del Vescovo d'Arras, che per questo effetto la

Della guerra di Fiandra

51

sciava appresso la sua persona. Prima di partire volle il Re nella medesima città di Gante fare una nuova creazione di cavalieri del Toson d'oro, in luogo di molti ch'eran mancati, e fra gli altri onorò di quell'ordine alcuni signori del paese, le cui famiglie erano solite prima a goderlo. Finafmente accintosi il Re alla partita, volendo prima egli stesso dar quei ricordi alla Duchessa di Parma che più convenissero alla nuova amministrazione del suo governo, presala privatamente per mano un giorno, fu fama che le parlasse in tal modo. Della mia confidenza in voi (sorella amaassima) io non poteva darvi alcun pegno maggiore di questo ch' io ho depositato ora in man vostra, nel consegnarvi in governo queste mie provincie di Fiandra. Voi vedete il lor sito. Quanto più sono remote dagli altri miei regni; tanto più sono vicine al pericolo degli stati che le circondano. Ha pace ora con me veramente la Francia, ma non l'ha con se stessa. posta in mezzo delle fazioni e in mano d'un Re fanciullo, il quale in vece di dar le leggi sarà costretto a riceverle. Oltre che troppo è nota l'emulazione ch' ha la Francia, e ch' avrà sempre mai con la Spagna. La Regina d'Inghilterra che sa com e nata, e ch' oppugna la religion che jo difendo, macchinerà sempre a danno delle mie forze, a di queste in particolare della Fiandra collocate alle porte dell'In-

ghilterra. De' Principi eretici più propinqui dalla parte di Germania si possono avere i medesimi sospetti quasi per le medesime cagioni; oltre al livor che gli rode di vadere in quei del mio sangue una si lunga successione all'Imperio. Da questi vicini dunque starassi in continove pratiche, onde s'abbia qui a cader nelle turbolenze: e la materia più pericolosa che se ne potesse preparare da questa parte sarebbe l'in-fettarsi d'eresia il popolo, e l'aspirare a cose nuove con tale occasione la nobiltà. Cercherebbesi allora di concitare il volgo ad insania col veleno de' falsi dogmi, e di tirarlo a poco a poco dalla libertà alla licenza, dalla licenza a' tumulti, e da' tumulti finalmente alla ribellione. E senza dubbio permettendosi l'introduzione dell'eresia, questi mali ne vengono in conseguenza. Non possono aver luogo insieme la pietà vera e la falsa. E cominciando i popoli a dividersi nella fede, ecco prorompere subito i grandi alle novità, e convertir la religione con mille falsi pretesti in fazione. Di ciò si veggono miserabili effetti nella Germania, e principj di già non me-no miserabili nella Francia. Dunque per salvare da mali sì pericolosi la Fiandra, bisogna sopra ogni cosa procurare di tenerla netta dall'eresia, e che sola s'eserciti in essa la religione Cattolica. Quest' è la religione antica e la vera, questa solamente vien professata negli altri mici regni,

da questa riconosce le sue maggiori grandezse la casa mia; e col mezzo di questa siccome i sudditi stanno uniti fra loro nel culto degli altari e de' tempj, così per suo mezzo ancora vengono a stare legati insieme sempre più nell'ubbidienza verso i Pricipi e magistrati. Di modo che io nel disénderla e sostenerla, vengo ad essere scambievolmente da lei sostenuto e difeso; e rendendo per questa via il maggior servizio che posso a Dio, rendo in conseguenza il maggior vantaggio che posso alla mia corona. Io parto perciò risoluto di volere che gli editti pubblicati in queste provincie contro gli eretici, siano inviolabilmente eseguiti. In ciò Voi dovrete usare ogni maggior vigilanza, e far ch' a' miei sensi corrispondano pienamente anche i vostri. Ne i miei sono però che qui s' introduca un' inquisizione formata. Veggo la differenza ch' è fra queste provincie, e quelle che l'hanno di già ricevuta. Ma dull'altra parte a' più gravi mali convengono i più vigorosi rimedj. Oltreche ciò non ripugna a' privilegi delle provincie, ne alla forma da me promessa e giurata del loro governo; anzi il tollerare in esso l'introduzione dell'eresia sarebbe la maggior violazione ch'io potessi commettere, poichè sinora s'è appoggiato alla religione Cattolica sola, e atto verrebbe a perturbarsi e sconvolgersi, quand io permettessi qualsivoglia adito all'eresia. Questo pericolo

quando si lievi, renderà più facile parimense il rimedio dell'altro che possa nascere da qualche umor peccante d'ambizione in alcuno de' grandi. L' ambizione d'ordinario cerca i pretesti; onde bisogna fare in modo che non gli trovi. Sopra ogn' altro è spezioso quello della coscienza, e chi più macchina contra il ben pubblico, più cerca per tal via d'apparir zelante nel procurarlo. Tolta quest oceasione così plansibile, cessano l'altre più fucilmente che possono far trascorrere i popoli alle turbolenze. Voi (mia sorella) conoscete molto bene le qualità che concorrono in questi di Fiandra, e la forma con la quale si debbono governare. Nascono quasi non meno alla lihertà che alla soggezione; chi comanda bisogna che prieghi, e spesse volbe conviene di cedere in vece di conseguire. A cost fatte nature è necessario L'aggiustare proporzionatamente il governo; e perciò Voi dovrete usare ogni diligenza in far godere i privilegi e le immunità consuete al paese, e in procurare per ogni altra via di tener soddisfatti i popoli nelle terre e città, che sono costituite quasi assolutamente in man loro. Fra l'ozio e gli agi vive quieta la moltitudine, e pocoallora si può temere che gli ambiziosi o muovano le occulte fraudi, per discomporlo, o insorgano più arditamente con le aperte cospirazioni per sollevarla. E nondimeno bisognerà che Voi cerchiate ancora per

tutti i mezzi di mantenere devota al mio servizio la nobiltà, col darle particolarmente i dovuti impieghi, con farle i soliti onori, e con renderla sicura ch' in me vedrà sopravviver sempre mio padre stesso nel favorirla e proteggerla. A questo modo potrà sperarsi che le cose qui siano per succeder felicemente, e che niuno de grandi, in vece d'aspettar da me benefizi e favori, vorrà provocarmi alle dimostrazioni rigorose e severe. Ma in Voi nondimeno io ripongo la speranza maggiore del mio servizio in questi paesi. In Voi che mi sete così congiunta, e che per tutti i rispetti e vostri propri e della casa Farnenese, dovete concorrere ad ogni mia grandezza, e riputar per vostra ogni mia fortuna. Nel resto quando pure sia tale il corso delle calamità presenti d'Europa, che forse non basti umano consiglio a preservarne la Fiandra, non potremo far altro che rimetterne l'esito a Dio. Ma confido però ch' egli non abbandonerà mai la sua religion, ch' è la mia; ne quelle cause che da me sempre con giusti fini saranno e costantemente abbracciate e con ugual costanza difese. La risposta della Duchessa al Re fu, ch'ella riceveva quei ricordi come tanti oracoli di pietà e di prudenza, che gli avrebbe eseguiti con ogni studio, e che nel resto s'assicurasse ch'ella, il marito, il figliuolo e tutta la casa Farnese avrebbono collocata sempre ogui loro fortuna nel dipendere assolutamente da quella della real casa di Spagna. Trasseritosi poscia il Re da Gante a Flessinghen, ch'è il più propinquo porto della Zelanda, s'imbarcò finalmente e parti verso Spagna, dove con prospera navigazione arrivò sul fine di Settembre dell'anno 1559.; benchè appena sbarcato sopravvenisse un orribil tempesta, che lacerò e sommerse molte delle sue navi, e quasi a vista di lui medesimo.

Partito il Re venne la Duchessa a Brusselles, e con tutto il pensiero s'applicò subito alle cose della religione, con fine di procurare che non avessero a seguire novità, che per tal cagione si potevano temere in Fiandra. Negozio ch'era però grandemente dissicile; perciocche siccome niuna materia poteva muover gli animi a cose nuove più che l'introdursi l'eresia net paese; così niun rimelio si conosceva più odioso di quello dell'Inquisizione, in qualunque modo fosse per esservi praticata. E cominciò presto la Reggente ad incontrar varie difficoltà in quell'erezioni di vescovati. che non avevano ricevuto ancora l'intiero stabilimento. Non s'erano mai intermesse dagli abati le loro prime querele; auzi alle loro private cercando essi di congiunger le pubbliche, andavano esagerando che queste erezioni erano state eseguite contro i privilegi delle provincie, le quali avrebbono dovuto intervenirvi coi loro consensi. Che prima gli abati s' eleggevano nel paese, e

consiglio col Vescovo d'Arras e con qualch' altro più confidente, il che ella faceva ancora in altre materie, secondo che a lei parevano più gelose; e quest'era come una consulta segreta, e così la chiamavano con termini di grand'amarezza gli altri del consiglio che ne restavano esclusi. Appresso la Reggente faceva le prime parti nel governo il Vescovo d'Arras, come s'è mostrato di sopra; e a lui aderivano scopertamente due sozgetti de' più gravi che fossero nel consiglio di stato, l'uno de quali era il Vighlio jurisconsulto di molta stima e presidente del consiglio privato, e l'altro il signor di Barlemonte uuo de capi delle finanze, che risoluti amendue di seguitare intieramente i sensi del Re. non volevano riconoscerne altro interprete che il Granuela, nel cui petto sapevano che il Re gli aveva principilmente depositati. Cominciarono perciò molto presto le gelosie nel consiglio, e dalle gelosie presto si passò alle fazioni con notabile pregiudizio del governo e delle cose del Re. Nelle nuove erezioni de' vescovati aveva il Re fatto creare il Granuela Arcivescovo di Malines, così perch'egli ascendesse a grado maggiore di prima, come perchè fosse costretto ad allontanarsi dalla Reggente, la cui residenza ordinaria doveva essere in Brusselles, ch'è luogo sottoposto alla diocesi di Malines. Aveva egli poi anche nell'anno seguente del 1560. conseguita col favore del Re la

Della guerra di Fiandra

dignità del Cardinalato; onde con questo accrescimento d'onore era cresciuta in lui molto più ancora l'autorità nel governo. Era nato Antonio Cardinal di Granuela ( così faceva egli chiamarsi) di Niccolò Perenotto Borgognone signor di Granuela, che lungo tempo e con grande stima aveva esercitato il carico di segretario in servizio dell'Imperator Carlo V. appresso il quale era poi suceduto il figliuolo fatto Vescovo d'Arras e nell' offizio, e quasi non meno ancora nel favore paterno. Nella scuola di questo padre, e fra gli arcani di questo Principe aveva Antonio imparata l'arte molto più dell'assoluto che del limitato comando. E dal servizio di Carlo passato a quello di Filippo in ugual maneggio e potere, e lasciato poi in Fiandra appresso la Duchessa di Parma come arbitro e moderatore del suo governo, difficilmente sapeva egli ridursi a temperar quell'autorità, ch' in grado tale gli dava in Fiandra il calor regio di Spagna. Anzi altiero per natura e collerico, e di spiriti che sapevano spesse volte più di profano che d'ecclesiastico, amava d'ostentare il suo credito appresso il Re in vece di ricoprirlo, e godeva d'apparir superiore ad ognuno fra il contrasto e l'invidia, e con maniere imperiose più tosto che moderate. In tutto il resto gran ministro di stato senza alcun dubbio, per la notizia ch' in lui concorreva di varie lin-

gue e di varie lettere, e per l'esperienza di tante cose nel servizio di Principi così memorabili da lui maneggiate e vedute. Dall' altra parte non era meno difficile che signori sì grandi, com'erano quei delle prime famiglie di Fiandra, potessero tollerar l'imperio del Cardinale; e prù degli altri si commovevano di ciò l'Oranges e l'Agamonte, coi quali andava unito il conte d'Orno medesimamente, ch'era ammiraglio del mare, e uomo di feroce e temeraria natura. Questo carico d'aminiraglio godeva egli in Fiandra, l'Oranges i governi delle provincie d'Olanda di Zelanda e d'Utrech, insieme con quello della Borgogna, e l'Agamonte era governatore della provincia propria di Fiandra e di quella d'Artois. Erano del consiglio di stato questi tre personaggi. E concitati essi sinalmente dallo sdegno di veder continovare la consulta segreta, e risolversi in essa molti negozi gravi senza loro participazione, andavano fremendo di ciò con aspre querele per ogni parte. Questa essere la vicompensa de passati loro servizj e meriti, che il Re sotto nome della Duchessa di Parma volesse far reggere, anzi pur dominare il paese loro dal Cardinal di Granuela. Fidarsi il Re da lui solo, e 41 lui solo aprire i suoi veri sensi. A loro essersi dati i voti nel consiglio e i carich i nelle provincie, perchè ne ritenessero s olamente i nudi e vani vocaboli. Di nasco so dal con-

Della guerra di Fiandra siglio trattarsi le faccende più gravi, e darsi quelle leggi alla Fiundra che volesse imperiosamente un forestiere della Borgogna, e un uomo di tale origine, che quei della sua famiglia non avrebbono dovuto sdegnarsi di servire alle loro. Esser parto de'suoi consigli principalmente l'Inquisizione che si cercava di stabilir nelle provincie di Fiandra. Volersi a questo modo introdurro il governo di Spagna e d'Italia in Fiandra, e dominar le coscienze al pari delle persone. Ad ogni indizio, ad ogni rapporto benche falso e leggiero, restar sottoposte le facoltà, l'onore e le vite anche de più innocenti al rigor dell' Inquisizione. Servissero la Spagna e l'Italia, e gemessero sotto un tal giogo, l'una sì infetta di Mori, e l'altra corsa tante volte de barbari. La Fiandra godere la purità dal suo antico sangue, e la moderazione delle proprie sue leggi; per volontà essere stata cattolica fino a quel giorno, e tale per volomtà esser nell'avvenire ancora per conservarsi.

Queste doglienze andava spargendo l'Oranges insieme con gli altri due, non solo fra la nobiltà ma fra il popolo, nè si può dire la commozione che generavano; perchè non si poteva toccare materia più plausibile di quella che riguardava la conservazione de pubblici privilegi, nè più odiosa di quella dell'Inquisizione, dalla quale si temeva che fossero ogni di per rico-

vere pregiudizi maggiori. Nè restavano essi però di mostrar vivo senso interno alle cose sopraccennate con la Reggente medesima. la quale combattuta per una parte dagli ordini risoluti di Spagna, e per l'aktra dal timore di sì acerbe querele, non sapeva far altro che dar risposte soavi e speranze di rimedi opportuni. Quello che le sospendeva più l'animo era l'udire che si proponesse dall'Oranges particolarmente una convocazione degli stati generali, come rimedio il più efficace che si potesse applicare a' mali che minacciavano allora la Fiandra in materia di religione. Ciò mostrava egli di proporre con zelo di buon servizio della religione e del Re, dicendo ch' a questo modo col parere di tutte le provincie si sarebbe potuto o moderare l'inquisiziome, o sopprimerla affatto, con applicare in in sua vece qualch'altro rimedio più soave, ma ch'usato con soddisfazion del paese sarebbe stato nou punto meno efficace. Dall'Oranges, ch'era stimato sommamente ambizioso e astuto, non pareva che si potesse ricevere in buona parte questo consiglio; anzi piuttosto si giudicava ch'egli affettasse in questa maniera anticipatamente l'inclinazione e l'aura de popoli, affine di poter egli poi maneggiare a sua voglia e secondo i suoi fini questa pubblica ragunanza, quando si fosse presa risoluzione di convocarla. Ne il cardinale perdeva queste occasioni di metter sempre maggiormente in

sospetto appresso il Re l'Oranges e gli altri che si mostravano alieni da lui, e che detraevano alle sue azioni. Rappresentava egli, quanto fosse per tornare in pregiudizio del Re una tale convocazione; mostrundo ch' in ogni tempo era da fuggire più che si potesse la ragunanza di questo corpo, il quale conosciuta allora meglio con la sua unione la sua potenza, cercava sempre che restasse diminuita l'autorità dalla parte del Principe, e di vedere accresciuti all'incontro i vantaggi e le prerogative dal canto suo. Ma di quanto maggior pericolo ciò sarebbe stato in tal congiuntura di tempi, ne quali si vedeva tanta preparazione d'umori peccanti in tutti gli ordini del paese? Onde bisognava tener per fermo che gli abati sarebbono comparsi pieni di mal talento, i nobili mezzani guadagnati di già da' più grandi, e il popolo per se stesso avido sempre di cose nuove, avrebbe ubbidito molto più alle voglie de suni deputati e degli altri in credito appresso il suo ordine, che a quelle del Re, della Reggente, e di qualunque altro regio ministro. Dunque non doversi permettere in modo alcuno dal Re una tal ragunanza, ma esser meglio di temporeggiare intanto fra i mezzi del rigore e della dolcezza, finche svanissero queste inclinazioni alle novità; potendosi sperare che l'Oranges e gli altri non fossero per tentarla, perduta ogni speranza di poterle eseguire. Sarebbe

stato alieno anche per se medesimo il Re dal convocare gli stati generali per queste ragioni da lui stesso molto ben conosciute. ma tanto più ne lo resero alieno le letters che gli scrisse in tal materia il Granuela, e che a pieno furono confermate da quelle ancora della Reggente. Anzi il Re persistendo sempre più nell' esecuzione de' suoi editti contro gli eretici ne rinnovava spesso gli ordini alla Reggente, e da lei ne venivano reiterate le commissioni nelle provincie; dove i magistrati dall'altra parte incontrando ogni di maggiori difficoltà nel farle eseguire, vedevano molte volte o scherpita o delusa l'autorità che volevano adoperare. Aveva gettate l'eresia ormai troppo alte le radici del suo malore, e con l'allettatrice libertà de' suoi dogmi corrompendo sempre più i sensi de' popoli, aveva cominciato a generar negli animi loro una aperta alienazione dall'ubbidienza dovuta alle leggi e a magistrati. Contro gli ordini pubblici si vedevano uscire ogni giorno scritture che spargevano gli eretici, prima a penna e poi in istampa; da principio in materie che solo riguardavano le coscienze, e dopo in quelle che potevano ancora più far temere i popoli di vedere alterata in lor pregiudizio la forma del lor governo. Dalla parte di Francia si maneggiavano queste pratiche perniciose dentro alle provincie Vallone; sotto il qual nome si comprendono quelle provincie della Fiandra che sono

B Della guerra di Fiandra

situate verso la Francia, e nelle quali è grande il commercio di vini e d'altre mercanzie con quel regno, e spezialmente nelle due città di Torn y e di Valenciana. Dalla parte di Germania cercavano nell'istesso modo gli eretici d'infettar la Frisa, tutto quel tratto propinquo de'Paesi bassi più dentro terra. Ma più grave era l'infezione che per mare veniva portata nell'Olanda e nella Zelanda, per via del commercio ch'avevano le città del mar Baltico in Amsterdam e in Midelburgo, piazze amendue di graudissima mercauzia; la prima nell' Olanda, e la seconda nella Zelanda; come parimente in molte altre di gran traffico dentro all' una e all' altra provincia. Dalla parte d'Inghilterra pur anche molto frequente il concorso de trafficanti in quelle medesime due provincie; e da tutti i lati sotto nome e professione d'uomini mercantili entrando nascosamente i ministri eretici, accompagnavano le sediziose loro scritture con discorsi ancora in voce molto più sediziosi, rimproverando in particolare a' Fiaminghi la troppa lor remissione e pazienza in sopportare il giogo di già imposto, com' essi dicevano, alle loro coscienze. La Germania averlo scosso gran pezzo fa su gli occhi e contro l'armi di Carlo V. L'Inghilterra aver fatto ora felicemente il medesimo; e vedersi in Francia quanti progressi andasse ivi ogni di facendo la religione lor riformata. SapesParte prima, Lib. I.

sero dunque essi parimente conoscere e. usar le lor forze. La Reggente esser donna e del tutto in man loro, il Granuela forestiere e in odio al paese, trovarsi loutano il Re, e con poca o niuna speranza di poter più tornare in persona. E l'autorità disarmata de Principi a che servi-re se non ad essere tanto più vilipesa, quanto meno fosse temuta? Di questi concetti che spiravano empietà e sedizione per ogni parte riempivano i ministri eretici insieme con gli altri settari le orecchie, e molto più gli animi de Fiamminghi. E col tempo si venne poi a scoprire, che sin d'allora l'Oranges aveva intelligenza particolare con l'ammiraglio di Francia, contratta nell'occasione ch'egli ebbe di trattenersi in Francia appresso Eurico II. per uno degli ostaggi di Filippo II. in esecuzione della pace di Cambray, come fu acceunato di sopra. E portò poi ancora il tempo che l'Oranges pigliasse per sua quarta e ultima moglie una figliuola del medesimo ammiraglio, bench'egli allora già fosse morto. Questa corrispondenza di pratiche fra di loro facilmente s' era contratta per la somiglianza ch'avevano insieme le loro nature, perchè l'uno e l'altro fu pieno d'ambizione e di fraude; e procurarono ugualmente fra le rovine pubbliche d'aggrandir le fortune loro private. Nacquero per comune giudizio amendue in somma, l'uno alle Bentivoglio Storia Vol. 11. 4

Della guerra di Fiandra

sciagure della Francia, e l'altro alle calamità della Fiandra. E mostrarono finalmente amendue con le tragiche morti che focero, il castigo che vien riservato sopra coloro i quali perduto ogni rispetto alle leggi e a Dio, superbamente dirizzano qua giù gli altari all'ambizione, all'empietà e agl'idoli dell'altre immoderate e cieche passioni umane. Trovavasi allora particosarmente involto il regno di Francia in grandissime turbolenze. Era morto Francesco II. e gli era poi succeduto Carlo IX. in età di dieci anni. Appresso Carlo riteneva l'autorità del governo, come prima appresso l'altro fratello, la madre Caterina de Medici, la quale non potendo sostenerla se non coi prieghi, bisognava che la dividesse ora coi Cattolici e ora con gli Ugonotti; ma in pericolo sempre degli ambiziosi disegni che si scoprivano dall'una e dall'altra parte. Non pati mai la Francia tempeste che l'agitassero più di quelle. E prevalendo allora sempre più la fazione Ugonotta nel regno, non era maraviglia che da quel lato gli eretici pigliassero ardire di somentare nel modo che s'è mostrato, i mali che covavano in Fiandra, aspettando che le congiunture potessero dar loro comodità di venire da fomenti segreti alle cospirazioni scoperte.

Fra taute insidie straniere e fra tante domestiche difficoltà del paese, la Reggente si trovava ogni di più angustiata nel-

le cose della religione. Animavala il Granuela da una parte al far eseguire gli editti; ma dall'altra i governatori delle provincie se ne scusavano i mostrando che il numero degli eretici era di già troppo grande, e che fra le persone de magistrati medesimi in più luoghi era entrata l'infezione dell'eresia. Conoscevasi nondimeno che essi non facevano tutto quello ch'avrebbon potuto, o perchè desiderassero che da tali disordini risultasse macchia e disonore al Granucla, il quale aveva la parte maggior nel governo, o perche tanto più fosse costretto il Re a cercarne il rimedio col mezzo loro. Contro il Grannela continovavano a spargere le doglienze loro di prima; e contro di lui mostravano di già un aperto odio e disprezzo. Del che appari un segno molto chiaro particolarmente in certa occasione, e fu questo. Trovavansi in un convito fra gli altri il conte d'Agamonte, il marchesé di Berghes (uno anch'egli dé' signori più principali del paese, e governatore della provincia d'Enau) e il signore di Montigni fratello del conte d'Horno, con diversi altri de loro amici; e nacque ragionamente (fosse o causale o premeditato) sopra le livree che si portavano nella corte da paggi e lacche de signori più qualificati e d'altri nobili che solevano frequentarla, Qui sorgendo uno di loro, ohe non facciamo (disse) noi tutti una conforme livrea che denoti nella similitudine de nostri co52 Della guerra di Fiandra

lori, la conformità eziandio de nostri animi? Accettossi subito la proposta, e gettata la sorte per vedere a chi toccasse il divisar la livrea, venne a cadere nell'Agamonte, il quale ne ordinò una con certi cappucci ch' in Fiandra son buffoneschi, e si sogliono portare in capo dugli scemi e da altre simili persone di passatempo. Presero questa livrea subito molti altri della corte, e per molti giorni non si lavorò quasi altro in Brusselles. Alterossi di ciò la Duchessa, perchè niuno metteva in dubbio che questo abito non avesse illazione a quello del Cardinale, e che ciò non si facesse in suo vilipendio; oltre al potersi temere che questi non fossero come principi di leghe e d'unioni dentro alla corte, che poi dovessero in grave pregiudizio det Re spandersi in breve tempo ancora per tutto il paese. Dalla Duchessa ne fu sgridato l'Agamonte in particolare, il quale scusava quest'azione come seguita a caso e senza alcun fine d'offendere il Cardinale, e molto meno di pregiudicare al servitio regio. Lasciarono poi i cappucci, e pigliarono per loro comune impresa un fascio di frecce legate insieme, ch'era impresa solita molte volte ad usarsi nelle monete dal Re medesimo. Volevano essí far credere che ciò significasse l'anione loro nel servizio del Re; ma generalmente veniva creduto che tale unione avesse per fine la difesa de pubblici privilegi, e il conforme

lor senso di voler cospirare unitamente contro il Granuela. Nè tardò molto a prorompere questa cospirazione; perchè alterandosi sempre più gli animi per non aver potuto nè anche mai prima il Cardinale dalla sua parte discendere a dissimulazione e sofferenza d'alcuna sorte, e molto meno allora che si vedeva provocato sì acerbamente, uniti al fine in congiura manifesta l'Oranges, l'Agamonte e l'Horno coutra di lui insieme con diversi altri, presero risoluzione questi tre in particolare di scrivere congiuntamente una lunga lettera al Re, e fu di questo tenore. Quanto grande sia stata sempre la nostra devozione qui nel servizio di V. Maestà, crediamo che si sia potuto assai chiaramente conoscere e dalla servitù nostra così fedele verso di lei e da quelle grazio ch' ella si benignamente ba compartite all'incontro in tante occasioni a ciascuno di noi. Questo zelo medosimo ci muove ora a passar forse i termini della riverenza, per non muncare a quei della fedeltà. Lasciò V. M. in luogo suo al governo di queste provincie Madama di Parma Principessa di tal virtù, che bene ha corrisposto pienamente all'applauso di sì degna elecione. Appresso di lei fu creduto che restasse il Vescovo d'Arras ora Cardinale, per far le parti di ministro in consiglio, e non d'arbitro nel maneggio. Ma egli arrogandosi l'assoluta disposizion d'ogni cosa, e di reggente non

54 Della guerra di Fiandra

lasciando a Madama altro che il nudo nome, fa di queste provincie quel che farebbe della privata sua casa. Ordina il tutto a sua voglia, tratta e risolve i più gravi negozj senza il consiglio di stato; e ciò fa si imperiosamente e con tal disprezzo di tutta la nobiltà, che il termine e più odioso ancor dell'effetto. Se il danno che nasce da ciò si fermasse nelle offese nostre private, noi potremmo finalmente risolverci a tollerarlo. Ma l'esperienza ogni di mostra meglio che questo male è già fatto pubblico, e che non fermandosi in corte, passa e trabocca nelle provincie, con gran pericolo che n'abbiano a seguire sempre effetti peggiori. Quanto dimorerà dunque in Fiandra il Curdinal di Granuela, tanto cresceranno questi inconvenienti e disordini. E perche potrebbono passar forse tant'oltre un giorno, che il levarlo di qua non giungesse più a tempo; noi perciò abbiamo stimato che convenga all'obbligo che c'impone il candor della nostra fede e la qualità insieme de nos/ri carichi, l'avvisar V. M. di tutte le coss rappresentate di sopra, acciocch' ella si degni d'apportarvi quel rimedio ch' e necessario, il quale senza dubbio consiste in levare il Cardinule quanto prima di Fiandra. Al nostro senso è conforme quello degli altri che qui sono in grado più principale, e generalmente ancora di tutto il resto delle provincie. Nelle quali non si

vanti il Cardinale di desiderar più di noi l'integrità della religione Cattolica; poiche noi piutiosto potremmo con giusta ragione gloriarci, che senza l'opera nostra sarebbe in esse di già molto più offeso e diminuito il suo culto. Fu scritta nel mese di Marzo dell' anno 1563, questa lettera. Sapevano molto bene quei che la scrissero, che tutta l'autorità del Cardinale era da lui esercitata per volontà espressa del Re; e che perciò il dolersi di lui non era altro che dolersi del Re medesimo. Tardò il Re alcuni mesi a rispondere; e finalmente con decoro di regia brevità e grandezza rispose in tal modo. A rispetto particolare del mio servizio mi giova d'attribuire tutto quello che intorno alla persona del Cardinal di Granuela da voi tre unitamente m'è stato scritto. E lodo il zelo e gradisco l'officio. Ma dull'àltra parte io non sono stato mai solito per doglienze d'altri a levar di carico alcun mio ministro senza averlo prima ascoltato. Oltre che vuole il giusto in materie simili, che dalle querele generali si venga alle colpe particolari, acciocche mancando la giustificazione allora nell'incolpato, succeda contro di lui il rigor del risentimento. Ma perchè forse queste sono materie da trattursi più di presenza che in lettere, io giudico meglio ch' uno di voi si trasferisca a tal effetto 'appresso la mia persona, con sicurezza di dover essere da me qui e udito con ogni

facilità e raccolto con ugni onore. Di que sta risposta l'Oranges e gli altri restarogo grandemente confusi, nè perciò s'acquetarono. Anzi tanto più esacerbati, scrissero di nuovo al Re un'altra più lunga lettera, dolendosi che dopo una si tarda risposta il Re avesse mostrato di far si picciol conto de loro offizi. Dicevano ch' essi non s' erano sottoscritti in quella lettera come accusatori del Cardinale, ma come consiglieri del Re, e perciò obbligati a rappresentargli quello che più conveniva per suo servizio. Non desiderar essi che il Cardinale ricevesse alcun danno per loro cagione; anzi che fuori di Fiandra gli avrebbono desiderato ogn' altro avanzamento maggiore. In Fiandra troppo nuocere la sua presenza per le cagioni già scritte, le quali erano così note che non potevano ricevere maggior pruova, che quella del pubblico assenso di tutti. Nel resto non riputar essi da tanto il Cardinal di Granuela. che dovesse niuno di loro venire a posta in Ispagna per conto suo. E poiche il Re prestava loro si poca fede, lo supplicavano a compiacersi che per l'innanzi s'astenes: sero dal Consiglio, dove non potevano ne con servizio del Re, nè con dignità loro più intervenire. Ciò contenne in ristretto la seconda lor lettera; alla quale rispose pur anche il Re dopo qualche tempo, e la rispesta fu, che penserebbe a quello che più convenisse intorno alla persona del Cardinale;

sh'intanto esi continovassero a rendergli quel servizio che si prometteva da loru e nel consiglio e negli altri lor carichi, per doverne aspetar da lui ogni dimostrazione più grata di contractambio. Passò poco meno d'un anno fra il corso di queste lettere. Ma crescendo sempre più la baldanza nell' Orange, nell'Agamonte e negli altri, s conoscendo essi che si poteva sperar pooo negli aftri ahe si passassero in Ispagna per far rimuovere il Granuela di Fiandra, si risolvereno di proceder tant'oltre con lui nel disprezzo, ch'egli medesimo avesse a desiderare di ritirarsene. Poco dunque trattavamo con lui, poche volte comparivano nel consigno, chiamayano cardinalisti quelli ch' aderivano in esso al Granuela; ne' congressi, no conviti, q quasi ad agu' ora e in ugni lungo le beffeggiavano e lo schernivano; e non mançò fra di loro chi proponesse che il levarlo di vita sarebbe atato il più facil modo e più breve di levarlo di Fiandra, Sicohè vedutesi il Cardinate ridotto a termine ob'egli non poteva, più servire con frutto il Re in quelle partimè assicurarsi dall'insidie contro la sua viz ta medesima, si ridusse finalmente a chieder livenza egli stesso al Re, il quale combattuto un pesso fra la necessità del concederla e la dignità del augarla, si dispose in altimo a consentirvi, giapchè non potera allora venire ad altre risoluzioni più 

Della guerra di Fiandra ni di prima. Torna l'Agamonte, e si disgusta il paese. Cospira in particolare la nobiltà, e forma una scrittura d'unione con titolo di Compromesso. Ritrovansi alouni de' più principali in Bredà terra dell'Oranges. Piglia gran sospetto la Duchessa di tali pratiche. Intende che si raguna insieme gran numero di nobili per venire a presentarle una supplica. Procura ma indarno che se n'astengano. Orazione del Brederode agli altri compagni. Vanno e presentan la supplica. Piglian nome di Mendichi, e per quale occasione. Il marchese di Berghes ed il signore di Montignì vengono mandati in Ispagna e non sono ammessi dal Re. S' introduce apertamente l'esercizio eretico in Fiandra. Audacia de' nobili in fomentarlo. Ragunanza loro in San Truden, Procura la Reggente di soddisfargli, e finalmente è costretta a levare ogni forma d'Inquisizione. Tanto più cresce l'animo negli eretici e negli inquieti, onde vengono alle violenze aperte contro le Chiese.

artito di Fiandra il cardinal di Granuela, cessò nell'Oranges e negli altri per allora piuttosto la materia delle doglianze che la volontà del dolersi. E perciò mostrandosi tutti grandemente soddisfatti di questa risoluzione presa dal Re, ne facevano quasi pubbliche allegrezze fra loro per ogni parte. Essere pur finalmente restato libero il paese da chi cercava d'opprimerlo, il consiglio nella sua dignità, e la Reggente medesima nella riputazione dovutale nel governo. La Piandra non avere avuto più fiero nimico di questo, ne la nobiltà più maligno interprete nel riferir al Re le sue azioni. Portasse egli altrove quel fasto e quell'arroganza della quale godeva tanto, e s'insuperbisse dove o non fosse conosciuta l'oscurità del suo sangue, o fosse meno stimato lo splendore di quello degli altri. Con queste voci piene d'acerbità accompagnavano la partita del cardinale, non ben sazi ancora dell'odio che di presenza in tante maniere avevano mostrato contro di lui. Dall'altra parte usavano verso la Reggente ogni ossequio, non lasciando mai d'intervenire in consiglio, nè che passasse alcun'altra oc-

casione con la quale potessero conciliarsi il suo animo, e guadagnare appresso il Re la sua protezione. Rappresentammo di sopra, che nel consiglio aderivano in ogni cosa al Granuela il presid. Vigblio ed il signore di Barlemonte. Da lui questi due erano stati messi in ogni migliore opinione di fedeltà e di prudenza appresso il Re ed il consiglio di Spagna. Onde partito che fu il cardinale si cominciò a veder molto presto, che con questi due la Reggente confidava più che con gli altri in molte risolusioni, e su facile il giudicare ch'ella n'æ vesse gli ordini espressi dal Re, e che sebbene il cardinale s'era levato di Fiandra, vi sossero nondimeno restati come prima i suoi sensi. Era il Vighlio uomo rettissimo, e non meno pio nella causa di religione, che fedele in quella del Re, e sopra la sua condizione ancora egli mostrava resisteuza e vigore dove bisognava contro l'ambizione e l'arroganza de grandi. Succeduto egli dunque in certa maniera negli spiriti di Granuela, ed animato a ciè dalla stima che si faceva de' snoi avvertimenti in Ispagna, non restava di ricordare alla Reggente, quanto poco ella si potesse fidor di quei grandi, i quali non avendo altro fine che di farsi ogni di maggiori, non potevano conseguire niuno acerescimento d'autorità, che non fosse con diminuzione di quella del Re. Aver esei ora gli occhi rivolti alla Francia, e con

L'esempio di quei macchinatori di cose nuove volere anch'essi introdurre in Fiendra le medesime turbolenzo e fazioni, per gareggiar poi fra loro dopo ch' avessero posto in preda il passe, a chi potesse predorne più larga perte. E qual dubbio por tersi avare che non fossero stati falsissi-mi quei pretesti, de quali s'erano serviti per far rimuovere di Riandra il cardinal di Granuela? Quale offesa aver essi recevuta da lui? se già non volessero riputar per offesa loro il servizio del Re, ch'e gli senza stimar punto nè ler querele ne ler minacce, con si gran fedeltà e costan-24 d'ajumo aveva procurato sempre di sostenere. Del che s'accorgerebbe ella in breye perche maneata un pretesto, essi ne susciterebbon degli altri. e dopo aver futte la guerra contro i ministri, la farebbono sfacciatamente al fine contro il Re stesso. Riusol come un vaticinio questo del Vichlio, tauto fu confermato poi dall'evento. Da molto andò ( com'appunto egli avera giudicato ) che si prese anova occasione di querele dall' Oranges e dagli altri in una materia di religione, che si presentò, a fu questa. Erasi di già pubblicato il Concilio di Trento, e s'erano determinate coi veri sensi le controversie nate fra i Cattulici e gli-eretici nelle cose della religiona da quel divino oracolo della Chiesa. Nà minor frutto avevano partorito i suoi caexquanti decreti in quella parte che riguar64 Della guerra di Fiandra

dava la riformazione della disciplina occlesiastica. Fra tutti i Principi della cristianità aveva posto in particolare un sommo studio il Re di Spagna nel buon esito del Concilio. Erasi mantenuto egli sempre fisso ed immobile nel volere che la religione Cattolica sola regnasse in tutti i suoi Stati; perciocchè essendo così divisi l'uno dall'altro, stimava egli che tanto più facilmente fosse per unirgli sotto la sua ubbidienza quel vincolo che gli stringesse con un zelo uniforme tutti egualmente nella devozione verso la Chiesa. Terminato dunque il Concilio, aveva risoluto il Re, per quel che torcava alla temparale sua autorità, che si ricevessero subito i decreti che n'erano usciti, e s'osservassero in tutti i suoi regni e dominj, ed aveva perciò dati alla Duchessa di Parma gli ordini che bisognavano per fargli ricevere aucora ed osservar nella Fiandra. Propose ella ciò nel consiglio di Stato, e non mancarono di quelli subito che s' opposero alla proposta. Dissero che in molte cose il Concilio era contrario a' privilegi delle provincie; che la giurisdizione ecclesiastica ne riceverebbe troppo vantaggio; ch'alla libertà del paese troppo ripugnavano le sue strettezze, e finalmente che i Principi cattolici stessi della Germania non avevano voluto riceverlo, e che in Francia apparivano le medesime contrarietà.

Movera queste opposizioni particolar-

mente l'Oranges, benche non fosse vero che dal Concilio potesse risultar pregiudizio alcuno al paese, come poi l'esperienza l'ha dimostrato. Ma ciò faceva egli per non tralasciare occasione di mostrarsi zelante in qualsivoglia materia che potesse in qualunque modo apparire di servizio pubblico de Piamminghi. Oltre che s'era cominciato di già a temere che in lui questi non fossero ancora sensi corrotti in materia di religione. Aveva egli due anni innanzi presa in Germania per seconda sua moglie Anna figlinola di Maurizio Elettor di Sassonia, donna eretica, e ciò era seguito con disgusto del Re, e contro il parere della Reggente e del cardinal di Granuela. Condottala poi egli a Brusselles, aveva consentito che in casa sua, non solamente essa, ma diverse altre persone aucora sotto titolo della famiglia di lei, vivessero nel rito Luterano ch'essa aveva seguitato in Germania. Ond in casa sua questo rito s'esercitava: ed'appresso la moglie si trattenevano alcune sorelle di lui ch' erano della medesima setta. Di ciò si scusava l'Oranges sulla libertà che godevano le coscienzo in Germania, e sull'obbligo ai quale sopra df ciò s' era astretto nell'effettuazione del' matrimonio. Ma qualunque fosse allora il senso interno dell'Oranges nelle cose appartenenti alla religione, credevasi ch' egli' si fosse congiunto volentieri in Germania con un Principe di tanta considerazione, Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

## 65 - Della guerra di Fiandra

affine d'acquistar nuove parentele e nuove aderenze in quelle parti, oltre all'antiche della sua casa, per tutte le occasioni che gli fossero nate di poterne riportar vantaggio ed aggrandimento. Contraddiceva egli dunque più d'ogn' altro all' introduzione del Concilio sotto i pretesti accennati. E spinto dall'ambizione e da quei disegni che sin d'allora egli coceva occultamente néll'animo, non fermandosi in queste difficoltà ch'avevano riguardo alla religione, proponeva ancora diverse altre cose per riforma del governo, sotto colorite apparenze del servizio regio, e del comodo che ne riceverebbe il paese. Rappresentava egli che molto meglio sarebbe riuscito l'unire nel consiglio di Stato solo tutti i negozi che separatamente si trattavano nel privato ed in quello delle finanze. Diceva che spesse volte le risoluzioni d'un consiglio erano contrarie a quelle dell'altro, e che per essere le materie così divise, nascevano in esso per ordinario grandissime lunghezze e difficoltà. Che siccome il consiglio di Stato per riputazione era superiore ad ogn'altro, ed era come l'occhio invigilante del Principe al pubblico beneficio de' suoi vassalli; così ancora doveva in esso alla dignità corrispondere proporzionatamente il maneggio. Che nondimeno per non accumulare tutta la mole de negozi nel solo consiglio di Stato, si sarebbe potuto fare una deputazione d'alcuni inforiori ministri per le materie più comuni degli altri due, e che a questo modo unite insieme le più importanti, e fatta scelta de' consiglieri più capaci per maueggiarle, se ne vedrebbe senza dubbio e molto più breve la spedizione e maggior di gran lunga l'utilità. Ma non erano in tutti gli altri del consiglio i medesimi sensi. L'Agamonte, ancorche tirato spesso dall' Oranges nelle sue opinioni col vantaggio ch'avevano le sottili astuzie dell'uno sopra la natura aperta dell'altro, mostrava di non approvar queste innovazioni interno a' consigli. E nella materia del Concilio di Trento diceva, ch'era negozio da considerarsi maturamente, acciocche si potessero effet-. tuare gli ordini del Ressopra di ciò con quella maggior soddisfazione che si potesse ancora delle provincie. Ma il Vighlio persuadeva all'incontro efficacemente, che si venisse più testo che si potesse all'esecuzion del Concilio. Diceva egli, che la Chiesa in tutti i secoli aveva procurato per via de' Concilj di conservare la purità de'suoi dogmi e l'ordine della sua disciplina. E quanto salutare sarebbe stato particolarmente un tal rimedio a quei mali ch' offendavano allora, e che minacciavano sempre più in avvenire la Fiandra? Che se in alcuna parte il Concilio potesse pregiudicare a' privilegi delle provincie, si pigliasse sopra di ciò qualche temperamento. Nel respo dover piuttosto eloriarsi il Re di non

avere o le medesime necessità o i medesimi sensi degli altri Principi, ma che i suoi fossero tanto conformi a quei della Chiesa, e fondati in ragioni ch' univano sì bene insieme la prudenza con la pietà. Nè s' opponeva egli meno vigorosamente alla proposta dell'Oranges intorno al ridurre i soprannominati tre consigli in un solo: mostrando che ciò sarebbe stato non ordinare, ma confondere le materie; le quali per essere tante e di tanto peso e fatica potevano essere digerite bastantemente in ciascuno di loro a parte. Soggiungeva che non cominciava allora l'introduzione di quei consigli, auzi ch'essendone l'uso così invecchiato, ciò denotava il buon frutto che producevano in quella forma, la quale perciò non si doveva alterare in maniera alcuna. E stimolando poi egli in segreto la Reggente contro l'ambizion dell'Oranges, le rappresentava quanto fossero pericolose tali proposte all'autorità regia ed a quella di lei medesima; poichè il consiglio di Stato verrebbe in questa maniera ad essere costituito quasi sopra il Re stesso, non che sopra la sua reggenza. Col presidente Vighlio andava congiunto il signor di Barlemonte, e questi due con qualch'altro ch' essi tiravan con loro, venivano chiamati col nome sopraccennato di Cardinalisti dall'Oranges e dagli altri che s'erano mostrati nimici al cardinal di Granuela; fremendo essi che tuttavia restassero i suoi

spiriti in Fiandra, benchè n'avessero fatta allontanar la persona. Crescevano perciò le risse ed i dispareri sempre più nel consiglio, e da questi disordini appresso la persona della Reggente s'aumentavano ogni di più quelli delle provincie, dove gli editti incontravano tali difficoltà, ch'era bastato l'animo frescamente in Anversa molti eretici della feccia più vile d'impedire nella pubblica piazza l'esecuzione della giustizia che doveva esser fatta contro uno di loro condannato a morire nel fuoco. Il che similmente era succeduto non molto prima in Valenciana, e s'era temuto che non fosse per seguire il medesimo ancora in Tornay. E s'aggiungeva che di notte in queste ed in altre città gli eretici s'udivano cantare sfacciatamente i loro salmi volgari per le pubbliche strade, e si vedevano anche di giorno fare in più d'un luogo gli esercizi delle lor sette, e quasi con aperte minacce di volerne l'uso libero per forza, giacche non potevano otte-

nerlo con alcuna sorte di permissione. Fluttuava la Duchessa fra gli inconvenienti e pericoli che potevano risultare così dall'esser posti in esecuzione troppo rigidamente gli editti, come da qualsivoglia connivenza che si prestasse all'esercizio dell'eresia. Ond'ella stimò a proposito che il conte d'Agamonte andasse in Ispagna, per informar pienamente il Re a bocca di tutte le occorrenze di Fiandra, e di

Della guerra di Fiandra quelle in particulare ch' avevano riguardo alla religione, e per sollecitarne insieme i rimedi che se ne giudicassero più opportuni. In consiglio si approvo la sua andata. E perchè nel darsi al conte l'informazione di quelle cose ch'egli doveva riferire in Ispagna, pareva all' Oranges che i disordini già nati, e che soprastavano in materia dell'eresia, non fossero rappresentati nel modo che conveniva, parlò egli sopra di ciò con gran senso, pungendo particolarmente il Vighlio, a cui toccava di far l'istruzione. Questo è un ingannare ( diss'egli ) o noi stessi o il Re nel voler diminuire quei mali, che di tanto avanzano la relazione che se n' invia. Apransi al Re dal più imo le ferite di questo paese, acciocch' egli possa e tanto meglio conoscerle e tanto più facilmente sanarle. Non si dissimuli quanto grande sia qui il numero degli eretici quasi per ogni provincia, quanto poco essi di già si curino degli editti; il poco rispetto che portano a magistrati; e si concluda che la Fiandra non è capace d'Inquisizione, e che volendosi continovarla, questo rimedio sarà più pericoloso che non è il male. Aggiunse, ch'egli era un buon cattolico e fedel vassallo del Re. Ma che gli esempj deplorabili di Germania e di Francia erano bastanti a provare che le coscienze volevano esser persuase e non violentate, e che bisognava non volere con la forza debellar subito l'eresia, affine di poter per le vie soavi debellarla più presto e più facilmente. Ricordò pur di nuovo le difficoltà sopra il Concilio di Trento e le cose da lui proposte intorno al riformare i consigli, sopra le quali materie si stese a lungo e con grand' efficacia. Ma la Duchessa, chiamato da parte il conte d'Agamonte, e datagli quell' instruzione che le parve più a proposito, lo spedi alla volta di Spagna, caricatolo insieme di tutte quelle speranze che potevano più animarlo al viaggio ed al negoziare secondo il gusto del Re per servizio di lui medesimo. Era piaciuto al Re che l'Agamonte andasse in Ispagna, perch' egli era riputato di buona e facil natura, lasciato nell'arbitrio suo proprio. E tanto più facilmente il Re sperò di poterlo tirar ne' suoi sensi con le grazie che gli farebbe; e che tiratovi lui, ch' era si amato in Fiandra, gli altri o non fossero per indursi alle novità, o divisi tra loro non potessero almeno sì agevolmente porle in esecuzione. Parti l'Agamonte ne primi giorni dell'anno 1565. e giunto a Madrid, fu raccolto dal Re e da tutta la corte con grand' onore. Ma quanto al negozio egli non operò niente più di quel ch'avessero fatto gli altri precedenti offici e doglienze intorno all' Inquisizione ed agli editti contro gli eretici. Restava nell'animo del Re altamente fissa la sua prima risoluzione di non voler prestare in ciò tolleranza d'alcuDella guerra di Fiandra

na sorte. E non men fissamente si persuadeva, com' anche tutto il consiglio di Spagna, che i mali di Fiandra in materia di religione fossero cagionati principalmente per debolezza e connivenza di quelli, in mano de' quali era l'esecuzion degli editti nelle provincie. Dispiacque al Re la proposta dell'innovazione intorno a' consigli, come argomento degli spiriti ambiziosi ed inquieti ch' apparivano sempre più nell'Oranges; nèt volle che di ciò si parlasse, come nè anche diede orecchio alle opposizioni fatte al Concilio di Trento. Spedì nondimeno l'Agamonte con ogni termine più benigno, e lo rimando con piene speranze di. dover ben presto veuire personalmente in Fiandra per provveder tanto meglio con la propria presenza a bisogni di quelle provincie. Fece a lui molte grazie, e particolarmente ordinò che gli fossero pagati 50. mila fiorini in Fiandra per donativo. E perchè l'Agamonte aveva molte figliuole. il Re l'assicurò che l'avrebbe ajutato a ben maritarle, e fatta apparire ogni altra maggior protezione verso di lui e verso gli interessi della sua casa. Ritornò egli perciò molto soddisfatto dalla corte di Spagna, celebrando la bontà del Re, la sua inclinazione verso i Fiamminghi, le grazie che specialmente voleva fare alla nobiltà, ed il suo fermo pensiero di voler ben tosto venire in Fiandra. Ma l'Oranges mostrando di creder poco a' discorsi che l'Agamonte

faceva, ed alle speranze ch'amplificava, gli disse un giorno in presenza di molti con pangente irrisione, ch' egli poco intendeva l'arti Spagnuole, e che lasciatosi adescare dal privato comodo di se stesso, aveva curata poco in Ispagna il ben pubblico del paese. In questo tempo che tornò di Spagna l'Agamonte venne ancora da quella corte in Fiandra Alessandro Farnese Principe di Parma figliuolo della Reggente. per occasione stel matrimonio che s'era concluso fra lui e la Principessa Donna Maria del sangue regio di Portogallo. Quest'Alessandro è quel Principe che poi governò con sommo valore i Paesi bassi per lo spasio di quindici anni, e ch' arricchirà di tante sue illustri imprese la nostra istoria, se per descriverle Dio concederà vita a noi e vigore proporzionato alla nostra penna. Doveva celebrarsi in Fiandra il suo matrimonio, ed a quest' effetto parti poco dopo per mare a levar la moglie da quelle parti il conte Pietro Ernesto di Masfelt governatore della provincia di Lucemburgo insieme con la moglie, e con un nobile e numeroso accompagnamento. E dopo una pericolosa navigazione condottala finalmente a Brusselles, furono celebrate con solennità nel medesimo luogo le nozze, alle quali intervenne ancora Ottavio Farnese Duca di Parma, che per onorare il figliuolo e per veder madama la Reggente sua moglie cra venuto d'Italia.

Ma tornando alle cose negoziate in Ispagna dall'Agamonte, giudico a proposito la Reggente ch'egli medesimo esponesse il tutto nel consiglio di Stato. Il parere del consiglio fu, che si facesse una conferenza in Brusselles d'alcuni vescovi e d'alcuni teologi e giuresconsulti, per esaminar meglio in qual forma si potessero effettuare gli ordini del Re nelle materie sopraccennate di religione, ch' erano piene di tante difficoltà. A questo fine farono chiamati dalla Reggente i vescovi d'Arras, d' Ipri e Namur ch' crano intervenuti al Concilio di Trento, il Ravestenio e Giansenio teologi de' più stimati ch'allora fossero in quelle parti, due presidenti de' consigli provinciali di Fiandra e d'Utrech, ed insieme due consiglieri l'uno di Malines, l'altro di Brabante. La deliberazione che risultò da tal conferenza fu questa. Che si dovesse porre ogni studio per conservare la buona e pura dottrina Cattolica in tutto il paese. Che a tal effetto si dovesse instituire seminari nelle città e scuole in ogni altro luogo. Che si procurasse di ridurre alla conveniente riforma le persone ecclesiastiche. E finalmente fu giudicato che nella punizion degli eretici la necessità de' tempi consigliasse l'usare per allora piuttosto la moderazion che il rigore, poichè si vedeva che la severità del castigo gli rendeva sempre più efferati nel furor della pertinacia. Di tutte le cose che in questa conferenza

75

s'erano trattate la Duchessa diede al Re piena relazione con sue lettere scritte nel mese di Luglio del medesimo anno 1565, alle quali su risposto dal Re con nuova ed espressa dichiarazione di non volere partirsi da quelle ch' aveva di già sì maturamente risoluto intorno agli editti, all'Inquisizione, al Concilio di Trento, ed a quel più che toccava a queste materie di religione. Mostravasi il Re gravemente sdegnato, che tultavia si mettessero tali materie in consulta ; e si doleva che i disordini degli eretici fossero nati e crescessero per la troppa connivenza de'suol propri ministri. Che se mancasse l'animo o il zelo ad alcuni di loro, la Reggente dovesse mutargli, e considerasse non essere tanto grandi i pericoli che si potevano temere dall'osservarsi gli editti, e dal porsi in uso l'Inquisizione in forma'sì moderata, che di gran lunga non fossero maggiori quelli che soprasterebbono, lasciandosi senza un tal freno l'eresia e l'insana audacia de suoi setturi. Concladeva poi il Re, che niun servizio più rilevato avrebbe potuto ricever dalla Reggente, che nel procurar ella per ogni via di manteuere unita la Fiandra nella Cattolica religione con gli altri suoi regni, poiche nel rendersi quest' ubbidienza alla Chiesa, si rendeva più stabile quella ch'era dovuta însieme dlla sua corona; e salva che fosse l'una e l'altra ubbidienza, egli nel resto avrebbe fatto goder alla Finadra non solo

76 Della guerra di Fiandra

i suoi privilegi, ma ancora molte altre maggiori grazie. Arrivati alla Reggente questi ordini tanto stretti di Spagna, pubblicò ella subito un nuovo editto contro gli eretici in confermazione degli altri passati. Scrisse a parte sopra di ciò nella forma che conveniva a governatori e consigli delle provincie, e deputò alcune persone in ciascuna di loro, perchè dovessero riferire a lei stessa di tre in tre 'mesi lo stato della religione, ed in particolare come si procedesse nell'osservarsi il Concilio di Trento. Erasi conceputa in Fiandra generalmente sperauza ferma con l'andata dell'Agamonte in Ispagna, che il Re fosse per moderare gli editti e sopprimere del tutto l'Inquisizione. In modo che quando si vide riuscire il contrario, e che piuttosto s'aumentava il rigore di quelli, e si stabiliva l'introduzione sì abborrita di questa, non si può dire quanto di ciò s'alterassero i popoli, e quanta materia si preparasse in un tratto a quelle turbolenze che poi seguirono. Dopo essersi diffuso per ogni parte lo spavento dell'Inquisizione col nuovo editto, e dopo esserne stato accresciuto ancora da molti artifiziosamente il terrore. ardirono alcuni di dar principio ad una confederazione, per mezzo della quale s'obbligavano tra di loro strettamente di conservarsi uniti insieme, e d'opporsi per tutte le vie che potessero all'Inquisizione. Di ciò fu comunemente creduto autore Filip-

po Marnissio Signore di Santa Aldegonda, il quale era uomo di molto spirito, e che fin d'allora sentiva male nelle cose della religione Cattolica, e che poi si mustro sempre de più ostinati nel seguitar la fazione eretica. Fu dunque distesa una scrittura particolare in testimonianza della confederazione accennata, e fu sottoscritta subito da molti altri; e per rispetto delle reciproche promesse che conteneva, prese nome di Compromesso. Il suo tenor era questo. Dicevasi che il Re ingannato sotto pretesto di religione da alcuni pochi, appresso i quali poteva più l'ambizione, l'avarizia e l'infedeltà, che l'onesto, il giusto e l'amor della patria, aveva in ogni maniera voluto stabilire in Fiandra l'Inquisizione di Spagna. Rappresentavasi con quei termini più spaventevoli che si poteva l'uso d'essa, e le calamità che ne seguirebbono. Aggiungevasi, che alla nobiltà specialmente apparteneva il pensare al rimedio di tanti mali, e che niun altro era migliore, che l'unirsi tutti in un senso di non volere Inquisizione d'alcuna sorte. Mostravasi ch' in ogni parte del paese s'avrebbe l' istessa intenzione, per essere troppo perniciosa a tutti una tal novità, e troppo ripugnante a' pubblici privilegi. E nell'ultimo i confederati si promettevano con obbligo di strettissima fede l'un l'altro di non separarsi mai, nè permettere sotto qualunque altro nome o di visita o di commissione o d'e-

ditto l'uso dell'Inquisizione; chiamavano Dio in testimonio de'loro buoni pensieri, ed invocavano la grazia particolare dello Spirito Santo per potergli felicemente condurre a fine. Questo è il compromesso che tanto si nomina da tutti gli scrittori delle cose di Fiandra; e questa fu poi come la prima favilla di quell'incendio che involse dopo, e che mantiene oggidi tuttavia in guerra si lunga a si atroce quelle provincie. Divulgossi in un subito per tutto il paese la soprannominata scrittura, perch'es-. sendosi compartiti, per le più principali città i primi confederati, s'usava da loro ogni diligenza mescolata d' ogni artificio, per farla sottoscrivere da quel maggior numero che potevano di persone. Andavano spargendo che il tutto era seguito di concerto cai più qualificati delle provincie, e che l'Oranges, l'Agamonte, il marchese di Berghes, e diversi altri nobili principali n'erano stati gli autori, benehè non volessero per allora scoprirsi, affine di potere far cià in altro tempo con maggior frutto, Corrono dunque a gara quasi per tutto cattolici ed eretici, nobili e cittadini, mercanti e plebei, e molti altri d'ogni qualità a d'ogni professione a sottoscriversi. Vien lodata la confederazione e ricevuta con grand'applauso. Fra le vivande e fra il vino bolle in molti l'ardor d'abbracciarla. Detestasi all' incontro l'Inquisizione, cresce la peste in un subito, e non serpe il suo veleno, ma rapidamente corre e si spande per ogni parte. Tanta forza suole aver ne mortali un'insana paura. E tanto più muove alle volte il male temuto, che non farebbe provato. Al medesimo tempo furono disseminate nelle città di maggiore commercio molte sediziose scritture, con le quali si procurava d'aumentare ne'popoli sempre più lo spavento dell'Inquisizione. Pubblicavasi particolarmente che Eurico Duca di Brunswich fosse per venire in breve con gente Alemanua in ajuto degl'inquisitori ; che a questo effetto il danaro necessario fosse stato rimesso di Spagna, che il Re inviasse alcuni inquisitori della propria nazione Spagnuola, e che di già un certo Alonso del Canto si trovasse in Fiandra per tel ministerio.

Turbessi maravigliosamente la Duchessa di Parma per questo successo: e volgendosi d'ogni intorno sempre più le mancava il consiglio. Vedeva ella quanto sarebbe stato conveniente il rigore, ma dall'altro canto non poteva eseguirlo senz'armi. Che giovamento esser per nascere da nuovi ordini e nuovi editti? se non a render in lei più vile l'autorità, e maggiore ne' popoli l'ardire per disprezzarla. In questa agitazion di pensieri, e non ben certa ancora la Reggente se i più principali signori avessero avata parte nella scrittura del compromesso, fu avvertita che molti di loro s'erano troveti appresso l'Oranges in Bredà sua

Della guerra di Flandra terra insieme con altre persone di qualità. L'occasione apparente era stata per visiture in quel luogo il conte di Zuarzemburgo Alemanno, ch'aveva per moglie una sorella del medesimo Oranges, e ch'allora stava di partita per tornare in Germania./ Con l'Oranges era il conte Lodovico, uno de'suoi fratelli, uomo di torbida e feroce matura, e gli altri di quel congresso erano stati i conti d'Horno, d'Histrat e di Mega iusieme con alcuni altri di quei primi nobili che s'erano sottoscritti nel compromesso. E perchè l'Agamonte ed il marchese di Berghes non avevano potuto trovarsi in Bredk, perciò furono invitati amendue con gli altri nominati di sopra ad una cena il giorno seguente dal conte d'Hostrat in quella sua terra; e da Brusselles vi si trasferi l'uno e l'altro sotto colore di voler visitare ivi il cognato dell'Oranges innanzi ch' egli partisse. In Breda prima, e poi in Hostrat fu parlato a lungo della confederazione accennata. In quei congressi l'Oranges particolarmente, dopo molte querele contro i Cardinalisti, (com' egli per ordinario chiamava quelli che furon nominati di sopra ) mostrò ch' apparteneva lor altri del consiglio di Stato e cavalieri del Tosone, il procurar che si rimediasse a' mali che soprastavano dal vedersi una tale e si importante commozione dentro al paese. Disse ch'era grande per ogni parte il numero de confederati, e massime della

gente nobile, e perlò quasi in maniera, come s'egli approvasse la confederazione, e cercasse di tirare gli altri suoi colleghi a voler, concordemente abbracciarla. Andava unito con l'Oranges il fratello in tutte le cose, anzi egli era comunemente stimeto eretico, e pareva che ne godesse, o perchè in effetto egli fosse tale e non curasse quelle pene che non temeva, o perchè l'Oranges medesimo per gli occulti suoi fini non avesse discaro di vedere appresso gli eretici in autorità e grazia il fratello. A'sensi ch'apparivano nell'Oranges, non mostrarono di voler aderire l'Agamonte ed il Berghes, e meno d'ogn'altro v'inclinò il conte di Mega, anzi egli parlò vivamente contro la temerità de'confederati. L'Horno e l'Hostrat restarono sospesi, e fu dato fine a congressi in questa maniera senza che si veniese a deliberazione alcuna particolare. Di tutta la pratica ebbe notizia subito la Reggente, e ne l'avvertirono l'Agamonte ed il Mega stessi, facendole animo insieme col Barlemonte e col Vighlio. e dandole per consiglio ch' ella si provvedesse di qualche numero di soldati. Al che pareva che la necessità dovesse ormai esortarla, perche s'intendeva ch'ogni di più da varie parti andava crescendo il numero de'confederati, e sempre maggiormente il sospetto ch'essi fossero per tentar delle nopita, Nè fu maggior la tardanza. Dopo che si videro uniti in compagnia numerosa, si Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

Della guerra di Fiandra

vennero accostando a Brusselles, e fecero pregar la Reggeute a permettere loro che potessero proporle un negozio importante, e che riguardava, com' essi le fecero dire. mon meno il servizio del Re che quello dello persone lor proprie. Pluttuossi in con-siglio nel dare i pareri alla Reggente sopra questa sorte d'istanza. Alcum stimarono che si dovesse ributtare assolutamente. Altri che due o tre soli s'ammettessero a farla. Ma prevalse in fine quell'opinione che fu giudicata la più necessaria, poichè senz' armi non si poteva pigliar la più utile, e fu di lasciargli entrer tutti in Brusselles. Il che si coloriva da quelli che nel consiglio non vedevano mai volentieri una tale azione, col dire che non conveniva inasprir tanti nobili col ributtargli prima d'udirli; e che venivano finalmente per usar le preghiere, tributo di sommissione il più desiderabile che possano ricevere i Principi da'lor popoli. Di quei confederati che sino allora s' erano sottoscritti, veniva riconosciuto come per capo Enrico di Brederode signore di Viana, terra situata in Olanda, mella qual provincia egli era molto stimato per la nobiltà del suo sangue, che lo rendeva anche molto riguardevole in ogni altra parte di quei paesi. Era egli evetico senza dissimulasione, torbido d'ingegno e più ancora di lingua, desideroso di cose muove, e tanto più allora portatovi da quell'aura che gli dava l'esser da tanti

nobili constituito fra di loro nel primo, luo-20. Entrò egli dunque con numeroso accompagnamento in Brusselles al principio d'Aprile dell'anno 1566, e v'entrò poco dopo il conte Lodovico fratello dell'Oranges bene accompagnato ancor egli, come fecero similmente i conti di Colemburgo e di Tresemberghe. Questi quattro erano altora i più principali. Facevansi in Brusselles le regunanze loro in ossa del conte di Colemburgo, e perciò fu spianata poi da' fondamenti quella casa in tempo del Duca d'Alba, in memoria d'accesso tanto escorabile. Del numero loro corse varia la fama. perchè altri hanno scritto che fossero intorno a duecento, altri trecento, ed altri ch' arrivassero a cinquecento.

Aveva procurato prima con varj mezzi, e procurava allora tuttavia la Duchessa con ogni industria di ridurre i confederati a più sani consigli. Temendosi perciò fra di loro, ch'alcano de' compagni non fosse per cedere al combattimento di questi offici, il Brederode vago d'apparire nel primo luogo, e di goderlo anche più nell'arditezza de' consigli, che nella prerogativa delle persone, in uno de' loro congressi parlò in questa forma. Abbiamo di già fatto il più ( generosi compagni ) in esserci noi congiunti insieme, prima con tanta union di lontano, ed ora in tanto numero, e si strettamente qui di presenza. A quei giusti prieghi che noi pergeremo, non potrà Madama far contraddizione d'alcuna sorte. E quando pur voglia farla e persistere tuttavia, secondo gli ordini ricevuti di Spagna, nel rigor degli editti e nell' atrocità dell' Inquisizione, qual di noi in tal caso non è per esporre i beni e la vita per liberar se stesso, le mogli, i sigliuoli e la patric da si duri gioghi e catene? Consideriamo prima la condizione de nostri mali, e poi vedremo quanto grande sia la giustizia de nostri prieghi. E per la verità, qual condizione si può considerar più infelice, che l'esser rapiti sotto titolo d'eresia tanti miseri di continovo all'Inquisizione, e quivi o morir ne' tormenti o marcir nelle carceri, o fuor delle carceri esser privati della patria e de'beni, e tante volte ancora della vita medesima col supplizio orribil del fuoco? Quale infelicità può esser maggiore, che il vedersi per ogni indizio e per ogni accusa in quel mar di calunnie si spesso naufragar l'innocenza? che il vedersi bandito dalle case il segreto, dalle città l'amicizia, e fra i più congiunti di sangue e di fede esser più violato ogni diritto umano e della natura? Questi sono i frutti, queste le pubbliche e private comodità che porta seco l'Inquisizione. Benchè noi dobbiamo stimar pene leggiere e tollerabili le presenti, rispetto a quelle che ci soprastanno in futuro. Qual di voi non sa la venuta in questi paesi del nuovo Inquisitore Spagnuolo, o ministro dell'Inquisizione Alonso del Canto, e gli or-dinu fieri e spaventosi che porta? Di già si cominciano a fabbricare per disegno di questo architetto nuove carceri e nuovi ferri, con altre ingegnose invenzioni di nuovi tormenti. Regnera squallore, pianto e somma calamità in breve per ogni luogo, e tanto più grave parerà a noi allora questa sorte di servità così dura, quanto più siamo stati avvezzi a godere sin qui nel passato governo tanta parte di libertà st soave. Alle leggi dell' Inquisizione ( se nol sapeste) soggiacciono i Re medesimi, e spesse volte, con sommo ludibrio de loro scettri, bisogna che ne provino essi ancora la severità del castigo, non che la superiorità dell'imperio. È qual caso più indegno si può raccontare di quello che si vide nell' Imperator nostro d'eterna memoria? M' inorridisco tutto nel riferirlo. Quel domator dell' Europa, quel monarca de nuovi mondi, e quel più glorioso poi in avergli rinunciati che posseduti, fu costretto anch' egli di fare una penitenza pubblica per ordine degli Inquisitori al suo ritorno in Ispagna, per avere trattato solamente con gli eretici luterani nelle guerre ch' egli fece in Germania. Ora se tanti sono i pericoli dell'Inquisizione, e se tanto difficilmente si possono evitare dagli stessi Spagnuoli ed Italiani per natura si astu-ti e si cauti, come potremo noi altri Fiam-minghi sperare giammai di poter fuggirne,

la minor parte? Noi (dico) i quali con tanto candore facciamo trasparire i cuori nelle parole? che meniamo una vita sì libera e si conversabile? e che specialmento abbiamo per legge fedelissima d'amicizia di non tenerci nascoso niente l'un l'altro fra le danze e le feste, fra i conviti e le tavolo? Do rassi imputare a delitto di miscredenza, se qualche parola vana e leggiera uscirà da noi fra quei dolci ed innocenti gasti che si pigliano allora? Scaccierebbe subito dal puese questi piaceri l'Inquisizione, insalvatichirebbe i costumi per tutto, e convertirebbe al fine le città in deserti, e le provincie in campi di solitudine col distruggere da ogni parte il commercio, che consiste quasi intieramente nel contrattare con quei forestieri, i quali vivono in libertà di coscienza, e che non possono tollerare solamente il nome, non che l'acerbità dell'Inquisizione. Così la Fiandra in brevissimo tempo verrebbe a cadere in desolazione e rovina. E così le nostre già si felici provincie servirebbo-no a tutto il resto d'Europa nell'ayvenire per esempio d'infinita miseria, laddove ne' tempi addietro hanno satta invidiare a tutti gli altri paesi la somma loro felicità. Dalla condizione de' mali ch' io ho espo-sti, viene in conseguenza la giustizia di quelle istanze che noi faremo per evitargli Giurò il Re di mantenere alla nostra patria i suoi privilegi; ma qual cosa gli

Parte prime. Lib. II. abbatte più dell' Inquisizione? Ha il Re medesino praticate qui lungo tempo la nostre usanze; ma qual cosa è più los contraria, che il rigor degli editti? Vogliono gli Spagnuoli intradurre il governo di Spagna in Fiandra; ma qual ripugnanza può esser maggiore di quella che si vede fra le loro leggi e le nostre? fra quel vivere e questo? fra l'essere ivi la soggezione adorata, e qui con tanto orrore da tutti noi abborrita? Non possono i Re stendere il loro imperio sopra quello della naura. Anzi ch' alle sue leggi altrettante soggiucciono essi, quanto i lor popoli. Ritengansi dunque, é godansi l'Inquisiziona a loro piacere la Spagna e l'Italia, che la Fiandra non l'ha mai ricevura se non per forza, e da questa forza è risoluta ora di liberarsi. Ma perche s'intende che quei nostri medesinii ch' hanno parte nelle deliberazioni più segrete qui appresso Mas domu, più Spagnuoli ormai che Fiamminghi, procurano con ogni artifizio di metter disunione fra noi, e tirar qualcuno dal candore de' nustri sensi nella perfidia de lor pensieri, qual sarà quello di noi, che voglia mancar di fede? mancara alle cose con tanta solemutà promesse a giurate? e finalmente a se stesso, ul suo sangue, al suo onore, ed a si gravi periculi della patria? Ma tolga Dio che ciò si possa sospettare, non che vedere. Consideri ciascuno di noi l'antica gloria

de nostri Belgi, e reputi a fortuna il potere in questa occorrenza imitargli. La virtù de' progenitori deve passar col sangue ne discendenti; e delle azioni gloriose di quelli hanno a mostrarsi non solo eredi. ma emuli questi. Io dunque ( nobilissimi compagni ) con ogni maggiore umiltà di preghi esporre a Madama e l'acerbità de mali che noi proviamo, e la necessità del rimedio per sollevarcene. Che se la riverenza e l'ossequio, e più ancor la ragione non avranno alcuna forza nell' istanze nostre presenti, come non l'hanno avuta nelle passate, che resterà in caso tale se non di ricorrere a quei rimedi che suole contro la violenza suggerir la disperazione? Io allora per la mia parte sarò così pronto a spender la vita, com'impiego prontamente in quest' occasione la voce. Ne più grandi in consiglio troveremo i nostri sensi, e nel lor silenzio le nostre parole; e concorrerà senza dubbio con sommo ardore tutto il resto eziandio del paese nelle risoluzioni ch'in tal evento noi piglieremo. Ne potranno esser più giuste, perchè non potranno apparire più necessarie. A questo modo infiammo se stesso e gli altri il Brederode contro l' Inquisizione. Ma non era vero, (come s'è detto più volte di sopra ) che il Re avesse intenzione d'introdurne l'uso formato in Fiandra. Non era vero che quell' Alonso del Canto fosse venuto per materie d'Inquisi-

zione a Brusselles. E mera favola temerarismente inventata e creduta era quella. ch'egli aveva riferita intorno all'Imperator Carlo V., il quale con l'innata pietà del suo sangue congiungendo tant'altre eccellenti sue virtù proprie, non aveva mai trattato se non per necessità con gli eretici in Alemagna, affine di levargli s'avesse potuto, d'insania o coi maneggi soliti nelle diete, o con la forza dell'armi nelle battaglie. E per quello che tocca all' Inquisizione, benche in generale ne fosse alieno il paese, contuttociò moiti non vi mancavano d'esperimentato zelo e prudenza, i quali e comprendevano in se medesimi, e cercavano ancora di far conoscero agli altri, con l'esempio del benefizio che n'avevano ricevuto la Spagna e l'Italia, quanto avrebbe giovato il vederne introdotto similmente l'uso in qualche soave forma nelle provincie di Fiandra. Mostravano essi, che levata alcuna apparente severità dell'Inquisizione, non v'erano in effetto poi tribunali meno severi de suoi, ne dove con mezzi più giusti e più candidi si procurasse di conservar l'onore e la purità della fede. Che sacrosanto si doveva riputare il suo nome, e più ancora il suo officio. Che se a mantenere illesa la maestà umana concorrevano in tanti modi a favore de Principi le leggi lor. temporali, molto più conveniva opprovar le spirituali a favor della Chiesa in puni

dell'Inquisizione che difendono tale uni-

eta, che dalle immense mura de' monti e da' vasti fossi del mare, onde la natura einse e munt l'una e l'altra di loro. Così parlavano a favore dell'Inquisizione quelli che n' avevano maggiore notizia degli altri, e così procuravano d'imprimerne ancora migliori sensi. Di queste ragioni fatte rappresentare opportunamente al medesimo fine, s'era Madama servita, e più volte prima, e si valeva particolarmente allora per moderar l'impeto e l'ardor de' nobili ragunati in Brusselles. Ma ogni ragione in così fatta materia trovava in loro e gli ammi troppo duri, e troppo sorde le orecchie.

Fu dunque ricevuto il ragionamento del Brederodo con un fremito favorevole de' compagni; ed in segno di persistere essi più che mai nelle prese risoluzioni, gridarono tutti a gara: Traditor sia chi manca. Quindi furono ammessi all'udienza della Reggente, la qual volle che vi si trovassero quei del Consiglio di Stato, ed insieme quei cavalieri del Tosone, ch' erano allora in Brusselles. Dalla casa di Colemburgo andarono i confederati a due a due quasi in forma di processione al palazzo della Reggente, e gli ultimi erano il conte Lodovico ed il Brederede. Parlò questi in nome di tutti; e prima si dolse delle relazioni sinistre, ch'egli diceva essersi fatte al Re ed alla Reggente contro di loro; • poi soggiunse, che le necessità pubbliche

Della guerra di Fiandra del paese e le proprie loro gli avevano costretti a quella sorte d'azione. Presentò egli dopo alla Reggente una supplica pur in nome comune, e fece istanza che si leggesse. Il suo contenuto fu questo. Ch' era stato sommamente lodevole il zelo che aveva mosso prima l'Imperatore, poi il Re a provvedere a pericoli che poteva correre la religione Cattolica in Fiandra. Il tempo, consigliere incorrotto, aver fatto chiaramente conoscere che i rimedi applicati avevano piuttosto aggravato il male. Che vedendosi nondimeno continuare il Re più che mai ne' medesimi sensi, e soprastar sempre maggiori disordini, non aveva potuto più contenersi la nobiltà di non rappresentarne il pericolo. Esserne sue principalmente le parti e per prerogativa di luogo e per obbligo più stretto di fede. Ma costringerla a ciò in particolore eziandio l'interesse; poiche i nobili abitando per ordinario in campagna, e godendovi i loro beni, quando seguissero le alterazioni che si potevano temere per le provincie, essi sarebbono stati i primi a sentirne gl' incomodi ed a provarne le ingiurie. Esser dunque necessario di levar le cagioni, che stavano per produrre inevitabilmente sì mali effetti. L'Inquisizione e gli editti aver commosso tutto il paese, e convertita oramai da ogni parte la pazienza in disperazione; e perciò supplicar essi umilmente Madama, che volesse piuttotto

ovvertime il Re con persone espresse, a frattanto sospendere l'uso di quella, e moderare il rigore di questi. Per via degli Stati generali potersi meglio e conoscere le necessità spettanti alla religione e procurarne di consenso uniforme il rimedio. Che se poi si vedrà (concludevasi nella suppliea) che non abbiano alcuna forza queste umili e divote nostre preghiere, chiamiamo Dio in testimonio, il Re, voi stessa, Madama, e questi signori qui ora presenti, noi aver fatto quello che a buoni e fedeli sudditi in tale occasione si conveniva, e non dover essere nostra la colpa di quei mali che per avventura succederanno. La risposta della Reggente fu, che ella avrebbe meglio considerato quant'essi allora le proponevano. E rispose loro in iscritto nella forma seguente. Ch' ella invierebbe persone a posta in Ispagna, secondo la richiesta fatta da loro. Fondarsi nelle, leggi gli Stati; e quelle esser le più necessarie, che alla religione erano le più favorevoli. Che nondimeno per soddisfargli si procederebbe sopra di ciò con ogni più soave moderazione. Essersi intanto per sapere la mente del Re, appresso il quale siccom' ella farebbe ogni migliore officio per loro, così all'incontro si prometteva che da loro in tal maniera si fuggirebbe ogni novità. Avrebbono voluto i confederati riportar più precisa risposta intorno alla dimanda loro d'esser sospesa l'Inqui-

Della guerra di Fiandra sizione, e moderato il rigor degli editti. E non mancavano mali interpreti alle parole, che nel rispondere aveva usate la Duchessa con loro. Onde non solamente essi nen se ne mostravano soddisfatti, ma con modi acerbi se ne dolevano. In varie maniere mostravano essi intanto le loro insanie. Fra l'altre una fu il vestirsi molti d'essi d'un medesimo colore, che tirava al bigio, e di materia assai dozzinale, e farsi in quella foggia vedere insieme. Videgli in corta occasione l'istessa Reggente, e fu fama che il Signor di Barlemonte, il quale ei trovava allera con lei, le dicesse: Madama, che paure volete voi avere di nuesti Gueux? Parola Francese, e che in Italiano vuol dir guidoni o mendichi. Sebbene non mancano degli scrittori che dicono avere il Barlemonte dato lor questo nome, quando in forma di processione andarono a presentare la supplica alla Reggente, e che ciò da loro risaputosi, pigliassero poi occasione di vestirsi e di comparire in quella maniera. Nè contenti del solo colore ed abito di mendichi, aggiungevano ancora chi sui cappelli, chi alla cintura, diversi arnesi de più vili e più sordidi che soglian portarsi da' mendicanti. Non avevano altro in bocca, che la parola di Guoux; la celebravano in ogni luogo ed in ogni occasione, ma specialmente fra il calor del vino e la libertà delle tavole. Ciò segui un giorno in particolare che si tocvavano in numerosa compagnia ad un solenne ronvito nella casa di Colemburgo. Quivi sopra ogni altro vaneggiamento gareggiarono insieme a chi potesse più celebrare il nome lor di Mendichi. Corre il vino, e va in giro con larghe tazze; crescono le distide, e si dà poi mano a vasi d'ampia grandezza; interrompesi l'ordine degl'inviti; l'uno si pone sopra le sedie, e l'altro sopra la stessa tavola a bere; somministra mille altre insanie il furor dell'ebbrezza; gridasi ad ogni bevutas Viva il Re, vivano i mendichi; e di queste voci risnoua la sala, anzi da ogni parte la casa tutta. E vi corse un vil giuramento ancora, e molto proporzionato a quel luogo ed a quell'azione, che si pronunziava con tali parole Francesi in desinenza di rima. Per questo pane, per questo sale e per questa bisaccia (e n'andava una in giro) non si muteranno mai i mendichi per quanto in contrario si faccia. Ne di ciò contenti, portavano per Brusselles poi quasi tutti pendente dalla cintura una medaglia; alcuni d'argento, altri di metallo, con due mani insieme annodate, le quali sostenevano una bisaccia; e d'intorno alla medaglia si leggevano queste parole nella medesima lingua Francese: Fedeli al Re sino alla bisaccia. Così godevano e quasi trionfavano di questo nome tor di mendichi. Nome infausto alla Fiandra, che sin d'aldora cominció a perder la quiete, e che

Della guerra di Fiandra sì lungamente e per tante vie l'ha poi mendicata e non mai conseguita. A due principalmente si riducevano le istanze, che i supplicanti avevano fatte a Madama. L'una, che s'inviassero persone espresse in Ispagna per l'effetto accennato di sopra. E l'altra, che in questo mezzo cessasse in Fiandra l'Inquisizione ed il rigor degli editti. Destinò dunque la Reggente a quella corte il marchese di Berghes ed il signore di Montigni fratello del conte d' Horno: l'uno e l'altro proposto da' medesimi supplicanti. E per quel che toccava al secondo punto, giudico ella a proposito d'inviare i Governatori nelle provincie a proporre in ciascuna di loro una nuova forma d'editto, col qual si moderava in qualche parte, ma non si sospendeva l'Inquisizione, e si faceva il medesime ancora intorno agli editti. Uscivano intanto scritture sediziose da varie parti e dentro e fuori di Fiandra, con le quali venivano stimolati i supplicanti sempre più a persistere nelle loro dimande. Cercavasi d'infiammargli con l'esempio della libertà de'paesi vicini, e specialmente della Germania superiore, con la quale dicevasi essere incorporate diverse provincie dell' inferiore; e veniva suggerito in particolare, che siccome quella godeva la confessione Augustana, così questa dovrebbe senza contraddizione anch' essa goderla. Nè più tardò il fuoco ad accendersi. Mentre si propone dal-

ricevergli e favorirgli. Comparivano da o-

Della guerra di Fiandra goi banda a schiera i seminatori dell' eresia, Luterani, Calvinisti ed Anabatisti; eseltavasi da ciascuno di loro la propria setta; correva il volgo, ed applaudiva alle povità. Non il più dotto, ma il più temerario assumeva l'officio di predicante; e con la cieca e mostruosa persuasione che oganno fosse capace non solo di proferire, ma d'insegnare la parola di Dio, ardivano le femmine ancora più vili di mettersi a parte se non delle prediche, almen delle conferenze. Portavano l'armi ne'luoghi dove si predicava, per timore che i magistrati non impedissero quei concorsi; e di già era manifesta la disubbidienza quasi per ogni parte.

Dunque non parve più alla Reggente che convenisse di passar oltre nell'editto proposto sopra la moderazione degli altri già usciti, e sopra la materia che toccava all' Inquisizione. Ond'ella ne pubblicò un nuovo con pene rigorosissime contro i predicanti e contro quei che gli seguitassero, oon proibire ogni radunanza che si facesse per questo fine. Giovarono per allora in qualche maniera gli ordini della Reggente per contenere la plebe nelle città; nondimeno si vide continuar come prima la licenza ne' villaggi per le campagne. Dolevasi la Reggente de governatori delle provincie, ed essi all'incontro di lei, mostrando che ella per voler troppe seguitare i sensi di Spagna, avesse lasciato correre tanto in-

nanzi gli editti e l'Inquisizione. Non esseri si da lor preveduto il male, ohe di già prorompeva? Quante solte averne sugges rito il rimedio? ma essersi voluto prestar più fede al Granuela, e dopo lui a quelli che sostenevano in sua assenza la sua fazione, e che vendendosi per li più fedeli. eruno i più perfidi nel servizio della patria e del Re. A tali contrasti si veniva spesso alla presenza della Duchessa medesima nel Consiglio di Stato; dove l'Oranges, l'Agamonte e gli altri signori che intervenivano in esso, rinfacciavano con gran libertà gli accennati disordini al Barlemonte, al Vighlio ed al signor d'Assonville, ch'era ministro anch' egli molto adoperato dalla Reggente, e che andava unito con questi due. Non s'era introdotta sino allora nelle città la licenza del predicare in pubblico ereticamente. E perchè ciò si temeva ogni dì più e massime in Anversa, dove il pericolo si considerava maggiore per la frequenza del popolo e per la libertà del commercio che vi tirava un gran numero d'eretici forestieri; perciò la Reggente vi mandò il conte di Mega per far officio col Magistrato, acciocche si disponesse a lasciarvi porre qualche presidio. Ma non fu possibile a farne seguir la risoluzione, col pretesto particolarmente, che non conveniva mescolare i soldati coi trafficanti. Erano arrivati in Ispagna fra questo tempo il marchese di Berghes ed il signore di Montigui,

Della guerra di Fiandra

e non avevano, dopo considerabile dimora, avuta mai udienza dal Re. Sapevasi in quella corte ch' essi portavano con loro i sensi de' supplicanti, e ch' erano molto più inviati da loro che spediti dalla Reggente. Contuttociò stimando il Re che fosse meglio per allora il dissimulare, scrisse a'governatori delle provincie, mostrando gran confidenza in loro, ed esortandogli a provvedere con ogni studio a' disordini cominciati. Che la sua intenzione era tuttavia di venire egli stesso in Fiandra, e che varie necessità de' suoi regni glien' avevano piuttosto fatto differir che mutare il pensiero. Con la propria presenza esser egli per dar piena soddisfazione intorno alle richieste che gli facevano. Sedassero in questo mezzo i tumulti, e procurassero in particolare che non s'innovasse cosa alcuna in materia di religione. Scrisse la Reggente anch'essa a' più principali de' supplicanti, i quali di già s'erano levati da Brusselles, dopo essersi doluti che si mettessero in troppo lungo negozio le dimande che avevano fatte. Accennò il sospetto che di loro si riceveva intorno all' introduzione dell'esercizio eretico; e rappresentò quello che bisognava, acciocchè rimediassero alle novità che seguivano. Nondimeno essi o curando poco gli offici della Reggente, o poco se ne fidando, non solo non soddisfecero alle sue istanze, ma con nuovi spiriti molto più contumaci di prima si risolverono di

Parte prima. Lib. 11. radunarsi nuovamente insieme a San Truden luogo del vescovato di Liege. A questo fine fatte precedere con persone e con lettere di qua e di là varie pratiche, nel mese d'Agosto convennero in buon numero da diverse parti in quel luogo. Quivi i più sediziosi furono ascoltati. Portaronsi varie opinioni in mezzo fra loro. Altri volevano che apertamente si tumultuasse, e con la forza si conseguisse quel che sino allora non s'era potuto impetrare con la supplica. Altri, che gli Stati generali d'autorità propria si radunassero, e che per tal via si gettassero affatto per terra gli editti e l'Inquisizione. Altri, che per condur più vantaggiosamente i disegni si cercasse prima il consiglio e favor de' vicini. Ma non mancarono però delle opinioni ancora più moderate, con le quali si proponeva, che si maturassero meglio quelle deliberazioni che si fossero per pigliare, col veder innanzi ad ogni altra cosa quel che operasse l'andata in Ispagna del Berghes e del Montigni, e quello che in Fiandra fosse per farsi intanto dalla Reggente. Ma prevalendo i più sediziosi pareri, fu risoluto che si procurasse per tutti i mezzi così dentro come fuori di Fiandra, quella libertà che pretendevano in materia di religione.

Alla nuova di tal radunanza in San Truden si commosse la Duchessa notabilmente, e s'applicò subito a procurar con 02 Della guerra di Fiandra

ogni industria di romperla. A questo esfetto inviò l' Oranges (da alcuni scrittori vien nominato in suo luogo il Duca d'Arescot) e l'Agamonte a Dufile, terra del Brabante vicina ad Anversa, e non molto distante da quella di Sau Truden, e diede lor commissione che cercassero in ogni maniera d'acquetare i confederati, e gli assicurassero di nuovo che riceverebbino piena soddisfazione da lei e dal Re. Operò quest' andata, ch' essi all' incontro inviassero alcuni lor deputati in quel luogo. Proposero varie cose l'Oranges e l'Agamonte in soddisfazion de' confederati. Mostrarono che la Duchessa impetrerebbe sicuramente dal Re, che gli Stati generali s'avessero a convocare. Che intanto nelle cose della religione si procederebbe con ogni soavità. che la Duchessa porrebbe in totale obblivione i disordini seguiti sopra di ciò; e diedero insieme speranza di libertà nelle prediche, purchè il concorso non vi si facesse con l'armi. Usarono i deputati nel rispondere più le doglianze che le ragioni: e si vedeva chiaramente, che sebbene domandavano soddisfazione non la volevano. In modo che pieni di contumacia tornarono a San Truden, più risoluti che mai di voler libertà nelle cose della religione, senz'aspettare altre risposte di Spagna, nè saper altro di più intorno al senso delle provincie. Al che venivano fomentati da quelli che andavano pubblicando, non do-

versi aspettare di Spagna se non artificiose lunghezze, nè dalla Reggente se uon ambigue risoluzioni. Furono continuati nondimeno varj maneggi; e si procurò di trovare qualche vicendevole sicurezza, con la quale per una parte non s'avesse a procedere contro i confederati per le novità succedute, ed avessero anche a ricevere qualche soddisfazione intorno alla libertà delle prediche; ed all'incontro la Reggente restasse sicura, ch' essi nell'avvenire desistessero dal fomentare i disordini cominciati. Ma tutto finalmente su indarno. Dunque esulceratasi di nuovo la piaga, gettò fuori in un subito gran copia d'umor putrefatto. Dalle prediche sole che gli eretici avevano prima introdotte in campagna aperta, si passò alle violenze contro le chiese ne' villaggi vicini, con l'entrarvi essi per forza e spogliarle delle sacre lor suppellettili, e con l'usarvi ogni altra maggiore empietà. Giò seguì da principio in alcuni territori della provincia di Fiandra, nella quale si trovava l'Agamonte che n'era governatore; e dove o non corrispondevano le sue diligenze al bisogno, o le violenze superavano la sus autorità. Scusavasi egli in varie maniere, come facevano gli altri in diverse parti, nelle quali si diffuse incontanente la medesima peste; che finalmente si dilatò aucora nelle città, e fra l'altre con orribile scena d'empietà e di sacrilegio in Anversa. Nella festa che si celebra ogni anno per l'As-

Della guerra di Fiandra sunzione della Vergine è solito di farsi una soleune processione in quella città, c d'esserne portata in essa divotamente un'immagine di scultura. Esce la processione dalla chiesa cattedrale, e dopo un gran giro vi torna. Quel giorno dunque furono udite molte bestemmie che vomitarono gli eretici contro l'immagine, e molte ingiuriose parole contro gli ecclesiastici che erano adoperati in quel ministerio. E tale fu la temerità, che si dubitò quel giorno stesso di veder prorompere la turba vile degli cretici ad altre maggiori insanie. Ma con varie diligenze che furono usate, pur si contennero per allora. Arrivato poi il ventesimo giorno del medesimo mese, rapiti da nuovo furor per sè stessi, o spintidalle perfide instigazioni altrui, s'avviarono alla chiesa cattedrale, per l'edificio delle più insigni, e per l'ornamento delle più sontuose che fossero in tutta Europa. Entrati in essa, chiusero da ogni lato le porte. Quindi cominciando a beffeggiare empiamente l'Immagine, e poi l'altre di molti Santi che ivi con divoto culto si veneravano, convertito alfine in rabbia il ludibrio ed in frenesia l'insolenza, s'avventarono a tutte le immagini e tutte le ruppero. Nè qui si contennero. Ma voltato il furore particolarmente contra quella d'un Cristo crocifisso di scultura famosa, che in alto era collocata, la tirarono a forza di funi in terra, e con esecrande

maniere la ridussero in pezzi e la calpestarono. Nel medesimo tempo da loro furono rovinati gli altari, trattate anche peggio le immagini dipinte, che le scolpite; e profanato quel tempio si celebre in mille altri empi modi per ogni parte. Non restando in esso più luogo ad altre scelleratezze, volano subito a commetterle nell'altre chiese della città. Dalle chiese si cacciano per forza ne' monasterj; da quei degli uomini più avidamente ancora in quei delle donne; s' empiono di spavento le sacre Vergini, e fuggono a casa de' padri loro; imperversa la turba eretica sempre più, e lascia vestigi per tutto d'avarizia, d'empietà e di barbarie. Stracchi all'ultimo piuttosto che sazi di tante malvagità, che dal mezzo giorno durarono quasi tutta la notte seguente, si dispersero qua e là poi da sè stessi, e tornarono alle lor case. Il tumulto fu di gran considerazione per sè stesso, ma molto più per l'esempio. Pochi l'intrapresero; molti lo desiderarono; e tutti al fine vi consentirono. Era infetto d'eresia generalmente il popolo più vile di quella città, che era numerosissimo allora, perchè fioriva quivi più che in alcun' altra parte la contrattazione d'Europa. E la gente di maggior qualità, insieme con quella eziandio di maggior zelo nella religione Cattolica abborriva tanto l'Inquisizione ed il rigor degli editti, e ne stimava sì pernicioso l'effetto alla libertà della mercanzia, che

106 Della guerra di Fiandra da questi ordini di persone medesimamente nou si vedeva mal volentieri astretto il Re a dover per necessità concedere quel che non s'era potuto ottener fino allora. e che tuttavia si disperava per suo consenso. Dal tumulto d'Anversa, come da insegna spiegata in alto, furono invitate subito le altre città più principali quasi in ogui provincia a fare il medesimo. Solamente alla frontiera di Francia le provincie Vallone si conservarono intiere da questa novità, trattene (come fu accennato di pra) le due città di Tornay e di Valenciana luoghi di traffico, e particolarmente il secondo; e che perciò avevano gran parte della plebe infetta dall'eresia, e nell'istesso modo infetti ancora molti de' foresticri.

Vedutasi dalla Duchessa una tanta e si universal commozione, e sospettandosi da lei che i governatori delle provincie vi prestassero la tolleranza ed in segreto anche l'autorità, entrò ella in timore di non esser ben sicura in Brusselles luogo popolatissimo del Brabante, e dove ancora aveva preso molto piede la corruzione dell'eresia. Inclinò ella dunque a partirsene ed a porsi in Mons, che è la città più principale della provincia d'Enau. Ma s'opposero a tal pensiero concordemente diversi de'signori più principali ch'erano appresso di lei, e sopra gli altri l'Oranges e l'Agamonte. Mostrarono essi che i tumulti nati nell'altre parti s'acqueterebbono, e l'assi-

luzioni, e la Reggente con facilità maggiore eseguirle. A tal effetto furono deputati da lei alcuni del Consiglio, ed alcuni altri all'incontro da'supplicanti; e dopo varie contraddizioni si prese quell' aggiustamento che la necessità del tempo in quell'occasione richiedeva. Con un nuovo editto dunque, che si mostrava essere in risposta della presentata supplica nell'Aprile passato, dichiarò la Reggente che sarebbe levato in Fiandra ogn' uso d'Inquisizione, e che più non se ne tratterebbe per l'avvenire. Che si modererebbono gli editti a soddisfazione intiera delle provincie. Che non si procederebbe contro i confederati per niuna delle novità succedute, e permetterebbe ancora la libertà delle prediche, dove fossero di già introdotte, purchè non vi si desse occasion di tumulti, e non s'impedisse nel resto in qualsivoglia modo il culto Cattolico. Uscì poi quasi subito un altro editto in nome espresso del Re con pene gravissime contro quelli che avevano commesse tante e sì orribili enormità contro le chiese ed i monasterj. Ma quanto più andava perdendo ne' suoi ordini ogni giorno d'autorità la Reggente, tanto più cresceva all'incontro l'audacia ne'confederati e negli altri che s'intendevano con loro. Onde gli eretici non deponendo l'insolenza di prima in Anversa, continuavano tuttavia in diverse maniere ad insultare i Cattolici. Con violenza facevano star serrate le chiese.

Della guerra di Fiandra gli. Eravi trascorso egli stesso molte volte in persona, e quando egli non aveva potuto ritrovarvisi di presenza, vi era andato in suo luogo il conte d'Hostrat. Sapevasi ch' era grande l'autorità dell'Oranges in quella città; onde pochi avevano creduto che egli l'avesse adoperata nel modo che avrebbe richiesto il bisogno. E quanto più si vedeva aderente l'Hostrat a lui, tanto più ancora si giudicava che andassero amendue uniti insieme ne' medesimi sensi. Erasi trasferito l'istesso Oranges ancora in Olanda ed in Zelanda per acquetare i tumulti, che ivi pur anche erano seguiti in materia di religione, quasi subito dopo quello d'Anversa. Ma i suoi maneggi cola erano riusciti pur similmente o poco fruttuosi per la condizione maligna de' tempi, o poco sinceri per le contrarietà forse più maligne di lui medesimo. Nella provincia di Fiandra era stata grande la commozione seguita in Gante, che è la sua prima città. Quivi gli eretici avevano con insolentissimi modi introdotto anch' essi l'esercizio dell'eresia, come quasi in ogni altra città e luogo più considerabile di quella provincia. L'Agamonte che n'era governatore, v'era andato ancor egli in persona. E perchè non aveva operato quasi niente di buono la sua presenza, perciò non s'erano presi sospetti niente minori di lui, che dell'Oranges. Benchè in lor giustificazione si considerasse da

Parte prima. Lib. II.

alcuni, che nella provincia di Groninghen, della quale era governatore il conte d'Aremberghe, ed in quella di Gheldria e di Zutfen, che governava il conte di Mega, amendue riputati molto Cattolici e molto fedeli al Re, si fossero vedute uguali rivolte nelle cose di Religione, e difficoltà uguali in poterle impedire. Ma in ogni modo cadevano i sospetti maggiori in quei due; poichè superando essi di tanto gli altri in autorità, si credeva che i tumulti fomentati da loro avessero fatto seguire senza rimedio poi eziandio tutti gli altri.

#### **BELLA GUERRA**

D I

### FIANDRA

DESCRITTA

# DAL CARDINAL BENTIVOGLIO,

Parte Prima. Libro Terzo.

## SOMMARIO.

degno del Re per le novità succedute in Fiandra. Lettera del Montignì al conte d' Horno. La Reggente risolve di armarsi. Congresso dell' Oranges, dell'Agamonte e d'alcuni altri in Terramonda, Valenciana è assediata. Ubbidisce. Il medesimo fa Anversa; dove la Duchessa entra ben provveduta d'armi. Gran di-

Perte prima. Lib. III. 138
sposizione per tutti i Paesi bassi alla quiete. Consulte in Ispagna sopra le cose di Fiandra. Orazioni contrarie fatte al Redal Duca di Feria e dal Duca d'Alba. Risolve il Re finalmente di mandare in Fiandra un esercito, e ne dà al Duca d'Alba il comando. Ritirasi a questo avviso in Germania l'Oranges. Entra nel Paesi bassi il Toledo, e fa imprigionere subito l'Agamonte e l'Horno. Parte la Duchessa di Parma per Italia, e resta libero al Duca d'Alba il governo di quei paesi.

Uosì passavano allora le cose in Fiandra. Erano giunte fra questo mentre in Ispagna gli avvisi di tante e si strane novità sucredute in quelle provincie; nè si puè dire 'quanto il Re se ne fosse turbato, ed il sun Consiglio. Non avevano perciò potuto mai ottenere d'essere ammessi all'udienza regia il marchese di Berghes ed il signore di Montigni; e non solo non mostrava il Re di voler approvare quel ch'era seguito in Fiandra in si notabile pregiudizio della religione Cattolica e della sua autorità reale, ma scoprivasi in lui una somma indignazione contro i Fiamminghi, ed un fisso intento di castigargli. E perchè un tal disegno richiedeva tempo, ed il tempo dissimulazione, perciò in quella congiuntura cedendo il Re alla più forte necessità, scrisse alla Reggente, che procurasse in ogni maniera di comporre i tumulti nel miglior modo ch'ella potesse, con farle animo nondimeno ad usare eziandio la forza, quando ella sul fatto proprio avesse giudicato di poter farlo. A questo fine fu inviato qualche danaro di Spagna, e di là fu messo in considerazione, che per allora si sarebbe potuto levare alcuna quantità disol-

.. Parte prima. Lib. III. datesca Alemanna e Vallona, sinche poi il tempo consigliasse meglio quello che si dovesse deliberare intorno al mandare in Fiandra gente Spagnuola e d'altre nazioni soggette alla corona di Spagua. Con questiordini dunque venuti segretamente, e molto più ancora per la necessità manifesta che appariva di provvedere con l'armi a' tumulti ch'erano succeduti, ed a quelli che più pericolosamente potevan seguire, prese risoluzione la Reggente di fare un buon numero di soldati sotto capi, de quali ella potesse fidarsi. Fuori del paese le più spedite e più vicine levate erano quelle della gente Alemanna, ed in Fiandra della Vallona. Come fu mostrato al principio, si chiamano provincie Vallone quelle che sono distese verso la frontiera di Francia, e che in qualche parte sono voltate ancora verso Germania; e quasi per tutto in esse veniva continuata la purità del culto Cattolico. Non aveva la Reggente allora altri soldati che quelli, i quali poco prima ella aveya posti insieme per assicurare da tumulti Brusselles, e per maggior sicurezza di sè medesima; e potevano essere intorno a 500 fanti Valloni e 100 archibugieri a cavallo sotto il comando del conte Pietro Ernesto di Mansselt. Dunque senz'alcun'altra intermissione di tempo ella diede gli ordini che bisognavano per levar la gente accennata, cioè gli Alemanni bassi in due reggimenti sotto i conti d'Aremberghe e di

Mega; e due d'Alemanni alti ( parlasi con questa differenza fra i primi Alemanni più vicini alla Fiandra, ed i secondi che ne son più remoti) sotto il conte d'Erbestain ed il barone di Sciomburg. De' Valloni furono fatti tre reggimenti, e l'uno fu dato al conte Carlo di Mansfelt figliuolo del conte Pietro Ernesto, l'altro al conte di Reuls, ed il terzo al Signore di Hierges figliuolo del signore di Birlemonte. Oltre a questa fanteria fu dato ordine ancora di mettere insieme qualche numero di cavalleria. Intorno al far mossa d'arme erano stati diversi i pareri in quei del Consiglio di Stato. Fra loro i più grandi d'autorità non mostravano d'inclinarvi, col pretesto che nel bisogno maggiore di levare i sospetti, quest'azione gli accrescerebbe. All'incontro veniva stimato necessario un tal rimedio dagli altri, poiche si poco avevano giovato sino allora quei delle vie soavi. Ma la Reggente volle seguitar la seconda opinione, e mostrò che ciò fosse tanto più necessario, perchè s'era inteso poco prima che i confederati avevano diverse pratiche in piedi anch' essi di far soldati, e ch' erano state introdotte da loro varie corrispondenze ne' paesi vicini di Germania e di Francia per tal effetto. Questo preparamento d'arme pose in grand'agitazione di pensieri tutti quelli che potevano temere di vederle adoperate contro di loro. A ragione dovevano starne con ispavento gli eretici, che in tanti mo-

più chiare. Al Compromesso si de titole di cospirazione; alla supplica, di formata congiura; ed a popolari tumulti, quello di sollevazion manifesta. Dunque non si può dubitare che non si pensi al farne risenti-mento con l'armi. Ora si preparano le Fiamminghe stesse contro la Fiandra, ma il vero disegno è d'adoperar le straniere, e massime quelle di Spagna. Lo sdegno più grave è contro i capi maggiori; credendosi che da loro in segreto si sia principalmente nudrito il male. Trionfa il Granuela, anche stando in Italia, de' moti seguiti în Flandra; e si vanta che s'egli vi fosse restato non sarebbono succeduti. Se prima nelle sue lettere dava consigli torbidi, ora gli suggerisee del tutto violenti. Che venga il Re con esercito, o che l'invii, che domi i Fiamminghi, e rompa con si bella occasione i lor privilegi, e che posto il freno con l'armi, nel modo stesso ve lo ritenga. Ne possono esser meglio ricevate le sue proposte. È nota l'alterigia della nazione, e troppo si reggono inferiori nelle prerogative del governo gli Spagnuoli a Fiamminghi. Invidiano la nostra libertà, e vorrebbono ridurla, se potessero, alla lor soggezione; e perchè ciò non può seguire se non per via della forza, perciò alla forza si vuol ricorrere. Questo è il nuvolo che minaccia ora i nostri paesi; e n' uscirà la tempesta sorse prima che non si pensa. Chi la prevede ne dà l'avviso; e chi n'è

Parte prima. Lib. III. arrisato, o con intrepidezza l'incontri, o con avvedimento la sfugga. Quanto a noi due che qui ci troviamo, voglia Dio, che siccome fu infausto l'arrivo, così non sia più infausto il ritorno. Diede gran timore questa lettera. E parve appunto che nel fin d'essa fosse preveduto da quei due che la scrissero, il tragico successo che ebbero le persone loro in Ispagna, come si dirà più particolarmente in suo luogo. Aveva l'Oranges fatta instanza alla Reggente più volte di poter lasciare i suoi carichi e di zitirarsi, col pratesto che gli fosse impossibile in tempi sì travagliosi di soddisfare da una parte al servizio regio, e dall' altra alle necessità del paese. Ma il fine più vero in ciò si gindicava essere stato il voler egli levarsi di Fiandra con permissione del Re, per non esser tenuto colpevole d'ordite macchinazioni quand' egli ne fosse uscito in altra men convenevol maniera. Al farne officio in Ispagna non aveva mai voluto condescendere la Reggente; anzi era stato da lei esortato l'Oranges ad abbracviare tanto più gli affari del Re, quanto più i tempi d'allora richiedevano l'opera sua, che poteva essere di tanto frutto; e sempre e con lodi aperte o con dissimulazione ooculta aveva usato nelle cose più importanti il suo mezzo. Erano poi state fatte da lui al Re le medesime is nze con particolari sue lettere; ma nell'istessa forma a aveva riportate di là le risposte. Non

Della guerra di Fiandra si sidava però egli punto nè delle dimestrazioni della Reggente, ne di quelle che riceyeva dalla parte di Spagna. Faceva riflessiono su le cose avvisate dal Berghes e dat Montigni; e le intendeva anche per le altre vie. Anzi fu fama che di Francia perticolarmente l'ammiraglio di Coligni, nella corrispondenza che passava tra loro, l'avi visasse di molti particolari importanti da inspepettirlo sempre più intorno alle deliberazioni che si fossero per pigliare in Ispagua sopra i disordini che s'erane veduti seguire in Fiandra. Diviso denque l'Oranges grandemente in sè stesso, e combattuto da varie passioni, mostrava talora di servire il Re con prove di vero selo; ma per lo più nondimeno si vedeva inclinato a secondar come prima gli umori inentieti. Pieno di sediziosa arroganza si mostrava Lodovico suo fratello sopra d'ogni altro. In tutte le azioni più torbide egli aveva avuta la maggior parte. E perchè si vedeva passare gran confidenza fra l'uno e l'altro; perciò si credeva che cotto il nome apparente di Lodovico, le più vere asioni di lui in effetto uscissero dall'Oranges. Mantenevano essi varie corrispondence in Germania, e per occasione d'avervi il principale tronco del sangue loro, e per quelle che ne pigliava l'Oranges com la casa del succero Elettor di Sassonia. In Fiandra quasi per ogni parte erano grandissi-

me le lor aderenze, ma specialmente quel-

Parte primo. Lib. III. le che aveva l'Oranges nell'Olanda enella Zelanda, provincie l'una e l'altra di suo governo, amendue di grandissimo traffico. isolate da più parti dal mare e dalle rivier re, e perció di fortissimo sito, e deve per tali rispetti egli prevedeva sagacemente che i popoli avrebbono voluto con gran fermezza o conservar quella sorte di libertà che godevano, o perdutala tentar per opni via poi di ricoperarla. Non era duaqua piaciute punto all' Oranges la risoluzione che aveva presa la Reggente di levar coldatesca. Ne s'udiva altro per tutto, se son che il Re o verrebbe armato egli stessa in Figudra, o vi manderebbe sotto qualoh'altro gran capitano un esercito. Sapezasi che di già in Ispagna ne porti della Biscaglia si fabbricava buon numero di vascelli, con fama che il Re fosse per servirsene in tal viaggio. E sebbene in questa parte del venire in persona il Re le dissicoltà erano così grandi che si giudicavano insuperabili; contuttociò il doversi in qualunque modo veder comparire ne Paesi bassi un esercito forestiere, non poteva non cagionare grandissimo spavento a' Fiamminghi, e specialmente a' lor capi. Crebbe forte il timere dell'Oranges e degli altri signori nomimati di sopra, per una lettera intercetta (selebene da molti fu creduta invensione del medesimo Oranges) che Francesco Alava ambascietore Spagnuolo nella corte del Re di Rrancia scriveva alla Duchessa di

Parma. Contenevansi in quella lettera quasi le cose medesime che aveva portate quella del Montignì in significazione de' sensi di Spagna sopra i tumulti seguiti in Fiandra. Dall' ambasciatore veniva sopra tutto esortata la Reggente ad usar la dissimulazione. Che intanto il Re si preparerebbe o per venir con potenti forze, o per inviarle. E che insomma egli era risolutissimo d'avventurare quando bisognasse tutti i suoi regni, per punir tanti e sì enormi delitti, che s' erano commessi in Fiandra contro l'onor di Dio e contro quello della real sua persona.

Vedutasi questa lettera e consideratosi l'imminente pericolo e dell'armi che di già si cominciavano a muovere in Fiandra, e di quelle che potevano aspettarsi in breve tempo di Spagna, fu presa risoluzione dall' Oranges e da Lodovico suo fratello, dall'Agamonte, dall' Horno e dall' Hostrat, di ritrovarsi insieme a trattar degli interessi comuni. Couvennero perciò a Terramonda luogo del Brabante non molto lontano da Anversa. Fu variato quivi fra loro nelle opinioni. Accordavansi l'Horno e Lodovico per la somiglianza delle feroci e temerarie loro nature. Avrebbono voluto amendue che sin d'allora si procurasse di concitare i popoli all'armi dentro alla Fiandra, e di farne muovere ancora di forestiere, si che subito si facesse opposizione a quelle della Reggente, e che si prepa-

rasse il farla anche molto più a quelle che fosser per essere inviate di Spagna. All'O. ranges non piaceva il pigliar subito l'armi; ma ben esortava che se ne disponessero anticipatamente le pratiche. Cominciare noi ora i primi (disse) la guerra, ne si può ne si deve. Non si può, perche siamo troppo sforniti in questo tempo di forne. Non si deve, perche sin qui per muoverle ci manca da potere, nel modo che bisogna. onestarne i pretesti. Di già è levata l'Inquisizione, di già sono messi quasi in abolimento gli editti, e si gode quella libertà che può bastare in materia di religione. E quanto all'essersi provveduta la Reggente di soldatesca, troppo grandi, per dire il vero, o troppo immaturi almeno sono stati i popolari tumulti, che hanno costretta lei a cost fatta risoluzione, e posti noi in necessità di dover tollerarla. Ma questa è milizia quasi tutta del nostro paese; e perciò poco finalmente abbiamo a temerne. Dunque si debbono aspettare più giustificale occasioni da prender l'armi; e queste, a mio giudizio, infallibilmente di già soprastanno. Avremo noi mai a credere che gli Spagnuoli siano per moderarsi? Non è capace di moderazione il lor fasto e la lor superbia. Vogliono essi un imperio assolute in Fiandra, come l'hanno in Ispagna; il Granuela ed il Duca d'Alba, quasi con tutti gli altri di quel Consiglio, imprimono sempre più nel Re tali sensi;

Della guerra di Fiandra in modo che vedremo trasportarsi ben presto armi forestiere in queste provincie. Allora il tempo sarà apportuno per muover. le nostre; allora e qui dentro i popoli e di fuori i vicini vi concorreranno con gran prontezza: Prepariemoci dunque sin da ora a questa risoluzione con le pratiche necesserie. Qui col mostrare che gli Spagnuoli non colo disegnano di rimettere in piedi per via della forza l'Impuisizione e gli editti, ma d'introdurre affatto il governo di Spagna in Fiandra. E di fuori col far conoscere, che posto il giogo alle nostre provincia, potranno temerne più facilmente un simile esiandio le propinque, Ricordiamoci intanto di non fiderci. Lo sdeguo de Principi allora più si prepara, che da ler più s'ecculta. E che ora in Ispagna si dissimuli profondamente con noi, chi puteva scoprirlo meglio che un nativo Spagnuolo? che è ambasciatore, ed a cui son noti i più intimi pensieri del Re nelle cose di Fiandra? E non si vede la sua lettera in ogui parte spirar fuoco e ferro contro i Fiamminghi? e massime contro noi altri che godiamo qui le prerogative mag-giari? Ma ricordiamosi specialmente di quello che altre volte s' è trattato da noi, e che si tratta di muovo nel congresso nostro presente. Vorrassi che tutti siano stati maneggi di fellonia; e che per esservi cadulo, basti l'avervi anche solo: pensoto. All'. Oranges aderiva quasi in ogni

135:

cosa l'Hostrat, e s'aveva per certo che ne' medesimi sensi dovesse concorrere ezian-: dio l'Agamonte. Ma egli contro l'aspettazione degli altri mostro quanto meglio. sarebbe state il procurer nel paese la quiete, e l'astenersi in ogui modo dall'armir E che temerità (diss' egli) serebbe la mostra di valerle noi muuvere? Dov' è la gente? dove il danaro? dave la sperama d'averne? Dalla nobiltà forse, che se ne trova esausta del tutto? o da quella vit plobe la quale si indegnamente ha vive late le chiese e rubați gli altari? Che alla foccia più bassa del papalo, so non el verto ordine popolare si debbono attribuir quei misfatti. Non vorranno dunque gli abitanti più comodi delle città, senza ben necessarie occasioni, lasciarsi indurre alle turbolenza dell'armi. Oltre che von sape: piama nai quanta grande sia l'instabilità della moltitudine? Ondeggia il volgo in un subito fra passioni contrarie, e chiama sempre o la temerità o l'abbiezione in comsiglio. E per quel che tocca allo sperar ne vicini dobbiomo credere che essi considerando più i loro interessi che i nostri, saranno persuasi a temer piuttosto. che a provocar le forse della corona di Spagna. Quanto meglio dunque sarà che noi procuriamo d'addoloire lo stegno del Re, e scancellando ogni memoria de diserdini accorsi , porre ogni sasdio perche edi tomi nella sua inclinazione di prima

verso le nostre provincie, e verso noi stessi in particolare? Con troppa ragione (per dinne il vero) si può tenere offeso il Re delle novità succedute. Che sebbene più de' tempi che nostra dev' esserne riputata la colpa; nondimeno chi può negare che a molte azioni di gran licenza non si sia trascorso per la parte de nobili? E queste ultime della plebe contro le chiese sono state sì temerarie, che non è maraviglia se in Ispagna comunemente s' è giudicato, non essersi da noi altri governatori delle provincie voluto piuttosto, che potuto impedirle. Giusta perciò si può stimar l'occasione che ha il Re di farne qualche risentimento. Ma ch' egli sia per farlo con eserciti forestieri, e che voglia introdurre con la forza il governo di Spagna in Fiandra, il suo servizio molto più ancora che il nostro, mi rende alieno dal crederlo. Non debbono i Principi commettere agli esiti incerti della violenza quello che può con frutto certo far loro conseguir la moderazione. So quali furono i sensi che io scopersi nel Re intorno alle cose di Fiandra, quand'io fui in Ispagna; e non pos-so persuadermi ch'egli se ne lasci distorre dalle passioni particolari de' nostri nemici. Tale so che è il Granuela; tale il Duca d'Alba; e come per tale avventura scrive anche appassionatamente da Parigi l'Alava. Ne so gran caso della lettera del Montigni; perche a mio giudizio e fonda-

ta in minacce piuttosto apparenti, che vere. Io dunque son d'opinione, che da noi si debba procurar per ogni via la tranquillità nel paese. Che ciò convenga non solo al servizio del Re, ma a quello delle nostre provincie ed al nostro proprio. E che ciò facendosi, egli non sia per inviar qua forze straniere, nè per usar violenza alcuna contro il nostro governo. Sanno gli Spagnuoli finalmente dov' è la Fiandra. E sanno in quel Consiglio ancora i più ciechi nell' odio contro di noi, che in questa forma di principato si comanda con le preghiere, e che qui si ubbidisce perche si vuole. Di questo parlare dell'Agamonte restarono confusi e grandemente turbati gli altri. Avevano essi creduto ch'egli fosse per andar unito con loro ne' medesimi disegni. i quali erano insomma d'involgere sempre più fra le turbolenze il paese, e fra i mali pubblici far maggiori le fortune loro private. Ma l'Agamonte o che si fosse lasciato guadagnare dagli offizi della Reggente, o che lo movesse la bontà naturale sua propria, o che più d'ogn'altra cosa lo ritenesse il trovarsi padre di numerosa famiglia, e il non voler cercare i vantaggi fra i precipizj, s'era di già risoluto a secondare i sensi del Re nell'esecuzion di quelli della Reggente. Oltre che misurando egli più i suoi servizi appresso il Re, che i suoi mancamenti, non si poteva indurre a stimar tali questi, ch'avessero mai a far perder

il merito a quelli. Sforzaronsi nondimeno l'Oranges e gli altri di tirarlo nelle lor deliberazioni con molte efficaci repliche, le quali furono tutte vane, perch'egli resto sempre nelle medesime sne costanti risposte. Onde con gravi lor doglienze, e fremendo sopra ogn'altro l'Oranges fu disciol-

to il congresso di Terramonda.

Succeduta fra loro questa division di pareri, l'Agamonte con operazioni sincere. e gli altri con simulate a'applicarono a procarare la quiete nelle provincie, e a farne seguir dove bisognava l'effetto con le forze che la Reggente aveva di già poste insieme, per aspettar essi poi quello che il tempo e gli accidenti avessero a partorire. La resoluzione di Madama fu che si facesse la prima mossa dell' armi dove appariva la maggior necessità del castigo. Perciò furono preparate subito contro la terra di Valenciana, il cui popolo era infetto d'eresia più d'ogn' altro, e dava più da sespettare a Madama, così per quei segni che vi si vedevano quasi di manifesta disubbidienza, come per l'aperto fomento che di fuori somministravano a tale effetto i vicini Ugonotti di Francia. Ordinò ella adunque al signor di Norcherme, il quale in assenza del marchese di Berghes governava la provincia d'Enau, che procurasse in ogni maniera di far ricevere in Valenciana quel numero di soldati che bisognasse per frenar l'audacia del popolo, e riordinar le co-

es di quella terra. Ando a quella volta il Norcherme, o tento d'eseguir gli ordini della Reggente. Ma perchè uguale fu il dubbio e ne terrazzani d'esser costretti a pigliare il presidio e nel Norelierme di non potergli costringere, perciò prima d'accostarsi egli alla terra fu convenuto che non vi s'introdurrebbe presidio, purchè non vi si permettesse alcun esercizio eretico. Vnole e sion vuole la turba popolare in un subito. Avvicinatosi alle mura il Norcherme senza soldati per esservi ammesso, e per far meglio eseguir egli in persona lo stabilito, ardi una mano di gente vile non solumente di chiudergli con insolenza la porta contro, ma ancora di farvelo allontantic a forza d'archibugiate. Commossa d'acerbb sdeguo Madama per tale eccesso, comando the il Northerme ad ogni modo introdacesse nella terra il disegnato presidio. Ma col nnovo misfatto cresciuta ne' terrazzani la contemacia, ricusarono apertamente di volerlo ricevere. Onde Madama gli dichiarò incontanente ribelli, e fece preparar tatto quello che bisognava: per metter l'assedio alla terra. Seppero subito i loro corrispondenti eretici e dentro e fuori di Fiandra quanto passava: Dalla frontiera di Francia 🏲 accorsero senza dimora alcuni pochi Ugo Missi, mu dalle parti più vicine di Fiandra farence messi insieme ad un tratto più di cre mila eretici a piedi con alcuni cavalli, Bentleoglio Storia ec. Fol. II.

e alcuni pezzi d'artiglicria, e tutta questa gente s'avviò per introdurne quel numero che bastasse ad assicurar Valenciana nello stato in che si trovava. Era condotta la gente da Giovanni Soreas capo d'ignobil nome, e l'aveva ammassata fra Lilla e. Tornay. Arrivatane la notizia al Norcherme, ragunò egli con diligenza alcune bandiere di fanti con qualche numero di cavalli, e con lui si congiunse il signor di Rosseghen governatore di Lilla. Quindi senza dimora spintisi addosso a quella turbacolletizia piuttosto che militare, e sopraggiuntala d'improvviso con poca difficoltà la disfecero; restato serito il suo capo e succeduta grand' uccisione ancora degli altri, benchè si fossero ridotti in un sito forte d'un bosco tra fossi e paludi che rendeva difficile il penetrarvi. Furono guadagnate similmente le artiglierie. Il resto della gente cercò di salvarsi in Tornay. Ma il Norcherme, e più ancora i villani del paese la ridussero in tali angustie, che non potè più rimettersi insieme. E valendosi egli dell'occasione si trasferì personalmente a Tornay, entrandovi per la cittadella, e pose ivi eziando in sicura ubbidienza le cose dove stavano per fluttuare quasi non meno che in Valenciana. Castigo molti in quella città, e spezialmente con pena della morte alcuni predicanti eretici, che più degli altri mantenevan l'empietà e la contumacia in quel popolo. E fatto supplire il rigor presente

all'impunità passata, si levò da quel luogo, e tornò verso Valenciana per assediarla formatamente e costringerla ad ubbidir con la forza, già che non aveva potuto ciò seguir per trattato. Nondimeno prima di dar principio all'assedio, si contentò la Duchessa che il conte d'Agamonte e il Duca d'Arescot andassero a Valenciana per vedere pur tuttavia s'eglino con l'autorità e offizi loro avessero potuto ridurre a sana mente quel popolo. Ma ogni diligenza fu vana. Non tardò più dunque il Norcherme. Fatto l'apparecchio che bisognava, e particolarmente d'artiglierie grosse, cominciò l'assedio al principio di Marzo. Preparossi una grau batteria, e contuttociò mostravano quei di dentro grand' ostinazione a difendersi, mantenuti da varie speranze d'ajuti. Ma la temerità presto si commutò in debolezza. Avviliti in un subito, poichè nè compariva alcun soccorso di fuori, nè avevano fondamento alcuno da difendersi in se medesimi, non aspettato a pena il primo furor della batteria si resero al Norcherme, il qual gli volle a discrezione. Entrò egli poi nella terra, e v'impose le leggi che più soddisfecero alla Reggente, così nella materia che spettava alla religione, come in quella che concerneva l'ubbidienza dovuta al Re. Lasciovvi conveniente presidio, e pose il governo in mano ad un magistrato Cattolico; nettata prima la terra de' più sediziosi eretici e di tutti i loro predicanti.

Ma con pens capitale, per esempio degli altri, puni prima alcuni ch' erano stati i più colpevoli ne tumulti passati, e fece morire particolarmente molti di quei Francesi Ugonotti ch' erano venuti a portar l'armi contro il Re in quell'assedio. Ne' principi delle guerre la fama sempre ha gran parte; e la riputazion d'un acquisto basta per farne conseguir subito molti. Divulgossi d'ogni intorno ad un tratto il successo di Valenciana, e cominciarono a venire in terrore per tutto l'armi della Reggente. Erasi in questo tempo tumultuato di nuovo in alcuni luoghi, e spezialmente nel castello di Cambresis alla frontiera di Francia, in Bolduch città principal del Brabante, e nella terra di Mastrich luogo di sito importantissimo, per essere su la Mosa con un ponte di pietra, che dà il più sicuro e più facil passaggio da quel lato confinante con la Germania. Da tutte queste parti applicossi il rimedio opportuno per via di maneggio o di forza, e in pochi giorni vi fu restituita la quiete e l'ubbidienza che conveniva. Nè migliorava la causa del Ro che non migliorasse al medesimo tempo quella ancor della religione. Con questi vantaggi ch'andavano pigliando l'armi della Reggente, avevano cominciato a vacillare i nobili collegati, capo de quali si faceva (come fu mostrato di sopra) Enrico di Brederode. Altri s'intepidivano, altri si separavano, e molti deponendo affatto

l pensieri inquieti, cercavano in varie maniore d'esser ricevuti in grazia dalla Dachessa. Ne lasciava ella d'usar quei mezzi che poteveno esser più opportuni per questo fine. Convettociò il Brolerode fatto ogni dì più vano, e dallo spirito dell'eresia tirato sempre più a quel della ribettione usava ogni sforzo non solamente per riunire insieme i nobili supplicanti, ma per eccitar nuove sedizioni ancora nell' ordine popolare. Disseminava egli che non veniva osservata ninna delle cose promesse in materia di religione; anzi ch'ogni volta più se ne toglieva la libertà e con gravi pene contro quelli che volevano goderla. Che mancar dunque a vedersi di nuovo in pie. di l'Inquisizione e gli editti? E presto doversi aspettare d'aver il collo, non sotto l'armi sole di Fiandra, ma sotto l'intollerabile giogo di quelle che s' andavano preparando in Ispagna. Formò egli perciò alcune suppliche nuovamente ch'erano piene di queste doglieuze, e le fece porgere alla Duchessa. Fu presentata la prima sotto nome del popolo con nuove istanze di libertà nelle cose toccauti alla religione, e per facilitarne l'effetto s'offerivano ancora tre milioni di quei fiorini. Ributtolla subito la Reggente come temeraria, perfida e vana del tutto; e si sapeva ch'era uscita dal Brederode solamente e da pochi altri de' suoi seguaci. Ne sece egli presentar poi un' altra pur sotto nome di molti nobili,

e rinnovò l'istanza dell'altra volta di poter essere ammessi in Brusselles, e ascoltati della Reggente. Ma questa seconda non operò più della prima. Deluso il Bredende d'ogni speranza per questa via, si precipito egli in un altro più temerario consiglio, e fu di tentar novità apertamente con l'armi. Andò egli subito dunque in Olanda, e quivi cercò di concitare la plebe a nuovi tumulti, e spezialmente nella terra d'Amsterdam, che dopo Anversa in quel tempo era la più mercantile piazza di Fiandra. Dubitò la Reggente di qualche sedizion di rilievo, massimamente ch' era noto ad ognuno quanto il Brederode secondasse in ogni cosa l'Oranges. E perciò sebben egli con la sua presenza fece qualche alterazione quel luogo, nondimeno la Duchessa vi provvide in sì buona forma, ch'ogni disordine vi cessò incontanente. Scacciato più tosto che uscito d'Amsterdam il Brederode si fermò egli in Viana, terricciuola sua propria non molto distante d'Amsterdam, e si diede a fortificarla e a ridurvi soldati. Corsero subito a quella volta per ordine della Duchessa i conti d'Aremberghe e di Mega, i quali avevano in governo le pròvincie più vioine a quel luogo, e vi fu mandato ancora il Norcherme, e senza alcuna difficoltà ne scacciarono il Brederode. Così egli di capo restato solo e di tumultuante divenuto esule, fu costretto a fuggirsi nelle parti propinque della Germania; e fermatosì in Embden città marittima, poco dopo in quel medesimo luogo lasciò poi anche infelicemente la vita.

Da sì buoni successi preso animo la Reggente, s'applicò subito con tutto il pensiero a riordinar le cose d'Anversa, città per sito, per traffico, per numero d'abitanti propri e per concorso de' forestieri, tanto superiore in 'quel tempo ad ogn' altra di Fiandra, che troppo importava a tutto il resto del paese il suo esempio. A questo effetto mostrò la soavità, e minacciò insieme la forza. L'Oranges e l'Hostrat non mancarono d'atfaticarsi per comporre le cose in quella città nella miglior forma che si potesse; benchè il collocarvi presidio, ch' era il principal fine della Reggente, non s'accordasse con gl'interessi lor proprj. Eranvi succeduti varj tumulti dopo quel primo sì grande, nel quale sì temerariamente gli eretici avevano violate le chiese, rapite le cose sacre e insultato con altre indegne maniere a'Cattolici. Cessata una sedizione restava sempre vivo il fomento dell'altra; ch' era il voler ogni di più vantaggiarsi gli eretici. Fremevano di non aver tanti tempi quanti n'avrebbon deviderati. Erano quasi più le sette che i lor settarj; coi forestieri cospiravano gli soitanti, e con le pratiche di dentro congiungevano quelle di fuori; cercando spezialmente di star provveduti d'armi per migliorare la causa loro anche per questa via. Mostra-

vasi niù sedizioso degli altri in particolare un Tolosa, uomo di seguito e pieno d'audacia. Questi datosi ad ammassar gente, ne ragunò qualche considerabile quantità non lungi d'Anversa più d'una lega in un villaggio chiamato Ostervel di là dalla Schelda. Seppe ciò la Duchessa, e fatta assaltar quella gente da buon numero della sua. fu subito dissipata. Tentò di salvarsi in una cam il Tolosa, ma vi restò abbruciato dentro. Gli altri o fuggirono, o furono uccisi, o s'affogaron nel fiume. Concitò gran rivolta in Anversa questo successo, e si stette per venire all'armi dentro della città: infuriati del caso gli eretici da una parte, e dall'altra presone vantaggio e vigore i Cattolici. Ma l'Oranges, l'Hostrat e diverse altre persone d'autorità appresso il popolo maneggiaron le cose in modo, che si provvide all'imminente disordine con un nuovo accordo che vi fu stabilito in materia di religione. Riferivasi questo accordo in gran parte agli altri ch' erano preceduti. Ma in questo s'aggiungevano altre cose toocanti al governo della città per impedire tanto viù facilmente i tumulti nell'avvenire; al qual effetto la città stessa metteva insieme alcune bandiere di fanteria e alcune barche armate da custodire dove più bisognava la Schelda. Contuttociò per quanti rimedi s'adoperassero affine di mantenere in pace quella città, niuno s'eseguiva

o durava. Dove non è unità insomma di religione, non può essere unità d'ubbidienza; e perciò videsi presto osservare il nuovo accordo si male, come s'erano male osservati gli altri di prima. Dunque presa occasione di qua la Reggente, che sempre più era cresciuta di forze e d'autorità, su determinato da lei d'introdurre ad ogni modo un buon presidio in Anversa, il che non aveva ella stimato di poter maturamente eseguire più presto. A tal fine preparate le pratiche necessarie, e posta in gran vantaggio dentro d'Anversa la parte Cattolica, tirò finalmente le deliberazioni della città dov' ella desiderava. Chiamò prima a Brusi selles alcuni che furono deputati a questo effetto dalla città, e trattò con loro intorno alla forma di riordinarvi il governo; dato il suo luogo sopra ogni cosa alla religione Cattolica e all' ubbidienza regia Stabilito l'aggiustamento, nel quale non riceveva ella più, ma dava le condizioni, si mostrò disposta la città ad eseguirlo. Restò proibito in esso ogni esercizio eretico e ogni nuova costruzione di tempi a favor de settari. Furono scacciati i lor predicanti e dati buoni ordini, perchè fossero risarcite le chiese violate da loro. Creossi un magistrato zelante nelle cose della religione e del Re; e a' soldati che per suo presidio aveva la città messi insieme, si fece giurare d'esser fedeli al Re, e d'eseguir bisognando le cose aggiustate. Mandò poi su-

bito la Duchessa in Anversa il conte Carlo di Mansselt col suo reggimento di Valloni, per istabilir meglio il tutto con l'armi, e perche si vedesse ch'ella non voleva esercitar più l'autorità sola delle preghiere. Fu ricevuto il presidio dalla città, nella quale entrò il Mansfelt con buon ordine. in modo che nè gli eretici poterono tentar novità, nè i soldati all'incontro usar licenza d'alcuna sorte. Collocato il presidio in Anversa, stimò la Reggente ch'ella stessa poteva trasferirvisi con sicurezza e con dignità; onde partitasi da Brusselles vi andò con grand' accompagnamento di gente nobile e de' più principali signori. Fu quasi trionfo il suo più ch'entrata, sì gran popolo vi concorse e con tante acclamazioni vi fu ricevuta; se ben non mancava di fremer la parte eretica per vedersi ridotta a sì bassi termini. Fermossi alcuni di la Reggente in Anversa, finchè giudicò d'aver restituite le cose alla devozione conveniente della Chiesa e del Re. Usò la severità, ma temperolla con la clemenza. Quindi tornò a Brusselles. Ne si può dire quante conseguenze buone operò quest' esempio d'Anversa in rimedio delle precedenti così cattive. Videsi in un tratto quasi per ogni parte dagli ondeggiamenti ridursi in tranquillità le provincie, rifarsi le chiese, restituirsi gli altari, rendersi il culto alle immagini e l'ubbidienza solita a magistrati. Facevano come a gara i primi signori a

chi poteva mostrarsi piò pronto nel servizio della Chiesa e dei Re, nell'ossequio verso Madama, e nel trovarsi attualmente appresso la persona. Onde pareva che si fosse conceputa una generale speranza di veder sempre più confermarsi la quiete in quelle provincie, e ch'affatto estinta in esse o mortalmente abbattuta almen l'eresia, fosse per fiorirvi di nuovo l'antica pictà verso Dio, e la solita devozione e fede verso il lor Principe.

Mentre che passavano in Fiandra le cose in questa maniera, s'erano fatte consulte grandi in Ispagna per risolvere il modo, col quale più convenisse di rimediare a'disordini ch' erano seguiti in quelle Provincie. Una delle maggiori deliberazioni particolarmente era stata, se il Re dovesse andarvi in persona, o più tosto maudarvi un capo di valore e d'autorità. Non si dubitava che il trasferirvisi personalmente non fosse per essere il più efficace rimedio che si potesse applicare al bisogno di quei paesi. Adducevansi sopra cio molti esempi per mostrare quanto operasse coi popoli la presenza anche sola de'Principi; e fra gli altri quello che il Re poteva pigliare dall'Imperatore suo padre medesimo, il quale in Fiandra con la sola muesta dell'aspetto aveva domati quasi prima che veduti i Gantesi. Suggeriva la Duchessa per unico questo rimedio, e mostrava ch'in arrivando il Re si vedrebbe subito tranquil-

Della guerra di Fiandra lata la Fiandra, e ohe sarebbe riuscita gratissima a quei popoli per ogni altro rispetto ancora la sua presenza. Dal Berghes e dal Montigni si spargevano in Madrid quasi le medesime voci, o fosse che da loro in effetto si desiderasse la venuta del Re ne' Paesi bassi, o perchè riputandola essi difficilissima da eseguirsi, credessero che fosse per aver poi anche maggiori difficoltà in un capo da mandarvisi con esercito forestiere. Dicevano essi che il Re avrebbe trovata egui maggior ubbidienza. Cercavano d'onestare quanto potevano il fatto del compromesso e l'azion della supplica. E se ben detestavano le insolenze popolari coutro le chiese, volevano però far credere che in ciò si fosse peccato per ignorauza o per leggerezza, ma non per infedeltà. Venisse il Re dunque in persona, che più d'ogni esercito opererebbe la sua presenza. E imitandosi da lui il padre e gli avi nella benignità, aspettasse da' Fiamminghi all' incontro effetti proporzionati nella devozione. Aveva il Re stesso nudrita per lungo tempo quest'opinione dell'andata sua in Fiandra, e n'erano corse tali voci in Ispagna, e tale si vedeva la preparazione de' vascelli che si fabbricavano in Biscaglia per farne (come si pubblicava) il viaggio, che da ogni parte l'Europa tutta era entrata fermamente in questa credenza. E per dire il vero, considerandosi bene le ragioni accennate di sopra, non si poteva se non

giudicare che il Re n'avesse pensiero. Ma pur troppe volte i consigli che si piglierebbono per elezione si tralusciano per necessità. Poste dunque in contrappeso le conseguenze risorgenti in contrario, si vedeva esser quasi impossibile che il Re potesse risolversi a quest'azione. E primieramente l'allontanarsi per molto tempo (come sarebbe stato necessario) dal cuor della monarchia, portava seco quelle considerazioni importanti, che furono toccate al principio quando si mostrò per quali cagioni il Re avesse determinato di fermare la sua residenza in Ispagna. E durava il doppio timor tuttavia, così de' Moreschi sparsi per tutti quei regni, come di qualche pericolosa infezion d'eresia che potesse penetrar fra quei popoli. Ma supposto che il Re fosse stato libero da tali sospetti, in qual forma avrebbe egli dovuto passare in Fiandra? per mare o per terra? con armi o pur disarmato? Per mare bisognava dipender dalle procelle e da' venti, e dal mero arbitrio della fortuna, la quale suol fare i più alti giuochi ne'più eminenti mortali. E pochi anni prima aveva provato il Re stesso al suo ritorno di Fiandra il pericolo de' viaggi marittimi; poichè appena sbarcato iu Ispagna aveva veduto con gli occhi propri sommergersi una buona parte della sua armata: E se non hastava il suo esempio, era tuttavia ancora recente quello di: Filippo I. suo avo, il quale dalla violenza

Della guerra di Fiandra 142 del mare fu gettato nell'isola d'Inghisterra. e trattenuto molti giorni sforzatamente in quel regno. Nella quale occasione egli però ricevè ogni trattamento d'amicizia e di regia ospitalità, ch'usò seco Enrico VII. allora, il che non avrebbe già potuto aspettare il Re dalla Regina Elisabetta, cospirante piuttosto con gli altri suoi nemici a procurargli ogni danno. Dall'altra parte il viaggio per terra appariva pur anche pieno di grandissime difficoltà; poiche sarebbe stato necessario che il Re passasse per paesi di vari Principi, e dipendesse con pericoli troppo grandi dalle lor voglie e cupidità. Avrebbe consentito peravventura il Re di Francia ch' egli traversasse il suo regno, e forse l'avrebbe ricevuto con dimostrazioni non meno amoreroli di quelle che già aveva fatte il Re Francesco suo avo verso l' Imperatore padre del Re. Ma gli eretici ch'allora infestavano quasi da ogni parte quel regno si sarebbono opposti al passaggio; e senza dubbio n' avrebbono fatto riuscire molto pericoloso l'evento. Restava lo sbarcare in Italia, e pigliar poi la strada o della Savoja o degli Švizzeri, per entrar dopo nella contea di Borgogna e nella Lorena, e quindi nelle provincie di Fiandra; dalle quali due parti bisognava pur similmente passar per paesi stranieri, e accostarsi tanto alla Francia e alla Germania, che fosse necessario il soggiacero a molti sinistri accidenti, che da tatti quei

lati avrebbono potuto agevolmente sopravvenire. Queste erano le difficoltà che si consideravano quando il Re avesse voluto passare in Fiandra per mare o per terra col solo accompagnamento della sua corte. Ma quanto maggiori si potevano temere volendo egli passarvi armato? poichè conduceudo seco un potente esercito, come l'occasione senza dubbio avrebbe richiesto, sarebbono precorșe da tutte le parti negl'altrui stati le gelosie di tant'armi, e forse avrebbono satte muover le loro, e diventar nemiche eziandio le più amiche, per timore che non si convertisse in oppressione quello che si nominasse passaggio. Dunque non avendo giudicato il consiglio di Spagna che il Re dovesse per le ragioni esposte di sopra andare in Fiandra personalmente, restava il vedere se fosse stato meglio il mandarvi qualche capo militare con un esercito, o pur lasciate le vie dell'asprezza, procurar che le cose vi si componessero coi mezzi della soavità. Sopra questo punto era combattuto il Re grandemente, Di sua inclinazione egli era portato alla quiete; amava i Fiamminghi, e avrebbe voluto ali'incontro esser piuttosto amato che temuto da loro; ben consapevole quanto più sicuro presidio sia quel ch' banno i Principi ne'cuori de'sudditi, che ne'castelli delle città. Oltrechè poteva star molto incerto dell'esito che fossero per aver le sue armi contro popoli di lor natura tanto

Della guerra di Fiandra feroci, tanto remoti da tutto il resto de' suoi domini, e che da ogni parte erano circondati da' maggiori nemici ed emuli della corona di Spagna. Ma per lo contrario vedeva quanto poco avesse giovato l'usare la benignità sin allora; poichè piuttoste dalla troppa tolleranza avevano preso maggior animo gli autori de' disordini cominciati, per voler forse, lasciandosi impunite le colpe loro, tuttavia più perfidamente continovargli. Nè meno del Re fluttoava nelde perplessità de pareri il suo regio consiglios Fioriva allora di soggetti molto eminenti il consiglio di Spagna, e fra gli altri erano in grande stima del Re e non minore della sua corte, Ferdinando di Toledo Duca d'Alba, e Gomez di Figheroa, fatto auch egli di conte Duca di Feria. Più il Figheros però nell'arti civili, e il Toledo più nelle militari. Anzi di tanto coccedeva allora nel concetto dell'armi ogn'altro il Duca d'Alha in Ispagna, ch' a lui fre la sua nazione si dave senz'alcune difficoltà il primo luogo nella professione della milizia. Erano contrarj questi due fra di loro nelle opinioni. Giudicavansi migliori dal Duca di Ferra i-mezzi dolei per ridurre i Fiamminghi in offizio; e dal Duca d'Alba all' incontro in severi. Un giorno dunque fra gli altri che il Re medesimo si trovava in consiglio per risolvere si importante deliberazione, il Duca di Peris parle in questo modo. Per curare una insermità ( gloriosissimo Principe)

non è dubbio che prima d'ogni cusa biso. gua procurar di conoscerla. Nascono e muojono , s' infermano e si risanano a guisa di corpi umani le città ancora e le monarchie. Onde se questa diligenza si deve usare nelle indisposizioni private d'un uomo solo, quanto più conviene che s'usi nelle pubbliche de reami intieri? Dunque per provvedere a' disordini ch' ora affliggon la Fiandra è necessario di soperne prima ben la cagione; e questa senz' alcun dubbio si deve attribuire principalmente al terrore, nel quale hanno messo quel paese l'Inquisisione e gli editti. Hanno temuto i Fiamminghi e più che mai ora temono di esser violentati nelle coscienze per tali vie, e di petime ogn'altra maggiore afflizione e miseria, e ciò gli ha fatti cadere al fine in quelle tante e si gravi insanie che noi veggiamo. È dunque una frenesia di terro re (per chiamarla così) quella ch'agitu al presente la Fiandra, e la fomentano gli ambiziosi e gl'inquieti per aver materia a pro loro di cose nuove. Ora qual ragion vuole che s'aggiunga maggior esca al fuoco di quei tumulti, quando più si dovrebbe procurar di smorzarlo? So il nudo nome si può dir dell'Inquisizione, quasi non posta in uso o almen solo in ombra, e ch' à bisognato sopprimere al fin poi intieremente, ha commossa tanto la Fiandra, aha faranno quei popoli quando si vegga-Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

46 Della guerra di Fiandra

no soprastar l'armi d'un esercito forestion re? che spavento, che orror ne riceveranno? Il meno che siano per temerne sarà senza dubbio l'Inquisizione. Crederanno che si voglia introdurre con la forza il governo di Spagna in Fiandra, violare i lor privilegi, sconvolgere i loro instituti, punire atrocemente i delitti commessi, opprimere la lor libertà coi presidj, e seppellirla affatto poi dentro alle cittadelle. Ma presupposto che pur si pigli risoluzione di mandare in Figndra un esercito, chi n'assicura i passaggi? chi n'assicura spezialmente l'entruta? Degenera il terrore de popoli bene spesso in disperazione. Così potrebbe essere che disperati i Fiamminghi, ne più mascherandosi la nobiltà di compromessi e di suppliche, nè movendosi più la plebe a leggieri tumulti, ma tutto il pacsa alzando le insegne ad una general ribellione, tutto s'opponesse concordemente a quest' armi, perche non v' entrassero. E quando bene i Fiamminghi non fossero disposti assai per se stessi a far quest opposizione, mancherebbono forse i vicini di procurare per ogni via di tirarvegli? Non sappiamo noi che spavento piglierebbono la Germania, l'Inghilterra e la Francia di quest' armi di Spagna in Fiandra? Ma diasi che v'entrino finalmente e che non si possa di la per ora impedirne l'ingresso, restiamo perció noi più siouri che dopo non s'alteri e si turbi il paese? Biso-

148 Della guerra di Fiandra riuscisse contrario, (tolgane Dio l'augurio) con gli uomini si perderebbon gli stati è con gli stati la religione, e così al fine con troppo deplorabile evento si verrebbe a conoscere quanto migliori per accomodar le cose di quelle provincie sarebbono stati i mezzi soavi, che gli aspri. A quelli dunque io v'esorto, e ch' in tusti i modi lasciate questi. Ogni provincia, ogni regno ka la particolar sua natura a somiglianza pur d'ogni corpo umano. E ciò chi meglio può saperlo di Voi? al cui scettro son nati i mondi, e la cui monarchia tanto abbraccia, che il suo giro non può esser misurato se non dal Sole. Alla Spagna conviene un governo, all'Indie un altro, un altro a vostri stati d'Italia, e così parimente alla Fiandra e al resto di quei tanti membri de' quali è composta la mole del vostro imperio. Solo in tutti egualmente dev'essere una la religione. Ma in ciò bisogna pur anche regolar bene il zelo, sicche i rimedj troppo violenti che s'usino a tale effetto, in vece dell' unità non partoriscan la divisione, e col perdersi finalmente l'ub-bidienza alla Chiesa, non manchi insieme quella che da popoli è dovuta a lor Prin-cipi. Che non fece e che non tentò don Pietro di Toledo Vicerè di Napoli in tempo dell'Imperator vostro padre, per introdurre in quel regno l'Inquisizione? Sollevossi Napoli, e l'istesso avrebbe fatto anche il regno; onde fu necessario di le-

Parte prima. Lib. III. var l'occasion de tumulti che si gravemente avevan commossa quella città. Permettasi dunque a' Fiamminghi il governo di Fiandra; lievisi loro ogni sospetto e d'Inquisizione e d'armi straniere e d'ogn' altra più da loro temuta violenza. Sanisi un contrario insomma con l'altro. Così cessa to il terrore ne' popoli, cesserà l'agitazion nel paese. Ne si può dubitare che più facilmente con la quiete non si reprima l'eresia, che con l'armi, le quali pur troppo si vede che più tosto l'hanno avvalorata in Germania e che la fanno crescere, anzi che mancare ora in Francia. E poiche tanti in Fiandra hanno errato, e che non conviene lasciar del tutto impunite le colpe, sia di pochi il castigo per esempio di tutti, e voltisi dove meno possa restarne esacerbato il paese. La clemenza finalmente è propria de Principi, che dell'altre virtù son capaci ancora i privati. Ma in contrario parlò così il Duca d'Alba. Per cominciare (potentissimo Principe) dove il Duca di Feria ha finito, io per me con voce non meno vera che libera, negherò che sia ora in mano di Vostra Maesta l'usar la clemenza. Questa virtù mal esercitata degenera bruttamente in viltà servile, e quanto nell'un modo conserva i regni, tanto gli rovina e distrugge nell'altro. Or sino a quando vorrete Voi tollerare di ricevere in Fiandra le leggi in luogo di darle? Che manca più ormai se non che

i Fiamminghi, i quali ad ogni parola si vantano d'esser non meno liberi che soggetti, negata ogni ubbidienza alla Chiesa, la nieghino del tutto a Voi parimente? In modo che dopo si vegga nascere una seconda repubblica Svizzera in Fiandra contro di Voi, come nacque la prima contro gli altri vostri Austriaci di Germania. Q forse più tosto, ch' in vece d'una tirannide popolare, l'Oranges, l'Agamonte e gli altri autori di tante novità indegne, opprimendo al fine la libertà di quei popoli sot to color di difenderla, si dividano audacemente quelle provincie fra loro. A cià . tendono ora le cose in Riandra. E si trat terà di perdono? E sarà in man vostra di far perdere alla Chiesa il patrimonio di tanti fedeli, e alla vostra corona quello di si opulenti paesi? Trionfa per tutto ivi ormai con mille orrende empietà l'erasia. E la vostra autorità anch' essa non à ormai da ogni parte oppugnata coi compromessi, con le suppliche e con mill'altre indegne pratiche di perfidia? Assai dunque s'è peccato sin ora nell'usar solamente i rimedj soavi. E per dire il vero, a che si lunga pazienza e dissimulazione ha servito? se non a rendere piu gravi sempre i disordini, e sempre più arditi quelli che ne sono stati gli autori. Piacesse a Dio che Voi in persona poleste ora passare in Fiandra. Gran rimedio senza dubbio sa332 Della guerra di Fiandra

poli? dove non meno per sicurezza della. religione, che vostra possono bastare quelle sente fortesse che da ogni parte in quella città e per quel regno con si buoni presidi. son callocate. Piacesse a Dio; (torno. a dire) che voi medesimo in persona, con quei rimedi che saprebbe applicar la somma vostra prudensa, poteste provveder a disordini ch' ora affliggon la Fiandra Ma poiche per altre maggiori necessità voi non potete usoir per ora di questo centro del vestro imperio, la mia opinione è, che senza differir più Voi mandiate in quelle provincie un esercito, con dargli quel capo che mi parerà più a proposito per condurlo. Al che risolvendovi io nel resto ne de' passoggi ne dell' entrata posso aver dubbio alcuno. Del Duca di Savoja tanto unite di sangue alla vostra corona, e banto en cor d'interesse, chi non sa quanto voi petota promettervi? Passera dunque all'uscire d'Italia per la Savoja l'esercito, come per voetro paesa proprio. Se per gli Svizzeri fosse meglio, facilmente i Cantoni Cattolici vostri confederative ne daren la comodità. Quindi s' entra nella vostra Borgagna, è la Lorena non puè ne vorrà farvi ostacolo. Giunto l' esercito al confina di Lucemburgo, ch'è la porta di Fiandra verso l'Italia, da qual banda s'ardirà solomente a pensar di chinderla plla vastro armi? Da Fiamminghi paravvantas ra? Quasi chi altrettanto facile sia il men

tere insteme gli eserciti, quanto ordir la congiure; e che sia per esser cost prenez la vil plebe a combattere contro glà squas droni in battaglia, com è stata nel far guerra si empiamente alle sacre immagini ed agli altari. Forse da Principi confinanti? Arde la Francia tutta in fivoco civile; siede al governo dell'Inghilterra: una femmina; e dalla Germania, che pro temersi, divisa fra tanti principati, e fra lor si discordi? Oltreche sarà cansa loro la causa vestra. Le disubbidienze de popoli vanno ugualmente a ferir tutti i Prim oipi. D'un solo forse per un tempo n'à il danno, ma per sempre ne possa in cuiti gli altri l'esempio. All'incontre quande fu mai il vostro imperio in maggior potenza e tranquillità? Il vostro imperio ch'abbraccia phi mondi inviene, e nel quale Dio r'ha posto anche più per l'ampliazione della sua gloria, che della vestra. Saranno dunque ricevate sens alcuna difficoltà le voetre armi in Fiandra, a sará il contrasto in chi potrà più riverirle e temerte all'entratvi. Fermate oke vi siano, ogni ragione vorrà senza dubbio che a Dio si renda il suo diritto, ed a voi parimente il voi stro. A proporzion delle colpe dovrà esercitarsi il castigo. Che se poi quella frene sta la qual si nomina di terrore, ma ok in offetto si rede essere di perfidia, facerso reader elecamente i Fiamminghicirs ribeilien manifesta; come non dovrà spe-

154 Della guerra di Fiandra rarsi ogni buon successo in favor della vostre armi contro le loro? Delle vostre, che saranno così giuste e così potenti, contro le loro tumultuarie in mano d'uomini vili, ribelli a Dio ed al lor Principe? Nè mancherebbono, bispgnando, dalla parte vostra i soccorsi per le medesime vie della Savoja o degli Svizzeri, e più facilmente ancora potrebbono inviarsi per via del mare, che della terra. Ma non s'avrà occasione, per mio giudizio, nè di muovere le vosir armi ne di soccorrerle. Con quelle ch'ora entrassero in Fiandra si vedrebbe la ribellione oppressa prima che nata, e ne resterebbono poi del tutto estinti anche i semi col mezzo de' presidi e delle fortezze. B qual più bella opportunità di questa potrebbe esser desiderata da voi per introdurre in Fiandra un esercito, e rendere piazza d'armo del vostro imperio quelle provincie? per far poi da quel sito, ch' è nelle viscere si può dir dell' Europa, riverir tanto più l'autorità della vera Chiesa, e tanto più rispettar quella insieme del vostro nome. Varj. sono senza dubbio i governi. Ma non possono variar però nell'obbligo dell'ubbidi-enza che da popoli è dovuta a lor Principi. Con questa legge nascono i sudditi » e volendola rompere vengono essi in quel caso a far le violenze, e non a riceverles Cost appunto succede ora in Fiandre, dos ve le leggi umane e divine tutte sono on

mai conculcate. Non userà dunque V. M. la forza se non per reprimerla, ne i ris medi aspri, se non dopo aver applicati si lungamente indarno i soasi. La piaga ha degenerato in cancrena. Vuole il ferro ed il suoco. Da tante ragioni e con essicavi per l'una e per l'altra parte, rimase il Re piuttosto confuso che persuaso. Al Duca d'Alba si conformava il cardinal di Granuela ne' sensi ch'egli d'Italia: continuamente sucgeriva al Re intorno alle cose di Fiandra. E sebbene egli si mostrava nimico acerrimo de' Fiamminghi, nondimeno la sua giande esperienza nelle cose di quei paesi rena deva anche di lontano le sue passioni d'autorità. All' incontro il Principe Ruygomez; ch' era in favore appresso del Re, andava unito col Duca di Feria; e quasi tutto il consiglio era diviso fra queste due contrarietà di sentenze. Fluttuò dunque il Re un pezzo di nuovo prima di pigliare o l' una o l'altra risoluzione. Ma cresciute sempro le novità in Fiandra, e quelle in particolare delle violenze contro le Chiese, e degli eccessi nella libertà che si pigliavano in tutto il resto si sfrenatamente gli cretiei, parve al Re che non fosse più azione d'arbitrio, ma di necessità l'inviare un esercito ne' Paesi bassi, e l'usar la forza contro i Fiamminghi. Sogliono i Principi commetter per lo più quando possono l'esecuzion dell'imprese a quelli ch'in esse hanno avato parte maggior nel consiglio:

E perciv volle il Re che il Duca d'Alba andasse in Fiandra al comando delle sue armí Oltreche quando fosse bisognato adoperarle, niuna in quella professione ( come s'accenno ) era stimato più di lui in Ispagna. Uomo rigido nel resto ancha di natura e d'aspetto, altiero in pace e molto più in guerra, nudrito lungamente nell'armi, e che atimava suo vantaggio sempre e del Re averle in mano e l'usarle. Ne fu più lungo l'indugio. Furono dati subite gli ordini necessari per levar buon numero di soldatesca nuova in assine di metter questa in Italia ne presidi soliti, ed inviar quella oh' era tutta di terzi vecchi nelle provincie di Fiandra. Il nervo principal della fanteria doveva esser di gente Spagnuola. D' Italiani, di Borgognoni e d'Alemanni si doveva comporre la cavalleria, e d'Alemagna ancora dovevano entrare in Fiandra alcuni reggimenti di fanteria, che per la vicinanza si potevano levar con prestezza e comodità.

Nel medesimo tempo che s'andavano preparando quest'armi in Ispagna, in Italia ed in altre parti, erano corse facilmente in Fiandra quelle di madama di Parma, come fu mostrato di sopra. Con l'ubbidisnza restituita al Re, aveva anche la Chiesa ricuperata quasi intieramente la sua, e da ogni banda si vedeva ridotto il paese ormai in tranquillità. Onde s'aspettava per comune giudizio che il Re mutato pensie:

Parte prime. Isb. 111.

ro, non dovesse inviar più in Fiandra d'es sercito disegnato. Ma o perob'egli: stimuseo sopito piuttosto che estinto il fuoco de tramulti nati in quelle provincie, o perché desiderando di stabilirvi meglio per sampre la sua autorità, non volesse allora perderne l'occasione, o che giudicasse in effetto di non potere senza gran nervo di forze goderne il possesso con vicurezza intiera. per esser collocate in mezzo a vicini che gli si rendevano ogni di più sospetti, egh continovò tuttavia nel suo proponimento di prima. Partito il Duca d'Alba di Spagna, e venuto per mare a Genova, raguno insieme nelle State di Milano le gente accennata di sopra, che faceva poco men d'otto mila fanti Spagnuoli sotto quattro mastri di campo. Al terzo di Mapoli comandava Alonso d'Ullon, a quel di Sicilia Giuliano Romero, a quello di Lombardia Sancio di Londogno, e del terzo di Sardegna era mastro di campo Gonzalo di Bracamonte, soldatesca tutta di grand'esperienza, e tutta sotto capi di gran valore. De cavalli messi insieme in Italia, che potevano esser da 1500. la maggior parté Italiani, con qualche numero pur di Spagnuoli, diede il comando a Fernando di Toledo suo figlinel naturale. A questi se n'aggiunsero poi in Borgogna da 300. altri, é da Alemagna per allora non fu assoldato se non un reggimento di quattro mila funti sotto il conte Alberico di Lodrone: Volla

il Daca appresso di se ancora diversi altri Spagnuoli ch' erano uomini di comando. fra gli altri Sancio d'Avila ch' era castellano di Pavia, e che s'avanzò poi col suo valore a' primi carichi in Fiandra. Di capi Italiani i più principali furono il marchese Chiapino Vitelli o Gabrio Serbelloni priore d'Ungheria nell'ordine Gerosolimitano, ambedue lungamente escreitati nelle guerre d' Italia, e ch' in esse avevano acquistato gran credito, Al Vitelli diede il carico di mastro di campo generale, ed al Serbelloni quello dell'artiglieria. Rassegnata la gente, e fatto camminar sempre l'esercito con ogni miglior disciplina, senza incontro d'alcuna difficoltà no dalla parte di Francia ne dal late della Germania, lo condusse finalmente nella provincia di Lucemburgo. Di là mandò innanzi alcuni terzi di fanteria, e gli fece alloggiare dove a lui parve che più convenisse per assicurarsi meglio nel paese l'entrata, e poi andò egli stesso a trovar la Reggente. Attoniti nell'aspettare quest'armi i Fiamminghi, restarono molto più attoniti poi in vederle. Prima che il Duca le facesse entrar nel paese molti di loro presero risoluzione d'uscirne, e di già il Principe d'Oranges n'aveva dato l'esempio. Fatto egli certo d'un tanto apparato di sorze, e che il Duca d'Alba le conduceva, prese risoluzione di ritirarsi in Germania. Sapeva egli quanto le sue azioni fossero sospette in Ispagna.

Parte prima. Lib. III. Venire ora il Duca d'Alba, D'Emulo diventar superiore: ed in luogo di fulminar nemiche opinioni nel consiglio di Spagna, esser per condume un potente esercito in Fiandra. Degli ordini fieri che porterebbe, aversi a veder più siere ancora l'esacuzioni. Se il conte d'Agamonte e gli altri volessero perir col sidarsi, voler egli col fare il contrario procurar la sua sicurezza. Dunque non doversi più stare a bada. Meglio essere di ricourarsi in Germania, e da lontano farsi spettator delle tragedie di Fiandra. E come poter egli ubbidire con onor suo al Duca d'Alba, semplice grande di Spagna? laddove egli godeva prerogative in se stesso di Stati liberi, e molte altre maggiori poi nella sua famiglia in Germania. Soffrissero gli altri di veder con ludibrio tale in tal mano le provincie di Fiandra, solite per l'addietro ad essere governata sempre mai da persone o del sangue regio, o congiunte almeno strettamente con la casa reale. Con lui andò Lodovico suo fratello, e si levò di Fiandra al medesimo tempo ancora il conte d'Hostrat. Prima che l'Oranges partisse, stimolò egli più volte l'Agamonte a fare il medesimo. E non potendolo persuadere, gli disse al fine. Voi ve ne pentirete, ma troppo tardi; e con altre parole gli fece il pronostico di quelle disavventure, nelle quali poco dopo egli venne a cadere. Fer-

matosi di stanza il Duca in Brusselles, non

appresso la persona della Reggante ma in una casa a parte vicino al palazzo regio, la sua prima azione fa il far ritenere prigioni il conte d'Agamonte e quel d'Horno. E ciò fu eseguito in questa maniera. Erano amendue del consiglio di Stato, come già dimostrammo, e perciò simulando il Duca di voler intendere il senso loro in materia d'alcune cittadelle da lui disegnate, e specialmente sopra una che voleva subito fabbricare in Anversa, gli fece venire alla sua abitazione insieme con diversi altri pur del consiglio. Quivi teattenuti un pezzo sulla materia, finito poscia il consiglio, nel passar che fecero per alcune stanze, sotto finti pretesti furono separati l'uno dall'altro e poi fatti prigioni. Al medesimo tempo furono presi ancora fuori di Brusselles Antonio Strale, ch' era stato più volte Borgomaestro d'Anversa, uomo di gran fazione in quella città, e riputato per uno degli autori più principali de' tumulti oke vi eran seguiti, e Giovanni Casembrot signore di Bacherzel, ch' era segretario dell'Agemente, e ch'appresso di lui aveya quasi il maneggio di tutte le cose. Per via di questi due sopra tutti gli altri sperò il Duca di poter venire in cognizione di melti particolari importanti non solo intorno alle persone dell'Agamonte e dell'Horno, ma intorno alle pratiche e successi di tutte le rivolte passate. All'avviso che di ciò s'elbe in Ispagna, fu parimente carcerato...

Parte prima. Lib. III. hito il Montignì, che di già alcuni mesi innanzi era morto il marchese di Berghes, nè senza sospizion di veleno, come da'Fiamminghi fu comunemente creduto. Di queldo che s' cra eseguito contro l'Agamonte e l'Horno, seppe la Duchessa prima il fatto che la risoluzione. Sin da principio che il Re aveva spedito il Duca d'Alba con l'e-seroito in Fiandra, s'era egli dichiarato di volere ch'appresso il Duca rimanesse il governo solo dell'armi, é che nel resto la Reggente tuttavia duvesse continovare nell'amministrazione di prima: Tali poi, al suo arrivo il Duca aveva mostrato che fossero te sue commissioni, sebben di gia la Reggente aveva penetrato chi egli in segreto portasse maggiore autorità di quella che per allora non voleva manifestare in palese. Contuttoció non credeva ella che il Duca fosse per ecceder tant'oltre, come aveva fatto, nella carcerazione dell'Agamonte e dell' Horno senza participarne prima con lei la risoluzione. Ond' ella stimò che ciò fosse o diffidenza o disprezzo che il Re mostrasse di lei, e quasi un'approvazione di quelle accuse che le venivano date in Ispagua, come s'ella ne'disordini succeduti avesse usata troppo gran tolleranza, e prima cagionate che ripresse le novità. Giudicando ella dunque di non poter più continovare in tal forma di governo con onor suo, t desiderosa ancora di liberariene, come quella che s'era mestrata contraria del Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

Della guerra di Fiandra tutto a' sensi del Duca d'Alba nelle cose di quei paesi, pregò il Re che volesse lasciarla ritornare in Italia; e dopo alcune reiterate istanze, n' impetrò finalmente la permissione. Mostrossi però il Re molto soddisfatto del suo governo, e largamente ne fece apparire i segni. Onorolla in varie maniere, e per testimonio particolare di gratitudine le assegnò un buon accrescimento d'entrata per lei e suoi eredi, altre a quella che da lei era goduta prima per sua dote nel regno di Napoli. Parti ella di Brusselles sul principio dell'anno 1568.; nè si può dire quanto desiderio lasciasse di sè appresso i Fiamminghi. Era nata fra loro, ed al nascimento conformava i costumi. Benigna, affabile e moderata, ma insieme Principessa di viril petto e costanza, poichè involta per lungo tempo fra tante procelle ch'agitavano il suo governo, aveva saputo usciine con gran virtà, e convertir telicemente al fine le tempeste in tranquillità.

## DELLA GUERRA

D I

## FIANDRA

DESCRITTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO

Parte Prima. Libro Quarto.

## SOMMARIO.

arie esecuzioni del Duca d'Alba pieno di rigidezza. Fugge gran quantità di
Fiamminghi nelle parti vicine. Disposizione de' Principi confinanti a fomentar le
rivolte de' Paesi bassi. Pratiche purticolari
dell' Oranges in Germania per questo effetto. Fa ragunare una qieta d'alcuni Principi e città libere. Sua orazione alla Dieta.

Risolvono gli Aiemanni d'ajutare i Fiamminghi. Prima mossu di questi, e loro disfatta. Entra Lodovico fratello dell'Oranges in Frisa con un esercito. Il conte d'Aremberghe gli viene mandato contro dal Duca d'Alba. Segue battaglia fra loro, e l'Aremberghe vien rotto ed ucciso. Risolve il Duca d'andare contro Lodovico in persona. A questo fine ordina che s'ingrossi l'esercito. Prima che parta fa decapitate l'Agamonte e l'Horno in Brusselles. Altre sue esecuzioni severe. Giunge all'esercito in Frisa, e fa un ragionamento a'soldati. Ritirasi Lodovico. Ma lo raggiunge, lo vince, e disfà intieramente il Toledo.

Lestate in mano al Duca d'Alba assolutamente le redini del governo, s'applicò egli con attenzione ad eseguire contro i Fiamminghi il rigor cominciato. Poco dopo che l'Agamonte e l'Horno erano stati ritenuti prigioni in Brusselles, aveva egli inviato l'uno e l'altro sotto buona custodia nel castello di Gante, e fattovi entrar guarnigione Alemanna in luogo di quella che v'era prima di gente Fiamminga. Per la cognizione di causa sì grave, e di tutte l'altre di questo genere, formò egli un nuovo tribunal di giustizia appresso la sua persona, con nome di consiglio sopra i tumulti, e lo compose di quelle persone delle quali pareva a lui di poter più fidarsi. Posevi fra gli altri un giuresconsulto Spagnuolo ed un altro della contea di Borgogna, e volle esserne capo egli stesso. Quindi spiegando in istampa la sua autorità per renderla tanto più formidabile, quanto fosse più manifesta, pubblicò insieme per delitti di lesa Maestà divina ed umana tutti quelli che s'erano commessi, nelle passate azioni del compromesso, della supplica e delle violenze contro le Chiese e contro la religione Cattolica. Al terrore delle minacce

acrompagnò subito aucora la severità del eastign. Fece pubblicamente citare il Princine d'Oranges, Lodovico suo fratello, il conte d'Hostrat, il Brederode, il Colemburgo e gli altri più principali ch' erano usciti di Fiandra, a dover presentarsi fra perto termine innanzi a lui, sotto pena di ribellione e della perdita de lor beni non comparendo. In varie parti delle provincie fece imprigionare un gran numero d'altre persone di tutte le sorti ch' grano cadute negli accenuati delitti, le fureno tanti, che se ne videro piene ad un tratto quesi per ogni luogo le carocri del paese. Alle prigionie aggiunse le morti, e ne fece apparire gli spettacoli nelle piazze, affinche il terrone crescesse maggiormente negli: animi con l'esser esposte in pubblico agli acahi. Al medesimo tempo disegnò varie cittadelle, e cominció a fondarle dove a lui parve che più le ricercasse e il sito de langhi e la condizione degli abitanti. La prima fupiantata in Anversa con cioque baltandi reali appresso la Schelda, sopra il qual: fiume siede quella città, che si poteva chiamare allora la dominante di quei paesi. per le prerogative particolari che gedeva. come più volte abbiamo toccato di sopra, Ma le considerazioni medesime ch'in esser facevano maggiori i vantaggi; ne vendevano anche maggiori i sospetti. Per affrettare il fip di quest'opera, andò il Duca stesso in Anversa, e tone contribuire alla speca

emundio la città, con derle speranza nicura di levarne, subito che la cittadelle fosse in difese; il reggimento Alemanno del Lodrone che vi si trovava in presidio: Nella Zelanda fece por mano ad una ford tezza in Flessinghen, porte il più primeipale di quella provincia:, e ch'apre e chia de l'ingresso alla Schelda; un'altra me die segnè in Groninghen al coufine verso Germania, ed un'altra in Valenciana verso quello che riguarda la Francia. Ma dal cas stelle d'Anversa in fuori gli altri non furoz poi fabbricati, perchè sopravvennero tali turbolence e da tante parti, che non potò il Duca aver le comodità necessarie per tal effetto. Goa baoni presidi assicurò egli però le frontiere da tutti i lati per ogni no vità che di faori s'avesse a tentave; e di dentro levò l'armi a diverse città delle pià sospette, e distribuì in varie parti quelle forse che giudicò escer di bisogno per frenar più strettamente che potesse i Fiam. minghi. Questo principio di governo sì rigoroso pose in tale spavento da ogni banda il paese, che da grandissimo numere di persone d'ogni qualità fu subito abbandonato. Inorridivansi anche i nen colpevoli in vedere si atrocemente punir le colpe degli altri, e gemevano che la Fiandra solità prima a godere un de più soavi governi d' Europa, non avesse altri oggetti negli ocoli allora, che terror d'armi, fuma esili, prigionie, sangue, morti e con8 Della guerra di Fiandra

fissazioni. Fuggiva la gente nelle parti vicine della Germania, della Francia e dell'Inghilterra, ma in Germania si ricovravano specialmente le persone più principali tiratevi dall' Oranges, che più d'ogn'altro dava lor animo a seguitare il suo esempio, ed a correre insieme la sua fortuna. Di là rispose egli con una sua scrittura particolare ella citazione del Duca d'Alba. ricusando di voler sottoporsi al suo tribunale, come di giudice troppo sospetto e troppo inferiore di qualità per conescere una tal causa. Ch' egli era Principe libero di Germania, e perciò in primo luogo soggetto all'Imperatore, e come cavaliere del Toson d'oro, che non poteva nè anche esser giudicato se non dal Re stesso, che di quell'ordine era supremo capo. Quasi nell'istesso modo rispose l'Hostrat, se non, che tralasciò la ragione d'esser feudatario. imperiale, perchè non aveva feudi in Germania. Godevane alcuni di questa natura l'Horno, e perciò la madre, succeduta la sua prigionia, era subito ricorsa all'autorità di Cesare, e n'aveva riportati offici a favor del figliuolo col Re e col Duca d'Alha. Movevansi questi offici ancora da varj Principi Cattolici di Germania per gintar l'Oranges e gli altri congiunti seco nella medesima causa, perchè in effetto dispiaceva così a' Principi cattolici, come agli eretici di quelle parti la severità del Toledo, e che s'alterasse in quella maniera

Esacerbati da queste esecuzioni l'O-

Della guerra di Fiandia nobili ch' erano fuggiti di Fiandra, non si mancava da loro all'incontro di tentar tutti i mezzi per venirue al risentimento. Il fine loro più principale era di muover l'armi e portarle ia Fiandra, con ferma speranza che al primo comparir dell'esterne fossero per insorger subito quelle ancor del paese. Bollivano pereiò calde pratiche a tal effetto, che si maneggiavano da loro aderenti quasi in tutte le provincie di Fiandra. Mettevano questi in orgore il governo del Duca d'Alba, e con tutte l'esagrazioni più spaventevoli cercavano d'imprimerne un sommo aborrimento ne' popoli. Di fuori poi essi procuravano per ogni via di tirare i Principi a favorir la lor causa. Dalla parte d'Inghilterra ai conosceva nella Regiva (come noi ascennamme fin da principio ) grand'inclinazione a fomentar tutte le novità che potessero seguir ne' Paesi bassi. Considerava ella, che possedendoli il Re di Spagna pacificamente, erano troppo formidabili le sue forze di terra e di mare da tutti i lati d'Europa. Che delle marittime doveva ella particolarmente restar con timor grandissimo, poichè l'Inghilterra e l'Hihernia verrebbono ad essere come pigliste in mezzo dalle armate, che si potevano mautenere molto potenti da una parte in Ispagna, e dall'altra in Fiandra. Che al Re non sarehbe mancato il desiderio di travagliarla avendone la comodità, poichè sapeva esecrali

procurato da lei all'incontre ogni danno, e già n'aveva provati più volte acerbamente gli effetti. Apparivano maggiori alla Regina questi pericoli esterni, col rappresentarsi innanzi ancora gl'interni. Vedeva essere fluttuante il governo eretico ricevuto da lei ne' suoi Stati. Che tuttavia rimanevà un gran numero di cattolici in Inghilterra; che tutta quasi cattolica era l'Hibernia; e che per far delle novità in quei paesi, e nelle materie spettanti alla religione in particolare, ne Principe alcuno più le favorirebbe che il Re di Spagna, ne quei popoli per eseguirle avvebbono invocate quasi altro forze. Desiderava ella perciò di veder involti nell'eresia i paesi vicini, sperando che nel sottrarsi i popoli all'ubbidienza della Chiesa, fossero ancora per levarsi tanto più facilmente da quella de' Joro Principi, e ch' una ribellione ajutando l'altra, dovessero in quelle parti restan le cose turbate in modo, che non si potesse applicare disegno alcuno a turbar le sue. Per questo rispetto s'era favorita sin da principio, e si favoriva du lei più che mai la fazione Ugonosta in Francia, e godeva di vederne si grandi in quel regno i progressi. Ma in Fiandra aveva ella voltato principalmente questo disegno, poichè di la per la vicinanza di quei paesi coi suoi, e prima ancora e molto più dopo che il Duca d'Alba: v' era entrato con tante forse nascevano in lei i sospetti maggiori

ch' ella pigliava dalla potenza del Re di Spagna. Onde raccoglieva benignamente tutti quelli che di Fiandra fuggivano in Inghilterra, e nudriva con ogni studio in lor le querele ch' essi facevano degli Spagnuoli, e molto più l'odio e mal animo che mostrava contro di loro. Nè contenta di favorirgli deutro agli Stati suoi propri, faceva ancora il medesimo appresso gli eretici della Francia e della Germania, coi quali stava in continove pratiche, e riteneva grandissima autorità.

Ma sebben giovapano questi offici, non erano però necessari nè con l'una nè con l'altra fazione. Di già in Francia era cresciuta in modo quella degli Ugonotti, che sulle rovine della mouarchia disegnavano essi di fondar' nel regno una repubblica popolare. Di questa forma era il governo ch' essì avevano abbracciato in materia di religione. E volendo che simile fosse ancora quello che regolasse gl'interessi loro politici, perciò pretendevano che il Re permettesse loro di ragunarsi in assemblee generali e particolari, e di trattare a parte gl'interessi del corpo loro, il che non era altro che voler essi dentro allo Stato fare una total separazion dallo Stato. Era uscito di minorità allora il Re Carlo, e mostrava spiriti non meno generosi che pii. Ma per la sua giovenile età il governo era tuttavia maneggiato della Regina sua madre, la quale combattuta dull'ambizione degli eros

tici, e quasi non meno ancor de Cattolici. in menso a tante e si fiere procelle andava temporeggiando, e cercava di sfuggire. più tosto i pericoli, poichè vedeva di non potere con isperanza d'alcun vautaggio incontrargli. Più volte di già s' erano e prese e deposte l'armi, o con vari editti, che si chiamavano di pacificazione, aveva procurato il Re di sopire in qualche maniera il fuoco civil della Francia, da che i tempi non gli consentivano di poter estinguerio affatto. Ma poco giovavano gli editti a restituire in quel regno la quiete, poiche vi rimanevano più vive che mai le fazioni, nò l'armi venivano deposte se non per essere più vantaggiosamente di nuovo pigliate: A questo fine si mantenevano strette corrispondenze dagli Ugonotti con la Regina d'Inghilterra e con gli eretici di Germania. È perchè il Re di Spagna ajutava il Re Carlo e favoriva in ogni altra parte la causa Cattolica, e specialmente con le forze e calor della Fiandra; perciò gli Ugonotti non tralasciavano mezzo alcuno per fomentare anch'essi la mala disposizion de' Piumminghi. Era passata sempre, come già noi dicemmo, una particolare intelligenza fra il Principe d'Oranges ed il Coligui am; miraglio di Francia. Ma ritiratosi in Germania l'Oranges, tanto più s'erano accese fra di loro le pratiche, Macchinavano insieme scambievolmente l'uno le rovine della Francia di già cominciate, e l'altro quelle della Fiandra, ch' erano in breve per co74 Della guerra di Fiandia

minciarsi. Nè si può dire quanto gli Use gonotti desiderassero di veder la Fiandra involta fra turbolenze simili a quelle che di già pativa la Francia, per aver de compagni di fuori, e far di due solamente us na causa, in modo che tanto meglio fosse in questa maniera, e con le forze comuni difesa, e con gli esempi vicendezoli ancora onestata. Unde si faceva ogni diligenza dal Coligni e dagli altri capi eresici di quella fizione, per muover i Fianminghi fuggiti in Francia a tentar quanto prima le novità, ch'essi per se medesimi desideravano sommamente di suscitar ne paesi loro.

Dalla parte poi di Germania i Principi eretici, insieme con molte città libera dell'istessa fazione, mostrevano ( come de noi fu toccato pur similmente el principio ) quasi per le medesime cagioni d'aver nelle cose di Fiandra i medesimi finic Anche inpanzi all'eresia di Lutero, tutti i Principi e le città libere d'Alemagna cos munemente, ch' insieme con l'Imperatore lor capo formano il corpo di quell'imporio, avevano veduto mal volentieri che la casa d'Austria con l'accrescimento prima della Fiaudra e poi della Spagna, si fossa tanto innalzata. Sin d'allora miravano con occhio invidioso la fortuna di quella casac Pervenuto poi Carlo V. alla corona impen riale, avevano convertita l'invidia apertamente in timore, dubitando non force di capo del governo Germanico, egli vo-

Farse prima: Lib. IV. 175 lesse diventar Principe assoluto di quell'imperio. Vedevano che a qualunque suo gran disegno poteva corrispondere la grandezza delle sue forze. E con l'eresia entrata in Germania era piuttosto cresciuta in loro che diminuita questa paure, poiche avevano temute che sotto colore di riordinar le cose toccanti alla religione, egli non disegnasse d'avvantaggiare tanto più facilmențe la sua autorità in quelle che riguardavano lo Stato. Quindi erano nate in gran parte le turbolenze di quei paesi, quindi le tante Diete d'allora, ed in particolare gli aggiustamenti ch' erano- seguiti in materia di religione. E benchè morto Carlo si fosse divisa la casa d'Austria, e la maggiore sua potenza restasse in quel ramo ohe s'era trasferito in Ispagna, e che dall'altra parte gli eretici si trovassero con forse grandi in Germania, contuttoció vivevano essi tuttavia con molto timore della vicinanza di Fiandra. Sospettavano che da queltato potessero in ogni occasione unirsi contre di lor le forze di quella casa. Oltre che dall'opportunità di quel sito vedevano nescer troppo vantaggio agli Austriaci di Germania per continovare a goder l'imperio, fremendo essi che d'elettivo si fosse ormai fatto ereditario in quella famiglia, e che il possesso venisse a restarne insieme nella parte Cattolica con esclusione dell'eretica. Eransi perció nudrite da loro con tutti i mezzi le novità succedute in Fian-

Della guerra di Fiandra 176 dra sotto il governo della Duchessa di Parma. All'eresia avevano dato favore, alle sedizioni fomento, a' capi d'esse consiglio, e procurato in ogni altra maniera di far nascere turbolenze tali in quelle provincie, che il Re di Spagna o del tutto venisse a perderle o non potesse quietamente goderle. Chiamavano la Fiandra con titolo di Germania bassa, e la riputavano come unita al corpo della propria lor alta, per la connessione de paesi, per la conformità del parlare e del vivere quasi in tutte le cose, e per la comunione del traffico e delle riviere, fra le quali il Reno fa stare in forse, dove compartisca più de'suoi comodi, o alla superiore con l'irrigamento più lungo, o all' inferiore col più spazioso. Per questi rispetti avevano essi in quelle bande amicizie, aderenze e parentele grandissime. D'Alemagna portavano ancora diverse famiglie delle più principali di Fiandra la prima lor discendenza, e fra l'altre quella del Principe d'Oranges, il quale aveva poi auche presa per moglie una della casa di Sassonia, come già narrammo di sopra. Con lui perciò mantenevano i Principi eretici di quelle parti la più stretta loro corrispondenza, ed a lui nelle cose di Fiandra scoprivano i più intimi loro sensi, perch' erano a quei di lui più conformi. Passato fra di loro poscia l'Oranges per la venuta in Fiandra del Duca d'Alba, aveva egli procurato sempre d'accendergli maggiormente a non tollerare quell'oppressione. ch' egli con tutti

Parte prima. Lib. IV. f più sieri modi rappresentava essere stata di giù introdotta dagli Spagnuoli contro i Fiamminghi. Faceva comune questa causa ad amendue le Germanie, mesculava gli interessi della religione con quei dello stato, e con la forza e vivacita del suo ingegno saceva apparir per vicini anche i pericoli più lontani. Proponeva egli principalmente, che si ragunassero insieme quei Principi che più dovevano stare in timor dell'armi Spagnuole di Fiandra. A ciò parimente l'ajutava e la Regina d'Inguilterra con la sua autorità, e gli Ugonotti di Francia con le lor pratiche. Onde ne fu presa risoluzione con molta facilità, e vi concorsero diverse città libere similmente con l'inviarvi i loro deputati, e quelle in particolare che sono situate sul Reno, nelle quali per la vicinanza maggior con la Fiandra poteva più la paura dell'accennate forze di Spagna. De Principi era il più riguardevole di tutti il conte Palatino del Reno. Approusimavasi egli col suo Stato più degli altri alla Fiandra, aveva maggiori forze, e passato dall'eresia di Lutero a quella di Calvino, riteneva anche maggiori currispondenze con gli eretici di Francia e con la Regina d'Inghilterra. Gli altri furono il Duca di Virtemberg, il Langravio d'Assia, il marchese di Bada, quel di Durlac, e qualch'altro conte circonvicino, oltre a quei di Nassau; e su prestato parimente Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

Della guerra di Fiandra favore alla Dieta dal Re di Danimarca e dalla casa di Sassonia con deputati loroparticolari. Sempre sono tardi i negozi che si debbono risolver da molti. O si varia tra lor ne'fini, o si discorda ne' mezzi, o si pecca per lo più nella confusione. Ma con piè lentissimo camminano particolarmente in Germania, dove si negozia con somma prolissità, e quasi più in iscritto che in voce; e dove più di tempo suol essere speso

ne' conviti, che ne' maneggi.

Camminava perciò lentamente la Dieta, e per la varietà de pareri s'incontravano molte difficoltà nelle cose proposte. Onde un giorno tutto acceso l'Oranges, per accendere ancora più gli altri, prese a ragionare in questa maniera. Che si tratti ora fra noi d'una causa comune, ( generosi Principi e degnissimi deputati) parmi eosa si manifesta, che non vi sia luogo da poter dubitarne in maniera alcuna. Troppo unite insieme rimangono e di sito e di lingua e di nome e di traffico, e di vita eziandio in tutto il resto l'una e l'altra Germania. E chi non sa che ne' tempi addietro amendue facevano un corpo solo? Spirano libertà specialmente i lor popoli. E sobbene in Fiandra il Principe nasce, laddove in Alemagna s' elegge; nondimeno ivi ancora è dovuta quasi la medesima preminenza agli Stati, che qua viene attribuita alle Diete. Ma quante volte, e con quanti travagli e pericoli ha bisognato che

l'una e l'altra nazione s'opponga alle cupidigie de' loro Principi? Lascero le cose più antiche per venire alle più moderne, e quelle d'Alemagna per discendere u' presenti bisogni di Fiandra. Morto l'Imperator Carlo V. ognun sa che il Re suo figliuolo non bramo cosa più, che di partire da quei paesi per andare a fermarsi in Ispa-gna. Quivi trasformatosi egli del tutto ne' sensi e costumi Spagmuoli, cominciò a voler governare nell'istessa forma e con l'istesso imperio la Flandra. E qual ministro più imperioso poteva egli lasviare appresso la Duchessa di Parma, che il cardinal di Granuela? Ministro dissi? anzi pur supremo governatore; poiche del maneggio in suo tempo ritenne la Duchessa il semplice nome, ed a lui ne restò sempre il comando intiero. Vil Borgognone! Primo autore de mali di Fiandra, e che più d'ogn'altro ne meriterebbe la pena, per esserne più da lui che da ogn' altro derivata la colpa. D'autorità assoluta fu in varj modi alterato subitamente e sconvolto il governo nelle cose ecclesiastiche e temporali, ma sopra tutto con nuovi editti aggravanti sempre più le coscienze, e con l'essersi introdutta finalmente l'Inquisizione per finire affatto di violentarle. Dal consiglio di Spagna sono venuti gli oracoli più segreti, e per via di segrete consulte in Fiandra sono stati sempre eseguiti. Se la nobiltà s'è doluta, vane sono state le sue daglienze. Il

180 Della guerra di Fiandra supplicare s' è chiamato tradire, il commoversi, ribellarsi, e l'insanie casuali del volgo, sollevazione meditata di tutto il paese. Non s'aspettava altro finalmente in Ispagna per usare la forza aperta contro la Fiandra, che d'averne il pretesto. E qual poteva essere più leggiero, che di voler reprimere quei tumulti che s'erano veduti cessare quasi prima, che nascere? Quand' ecco perciò pubblicarsi in Ispagna superbamente ribelli a Dio ed al Re i Fiamminghi, e muoversi un esercito forestiere, per dover essere trattata la Fiandra nell' avvenire non più come paese di successione ma di conquista. E di tanta violenza chi poteva esser eletto esecuțore altri che il Duca d'Alba? uomo il più fastoso di Spagna, il più nemico alla Fiandra, e che meglio d'ogn' altro avrebbe saputo estinguervi ogni reliquia di libertà, ed usarvi all' incontro ogni sorte di tirannia. E così appunto è seguito. Nelle città più principali ha cominciato a dirizzare castelli. Da ogni parte ha disposti presidj. Per ogni piazza spargono sangue i patiboli. Non vi sono più leggi proprie, ma vi regnan le forestiere. Gli esilj, le fughe e le carceri hanno spopolato ormai il paese. E per tutto non si vede altro che squallore pianto miseria disperazione e calamità. In questo deplorabile stato si trova al presente la Fiandra. Felice dunque tanto più l'Alemagna, che gode la sua libertà di prima, e

che non ha dubbio, in tutti i mortali naturalmente l'appetito del dominare. Una voglia è fame dell'altra, nè mai saziaquello che si possiede. Ma quanto grande

apparisce, quanto smoderata questa avidità specialmente negli Spagnuoli? Per satollarla stimano poco essi i lor mondi incogniti, e perciò vogliono distender l'imperio loro sempre maggiormente ne' conosciuti. All Europa dirizzano gli occhi in particolare, e molto più le macchinazioni. Oppressa ch' abbiano dunque la Fiandra, e preso per piazza d'arme un sito così opportuno, qual provincia sarà la prima dopo assalita? Quella senza dubbio che sarà appresso di loro la più temuta. Che vuol gettar bene i fondamenti della servitù, cerca d'abbatter prima i propugnacoli della libertà. Onde sapendo essi che dalla potenza e dagli animi invitti di questa nazione, la quale in ogni cosa è tanto unita con la Fiamminga, sarà lor fatto il maggior contrasto, volteranno subito qua tutte le forze. Dunque si può concludere, che l'armi Spagnuole con l'essere in Fiandra, stiano come per entrare parimente di già in Alemagna. E quali in tal caso sarebbono le vostre miserie? Quando si vedessero qui ancora le colonie di quella gente, facce nuove e nuovi costumi, dure leggi e più duramente eseguite, gioghi fieri nel governo delle persone e più in quello delle coscienze? Fermato ben questo punto, che siano comuni fra noi i

pericoli, rimane chiaro non meno l'altro, che si debba riputar comune insieme la causa. Quindi il resto viene da se in con-

esquenza. Corre l'un vicino ad estinguers il fuoco acceso in casa dell'ultro. Ne min naccia di rompere un fiume, che non si corra similmente agli argini d'ogni intorno. All'istesso modo si deve tener per fere mo che tutti voi ora siate per ajutare pram tamente i Fiamminghi; poiché dell'incendie loro voi sareste i primi dopo a sentir le fiamme, e di tante miserie che là si patiscono, i primi a ricever qua poscia l'inondazione. Ma non si creda però che i vostri soccorsi debbano aspettarsi languidamente dalla lor parte. Alla mossa delle vostre armi si moveranno subito parimente le loro; e quella virtù ch' in essi per si inaspettata e si fiera violenza è pinttosto instupidita che oppressa, tornerà più vigorosamente che mai a risorgere, E che non può la disperazione armata? che non ardisce? Da queste parti l'ingresse riuscirà sempre facile in Prisa e nelle altre provincie di Fiandra che sono di qua dal Reno. Passerassi con l'istessa facilità sempre quel fiume; tutte le oittà più principali apriranno le porte; cospira meco la nobiltà, e d'un senso medesimo s tutto il resto eziandio del paese. Ma poco dissi in aver solo congiunte in questa causa l'Alemagna e la Fiandra, poiche per l'istesso spavento dell'armi Spagnuole vi s'uniranno indubitatamente ancora la Francia, l'Inghilterra, e gli altri paesi Settenvio nuli. Delle violenze non sempre si vanta

184 Della guerra di Fiandra chi le commette. E quante volte si vede tornar l'oppressione in rovina dell'oppressore? Cost potrebbe parimente succedere, che volendo gli Spagnuoli occupare con tanta ingordigia gli Stati d'altri, venissero a perdere sinalmente i lor proprj. Per uscire di servitù così dura i Fiamminghi non aspettano altro che il vostro soccorso, ed io in lor nome con ogni istanza qui nuovamente l'imploro. La causa non può esser più giusta, ne l'ajutarla più facile. E vostra non meno che nostra. Piglieranla per propria tutti i vicini, e concorrerà in suo favore da ogni altra parte ancora il Settentrione. Ma siccome in primo luogo ne sarà toccata a voi la difesa, così il primo se ne darà poi similmente alle vostre armi nella vittoria. E perciò col titolo che noi avremo avuto d'oppressi, resterà etano in voi quello di nostri liberatori. Non ebbe mai la corona di Spagua, e mai non avrà nemico più acerbo del Principe. d'Oranges. A questo ragionamento da lui fatto in pubblico n'aggiunse egli molti poi anche in privato; esagerò i mali che sogliono dirsi in odio de grandi imperi e de lor regnatori, e cerco per agni via

Mosse egli dunque la Dieta in maniera, che i più lenti eziandio avrebbono di già voluto aver ajutati i Fiamminghi. Onde

d'imprimere negli animi ancora degli altri quelle medesime passioni ch' ardevano sì

fieramente nel suo.

fu concluso, che si dovesse con ogni proutezza levar quella gente di guerra che fosse necessaria per tal effetto. Fu comunicata subito dall' Oranges questa risoluzione a' suoi corrispondenti di Fiandra, ed a quelli aucora che s'intendevano con lui in Fraucia ed in Inghilterra. Disegnavasi da loro d'entrare ad un tempo da più lati con l'armi in Fiandra. La maggiore facilità appariva dalla parte di Frisa, come paese più aperto ed il più comodo per ricevere gli ajuti dell'Alemagna. L'altro lato per dove si voleva tentare l'ingresso, era il Brabante e la Gheldria, confinanti con gli Stati di Cleves, di Giuliers e di Liegi. Dalla parte di Francia davano speranza gli Ugonotti di far delle novità nelle frontiere Vallone, e d'Inghilterra si prometteva il medesimo per via di mare in Olanda e Zelanda. Nè più tardossi. Tornava allora molta soldatesca in Germania, che Giovan Casimiro, uno de' conti Palatini del Reno, aveva poco innanzi condotta in Francia a favore degli Ugo otti. Eransi deposte per allora l'armi in quel regno con qualche forma d'aggiustamento ch' era seguita fra le fazioni che l'infestavano. E perciò tornando gli accennati Alemanni eretici alle case loro, parve all'()ranges ed agli altri suoi aderenti molto a proposito questa occasione da valersene per adempimento de' lor disegni. Assoldatane dunque col danaro de Principi e delle città ch'erano intervenute alla Dieta, quella

parte che bisognava, oltre alla gente che si metteva insieme ne' paesi lor propri, cominciò a muoversi il conte Lodovico fratello dell' Oranges per entrare ne' Paesi bassi dalla banda di Frisa. Prima della sua mossa però se n'udi un' altra verso la Gheldria. Erano i signori di Lumay e di Viliers due di quei nobili che più avevano avuta parte ne'successi del compromesso. della supplica e delle rivolte seguite in tempo della Duchessa di Parma. A misura de'falli temevano essi dal Duca d'Alba le pene. Cacciati perciò da questo spavento fnor del paese, volevano ora ritornarvi con farmi; onde risolverono di tentarne l'effetto col cercar di sorprendere nella Gbeldria qualche luogo importante. Parve loro che sarebbe stato molto opportuno quello di Ruremonda città sopra la Mosa, e ch'avrebbe servito di passo ancor nel Brabante. A ciò gli stimolava in particolare l'Oranges, perchè da quel lato disegnava egli d'entrare con forze molto potenti, e di fermarsi poi nelle viscere del puese. Dunque posti insieme tumultuariamente intorno a due mila fanti ed alcuni pochi cavalli, miscuglio di gente quasi tutta de' paesi circonvicini, si mossero per eseguir l'accennato disegno. E tanto più dava loro speranza di buon successo l'aver qualche intelligenza nella città. Dal Duca d'Alba fu penetrata subito questa mossa, e la pre-venne con la diligenza che conveniva. Spe-

di a quella volta con ogni prestezza il mastro di campo Londogno con alcune insegne spagmuole, accompagnate da alcune altre Alemanne e Vallone, e vi mandò ancora Sancio d'Avila con 300. cavalli, e prima d'ogni cosa sece assicurar bene Mastrich, per essere quello il passo più principale verso Germania. Dalla Mosa vien divisa per un lato quella città. La parte minore guarda verso il paese di Liegi, e la maggiore verso il Brabante. Ma un nobil ponte di pietra ricongiunge tutta la città insieme; e godendo in essa il Vescovo di Liege unitamente col Re di Spagna la giurisdizion temporale, nel resto lascia che il medesimo Re vi mantenga per la custodia quel presidio che vi bisogna. Accostaronsi fuorusciti a Ruremonda, e tentarono d'occupare una porta. Ma non riusci loro il disegno, perché non risultò effetto alcuno dalla intelligenza ch'avevano dentro, e trovarono meglio provvedute le cose per la difesa, che non avevano pensato. Ritiraronsi perciò subito nello Stato di Liegi, te mendo avere addosso la gente Spagnuola, quando si fossero fermati sul paese del Re. Intanto s' crano mossi il Londogno e l'Avila per venire a disfargli. Ed avendo poi inteso che s'erano ritirati, non inclinava il Londogno a segnitargii su quel di Liege. Non sara questo ( diceva egli ) un offendere ed irritare i vicini? Pur troppo abbiamo sospetto il nostro passe medesimo.

Facciasi il ponte a chi fugge; ch' assai basta per vincere l'aver veduto fuggire i vinti. Ma l'Avila fu di parere ch' in ogni modo si seguitassero. Tanto è lontano, (replicò egli) che di ciò siano per tenersi osfesi i vicini, ch' anzi dovranno restarcene grandemente obbligati. Non sappiamo noi che questi malvagi sono entrati per forza nel dominio di Liege? Onde riputeranno i Liegesi com' armi loro le nostre; e bisognerà che confessino questa mossa da noi essersi fatta per liberare, e nun per invader lo Stato loro. Prevalse questa risoluzione. Dunque avvanatisi gli Spagnuoli, ebbero nuova che il Lumay ed il Viliers con la gente loro si ritiravano verso Dalem picciola terra del Re quasi dentro al paese di Liege, cinta di mura e di fosso, ma debole in tutto il resto. Non pensavano essi che gli Spagnuoli fossero per toccar quello Stato. Onde quando seppero che venivano alla lor volta, si ricovrarone sotto le mura di Dalem, e col favore d'un rivellino da una parte, e delle carra del loro bagaglio dall'altra si prepararono alla difesa. Arrivati gli Spagnuoli non presero quasi riposo alcuno. Fatta girar l'altra gente dal lato opposto della terra, essi per fronte assaltarono con tal vigore i nemici, che gli ruppero incontanente e disfecero. Molti ne uccisero, molti ne presero, e fra gli altri fu fatto prigione il Viliers. Così resto vano il disegno de Fiamminghi fuorusciti per allo-

Parte prima. Lib. IV. ra da quella parte. Non molto dopo tentarono d'occupare la terra di Grave, che prima era posseduta dal Principe d'Oranges, e che per essere situata sopra la Mosa all'ultimo confin del Brabante, sarebbe stata di grand'opportunità per le cose che disegnavano. Ma appena entrativi col mezzo di certa intelligenza ch'avevano dentro. si risolveron d'uscire, avuta notizia che s'era mossa contro di loro la gente del Duca d'Alba. Nè miglior successo ebbe una lor congiura, che poco prima s'era scoperta contro la persona del Duca stesso, per quello ch' allora comunemente su divulgato. Soleva egli passar molte volte per la foresta di Soigny, ch'è assai vicino a Brusselles, con occasione di frequentare un monasterio là iutorno, chiamato di Grovendal. In quel bosco avevano risoluto alcuni nobili d'assaltarlo con gente armata e d'ucciderlo, per correr poi subito a Brusselles, e sollevare in armi quel popolo. Ma, o che la fama spargesse il falso, ( perchè la congiura più comunemente non fu creduta) o che il disegno non potesse ridursi all'esecuzione, svanì subito questo fatto, senza che n'apparisse alcun altro indizio più manifesto.

Intanto era disceso in Frisa il conte Lodovico fratello dell' Oranges con un esercito intiero, composto, per quello che s' intendeva, di ben dieci mila fanti e tre mila cavalli; e si preparava nel medesimo tempo

l'Oranges di passare anch'egli ne' Pacsi bassi per altra parte con forze molto più grandi. Entrato Lodovico in Frisa, cominciò a fortificare particularmente la terra di Delfziel situata verso la bocca del fiume Embs. Divide questo fiume la Frisa Orientale appartenente al corpo della Germania superiore dall' Occidentale spettante a quello dell'inferiore. Nell'accostarsi al mare s'allarga in maniera, che della bocca fa un golfo; e quivi siede la città d'Embdeu. una delle più considerabili di quel tratto marittimo per la frequenza del popolo e per d'opportunità del commercio; al che giova principalmente il suo porto, ch'è stimato de' più comodi ch' abbia tutto il Settentrione. Fa due Provincie la Frisa Fiamminga, per chiamarla con questo nome. A quella che s'unisce con la Germania dà il nome Groninghen città molto popolata e di sito molto geloso, per esser la chiave più importante di quel confine. Il suo paese è bassissimo, come quello parimente dell' altra sua compagna provincia che ritiene il nome di Frisa. Di verno i campi son pieni d'acqua; e per entrare nell'abitato non si cammina se non per argini. Asciugasi poi il terreno di state, e vi ridono allora i pascoli in somma copia. Direbbesi, che in quelle parti scambievolmente si convertisse la terra in mare, e il mare in terra. Per rispetto di tanta bassezza e umidità non ha boschi il paese,

"Parte prima, Lib. IV. nè quasi alcuna sorte d'arbori che possano servire al bisagno del faoco. Ma dove manca in ciò la natura, suppliscono dalla parte lor gli abitanti. Cavano dalle campagne certa qualità di terreno che chiaman turba, e riducendolo come in mattoni da fabbricare, seccatolo poi al sole, se ne vagliono in vece di legna. Queste sono le selve di Frisa, questo il fuoco più comune di quella gente. Se bene in altre parti di Fiandra ancora e si patisce l'istesso disagio, e vi si provvede con la medesima industria. Disegnava Lodovico d'impadronirsi della città di Groninghen, e non vi mancavano dentro di quelli che lo nudrivano in questa sperauza. Accampatosi perciò colà intorno, s'andava fortificando in quei siti che per tale effetto gli parevano più opportuni, e per ricevere specialmente dalla parte di Germania il rinfresco di nuovi ajuti. Ma il Duca d'Alba frattanto non aveva mancato di dar gli ordini che bisoguavano per fare ostacolo a questa mossa. Era Governatore del paese di Frisa suggetto al Re il conte d'Aremberghe uno de' più principali signori di Fiandra, molto stimato nella milizia, e che poco prima dal Duca era stato mandato in Francia con un buon nervo di gente a cavallo in soccorso del Re Carlo contro gli eretici di quel Regno. Aggiustate poi le cose di Francia, come fu accennato di sopra, e tornato l'Aremberghe in Fiandra l'inviò subito il

Duca in Frisa. Aveva egli a suo carico un reggimento d'Alemanni, e un altro n'aveva il conte di Mega Governatore delle pro-vincie di Gheldria e di Zutfen, che sono delle più vicine alla Frisa. Ordinò dunque il Duca che si conducesse a quella volta il maggior numero che si potesse di questi Alemanni. Vi spedi ancora il mastro di campo Bracamonte quasi con tutto il suo terzo Spagnuolo, e con alcune compagnie di cavalli, e con sei pezzi d'artiglieria da campagna. Aveva Lodovico dato principio a fortificar la terra di Dam, dalla quale corre un canale a quella di Delfziel. Ma interrotto dall'arrivo degli Spagnuoli, determinò di levarsi da quell' alloggiamento, e di mettersi in un altro di certa badia colà appresso, ch' era più comodo e più sicuro. Quivi s'alzava più il terreno, che in altre parti, e se ne vedeva ancora qualche spazio vestito d'arbori, che servivano a' bisogni della badia. In quel sito si fermò il conte; dubbioso se gli Spagnuoli o fossero per assaltarlo, o dovessero cercar di costringerlo coi disagi a ritirarsi in Germania. L'essere assaltato gli tornava in vantaggio, per la qualità del sito dove egli alloggiava, e particolarmente perch' era necessario che gli Spagnuoli passassero per lo cave della turba tutte cieche d'acqua e di fango, delle quali erano piene le campagne là intorno. Temeva egli più i patimenti de' viveri, e per conseguenza d'essere co-

Parte prima. Bb. IV. strette alla ritirata. Ma non fu lasciato lungamente in questo dubbio dagli Spagnuoli. Fremevano essi, che subito scoperti i nemici l'Aremberghe non avesse voluto assaltargli. Al che s'era opposto e s'opponeva egli tuttavia con prudente consiglio, atteso che il Mega non era giunto, e ch'egli aspettava ancora qualch' altra fanteria e cavalleria in rinforzo della sua gente troppo inferiore di numero sin allora a quella di Lodovico. Ma poco finalmente il suo consiglio fu udito e poco l'autorità rispettata; perchè gli Spagnuoli impazienti d'ogni dimora, sprezzato il suo imperio, non vollero aspettar di vantaggio. Anzi con parole ingiuriose alcuni di loro trattandolo da codardo nel mestiere dell'armi, e da infedele nella causa della Chiesa e del Re, l'offesero acerbamente. Ond'egli pieno di sdegno, andiamo (disse) non a vincere, ma ad esser vinti; e non dall' armi de' nostri nemici, ma da quelle ch' adopererà per lor la natura. Non resteremo noi sepolti nell'acque, ne' fanghi e ne' fossi prima che possiamo assaltargli? Quanto è forte per ogni altro riguardo il lor sito? e quanto superiore di numero la gente loro alla nostra? Io nondimeno sarò fra i primi a combattere ed a morire. Così mostrerò. s' io degenero dal mio sangue e da me medesimo nella codardia; e se manco alla Religione ed al Re nella fedeltà. Ciò detto Bentivoglio Storia ec. Vul. 11.

Della guerra di Fiandra si precipitò con gli altri nella bettaglia. Erano gli Spagnuoli di fronte; seguitavano. gli Alemanni; e la cavalleria fu collocata dove la qualità più del sito che dell' ordinanza poteva permetterlo. L'artiglieria guardava un fianco de'nemici nella parte più scoperta del sito loro. Lodovico all'incontro vedutosi in tanto vantaggio, pieno d'allegrezza pose in ordinanza il suo esercito. e l'animó alla battaglia con queste parole. Qual vittoria (soldati miei) fu mai più certa di questa, che noi riporteremo oggi dagli Spagnuoli? Vedete voi con quanta arroganza e temerità essi vengono ad assaltarci? Come se questo alloggiamento di soldati sì valorosi fosse la casa del superbissimo lor Duca d'Alba, e ch' avessere qui ora con vili astuzie ad imprigionare qualche altro Agamonte ed Horno, per farne ludibrio e strazio poi nelle nuove lor fortezze, con le quali hanno sottoposta a sì ficri gioghi da ogni parte la Fiandra. Ma questo giorno farà senz'altro e pentir essi di tante lor tiranniche esecuzioni, e goder la patria d'una certa speranza, che scossa del tutto la servitù, sia ben tosto per rimettersi nella primiera sua libertà. Se consideriamo le forze, sono maggiori il doppio le nostre. Se la causa, spiega le insegne dal canto lor la violenza, e appresso di noi la giustizia. Se la qualità de' soldati, molti de' loro debbon contarsi per nostri. E come possono i lor

Alemanni aver differente senso da quel di voi altri? Ma se ben gli Spagnuoli e fossero in maggior numero e sostenessero miglior causa, non basterebbono tanti altri nostri vantaggi per farci restar vincitori? L'acque, i fanghi e le cave ce gli daranno vinti prima ancora che noi gli vinciamo. Non sarà questo l'incontro di Dalem, dove quei pochi nostri pensando d'essersi ritirati in sicuro dentro al paese di Liege, furono assaliti all' improvviso e rotti quasi senza combattere. Ora qui non valeranno le fraudi; e noi qui molto presto ci rifaremo, e con molta usura, di quella perdita. Nelle guerre il principio suol far presagio del fine. E perciò noi con la vittoria presente verremo ad assicurarci ancora delle suture. Ma ecco di già aecostarsi i nemici. Ricevetegli dunque animosamente. Che quanto la giustizia conduce loro al castigo; tanto condurrà voi allo prede, alla vendetta, alla gloria. Aveva egli disposta la sua gente in questa maniera. La cavalleria al destro lato con Adolfo sno fratello che n'aveva il comando, dalla qual parte era più trattabile la campagna; la fanteria al sinistro, dov'era una collinetta che la copriva, e ch'egli guarni d'una buona mano di moschettieri; alle spalle si lasciò il terreno arborato; e alla fronte quello che più era fangoso. Fece qualche danno alla sua gente l'artiglieria degli Spagnuoli al principio; e con tanto

Della guerra di Fiandra ardire si mossero alcuni di loro contro i moschettieri di Lodovico posti alla difesa dell' accennata collina, che sperarono di potersene impadronire. Onde cresciuto tanto più il calore negli Spagnuoli, si spinsero innanzi con più ostinata risoluzione anche di prima contro i nemici. Ma presto s'accorsero dell'errore; perchè fermati dall'acque e da' fanghi, quanto più cercavano di svilupparsene, tauto più vi restavano sepolti dentro; e gli altri che sopraggiungevano per ajutargli, avevano bisogno essi di nuovo ajuto. A man salva dunque venivano percossi e uccisi dalla fanteria di Lodovico; il quale accortamente fatta girar la cavalleria, venue a togliere quasi in mezzo tutta la gente dell' Aremberghe, e senza alcuna fatica la ruppe e disfece. Morirono nella battaglia intorno a seicento Spagnuoli, e quasi niuno degli Alemanni; perchè questi si resero quasi subito alla discrezion de nemici, i quali facilmente lasciaron loro le vite, obbligatigli prima di non portar più l'armi per gli Spagnuoli. L'Aremberghe fatto l'offizio più di soldato che di capitano, combattendo con sommo valore fu ucciso ne' primi incontri della battaglia. Dalla parte di Lodovico pochi mancarono. La perdita maggiore fu quella d'Adolfo suo fratello, il quale, secondo alcuni scrittori, fu ammazzato per mano dell' Aremberghe, ucciso anch' egli per mano d'Adolfo: e secondo alcuni altri-

Parte prima. Lib. 1V. nella mischia comune. Perderono gli Spaguuoli l'artiglieria, il bagaglio e qualche somma di danaro che si conduceva nel campo loro per pagare i soldati. Non era quasi ben finita ancor la battaglia, quando comparve una truppa di cavalleria condotta dal conte Curzio Martinengo e da Andrea Salazar, che il conte di Mega aveva mandati innanzi per rinforzare la cavalleria dell'esercito regio. L'arrivo loro giovò almeno per impedire i nemici che non facessero strage maggiore della gente sbandata che fuggiva dal campo Spagnuolo. Nè tardò poi a sopraggiungere il Mega stesso; il quale considerando il pericolo di Groninghen, v'entrò subito e vi raccolse tutta la gente che potè mettere insieme, assinchè non avesse a cadere in mano di Lodovico. Il successo di questa battaglia fu raccontato più volte a noi, in tempo della nostra nunziatura de' Paesi bassi, dal conte d'Aremberghe figliuol dell' ucciso, che fu cavalier del Tosone e signore di gran merito anch' egli, e ne' maneggi così militari come civili di Fiandra non punto inferiore al padre. Dolevasi meco egli specialmente con gran candidezza, che il padre lasciatosi per troppo zelo d'onore vincer troppo dall' ira, non avesse o delusa o schernita quanto avrebbe potuto quella che mostravano contro di lui i soldati, sin che arrivando la gente regia, la quale compari poco dopo, fosse stato poi tempo di

lasciare il freno liberamente all'impeto loro. E com'egli aveva letto quasi non men che veduto, m'adduceva sopra di ciò il memorabile esempio di Fabio Massimo con Minusio, e d'altri capitani d'eserciti, che s'erano fatti superiori a tali offese col di-

sprezzarle.

All'avviso di questa rotta ondeggiò il Duca d'Alba in grandissima agitazion di pensieri. Vedeva che Lodovico appena entrato in Frisa aveva conseguita una sì importante vittoria; che l'Oranges si preparava ad entrar nel paese anch'egli con forze molto potenti; e ch' ora ne' vicini crescerebbe molto più l'animo d'ajutargli, e ne' Fiamminghi la disposizione a ricevergli. Mosso da queste considerazioni avrebbe voluto andar subito egli stesso in Frisa per assicurar meglio quella frontiera e scacciare di là Lodovico, e impedire insieme all'Oranges da ogni altra parte l'entrata in Fiandra. Ma considerava in contrario. ch'egli allora non aveva tanta gente che potesse bastargli e per affrontare i nemici e per assicurare il paese. E più d'ogn'altra cosa lo teneva sospeso la custodia dell'Agamonte e dell'Horno nel doversi allontanare tanto da loro, poichè una leggiera guardia non sarebbe bastata, e da un grosso presidio sarebbe il suo esercito rimaso troppo diminuito. Fra queste difficoltà giudico finalmente che non bisognasse dar tempo a' nemici. Onde risolvè d'accelerar con

Parte prima. Ltb. 1V. ogni meggior diligenza varie levate, ch'egli ordinò subito di fanteria e di cavalleria Alemanna, Borgoguona e Vallona, e d'andare con ogni prestezza a scacciare Lodovico di Frisa. Presa questa risoluzione, determinò di far subito spedire la causa de Conti prenominati e d'altri prigioni ancora di qualità. Sopra di che gli erano venute più volte commissioni di Spagna; giudicando il Consiglio Regio, che all'atrocità di tanti delitti commessi da tali capi contro la Chiesa e il Re, dovesse corrispondere il vedersene pagar eziandio nelle persone loro principalmente la pena. Fatti dunque venir subito da Gante a Brusselles ben custoditi i due Conti, dopo sette mesi di prigionia, uscì contro di lor la sentenza, la quale gli condannava a dover esser pubblicamente decapitati, come rei caduti in quelle colpe di Maestà divina ed umana offesa, della quale s'è parlato più volte di sopra, e confiscava lor tutti i beni. Prima di questa esecuzione furono giustiziati in pubblico nella medesima città similmente come ribelli, diciotto, ch' erano di condizione men rilevata. Poco appresso in pena de medesimi delitti, e pur anche a vista di tutto il popolo, fu tagliato il capo al signor di Viliers e al signor di Duy. E finalmente due giorni dopo s'esegui la sentenza contro l'Agamonie e l'Horno, assicurata ben prima la piazza, dove il supphizio s'effettuò, da un grosso numero di

Spagnuoli, per impedire ogni tumulto che dal popolo avesse potuto nascere nel vedersi condurre a morte due persone di tal qualità, e l'una specialmente sì amata in general da Fiamminghi. A misura di quest' amore ch' essi portavano all' Agamonte, fu la mestizia che mostrarono della sua morte. Da tutti su pianta; molti ne giuparono la vendetta; e non pochi raccolsero ancora il sangue che dal busto ne fu gettato. E veramente parve, che sotto il suo collo n'avesse come un altro la Fiandra tutta; sì grande fu il senso che mostrò allora del suo supplizio, e sì funesti accidenti dopo ne sopravvennero. Morì l'Agamonte con segni di vera pietà e di gran coraggio. L'Horno anch' egli aspettò il colpo intrepidamante; e dovendo perder la vita, parve obe poco nel resto si curasse della coscienza. Lo Strale già Borgomaestro d'Anversa, e che tanto aveva fomentate le sedizioni di quella Città, come già accennammo in suo luogo, fu fatto morire in Vilvorde vicino a Brusselles due leghe, dove era stato ritenuto prigione; e da quattro cavalli fu smembrato vivo in Brusselles il Casembrot già segretario dell' Agamonte. Altri quattro ostinati eretici, e che più avevano avuta parte nel violamento e nella depredazion delle Chiese, furono dati pubblicamente alle siamme; e furono fatte al medesimo tempo altre esecuzioni in diversi luoghi, e con tanto orrore e spavento de

popoli, che non s'udivano nè si vedevano se non sospiri, gemiti e pianti per ogni parte. Al che s'aggiunse un orribile proclama contro quelli ch'erano fuggiti, i quali venivano richiamati sotto pena di perdere i beni non ritornando, e s'ordinava una rigorosa ricerca di tutte le facoltà che godevano. In questo medesimo tempo fu data la morte in Ispagna al signor di Montigni fratello del conte d'Horno; che di già alcuni mesi prima aveva lasciata similmente la vita colà il marchese di Berghes, come fu narrato di sopra. Liberatosi il Duca da questo pensier de' prigioni, si diede tutto a quello dell'armi. Spedì subito alla volta di Frisa il marchese Chiapino Vitelli con molta gente, per assicurar del tutto Groninghen; e frattanto furono levati 1500 cavalli Alemanni da Enrico y uno de' Duchi di Braunswich, e 400 altri archibugieri a cavallo pure Alemanni da Hanz Bernia, e 1000 in Borgogna dal signor di Norcherme; e furono riempiti i reggimenti della medesima nazione Alemanna, ch' erano a carico del Mega, del Lodrone e del Sciamburgo. A questa fanteria furono aggiunti tre nuovi terzi Valloni sotto il comando del conte di Reuls, d'Egidio di Barlemonte signor di Hierges, e di Gasparo di Robles signor di Bigli; e tutta questa gente ebbe ordine di far piazza d'arme in Deventer, città situata sul fiume Isel nella provincia d'Overissel contigua alla Frisa,

nella qual città il Duca era per ritrovarsi con tutti i terzi Spagnuoli, da alcune poche lor compagnie in fuori che dovevano restar ne' più importanti presidi. Fatte queste spedizioni, il Vitelli in pochi giorni arrivo a Groninghen, e si trovò seco la cavalleria del Brauuswich con la fanteria del Mega, e parte di quella del Sciamburg. Il Nassau intanto non aveva mai ardito di porre un assedio formato a Groninghen; parte perchè non aveva gente abbastanza per tale effetto; parte perchè sperava d'csservi introdotto per intelligenza; e finalmente perch'egli non voleva impegnarsi a fare un'impresa, dalla quale dovesse levarsi o con pericolo o con disonore. Giunto poi il Vitelli in Groninghen, s'era Lodovico pur tuttavia fermato colà appresso in un sito forte con un fiume da un leto. e con le fabbriche d'una badia chiamata di Salveret dall'altro, e vi s'era poi molto bene fortificato. Il Vitelli, per dare animo a' suoi e scoprire quel de' nemici, più volte uscì alle scaramucce; e risolvè poi d'occupare un sito alquanto più alto, ch'era vicino all'alloggiamento di Lodovico, e dove i nemici pur anche s'erano fortificati. In ciò ebbe egli qualche contrasto; ma se n'impadroni finalmente con uccisione di ben cento di loro.

Frattanto s' era mosso il Duca medesimo; e gettati i ponti sopra la Mosa, il Reno e l'Isel, e passati con ogni prestezza

tutti quei fiumi, arrivò a Deventer sulla metà del mese di Luglio. Quiudi poi levò il campo intiero, e giunse in tre alloggiamenti a Rolde villaggio grosso e il più vicino a Groninghen, e poco distante ancor da' nemici. Giuntovi appena, fu dato all'arme con gran disordine e strepito, per una voce disseminata, che i nemici assaltassero quel sito ch' aveva lor tolto il Vitelli. Andò in persona il Duca a riconoscer meglio quel che passava, e trovò che il romore non aveva alcun fondamento. Onde rinnovatasi in lui la memoria del mal incontro di Frisa succeduto per colpa de' propri regi; e riaccesosi tutto di sdegno per questo nuovo inconveniente seguito in Rolde sugli occhi di lui medesimo, tornato ch'egli fu al campo, chiamò i soldati, e fece lor questo ragionamento. Qual sia stato il militar mio governo in tante occasioni ch' io ho avute di comandare all'armi di Spagna, credo ch' ognuno possa di già pienamente saperlo. E chi si trova in quest' esercito di soldati vecchi, e di quelli in particolar della mia nazione, che o insieme con me non abbia guerreggiato appresso le medesime insegne, o sotto di me non sia uscito dalla propria mia disciplina? Dunque non essendo ignota ne a voi la forma del mio comando, ne a me quella della vostra ubbidienza, ben debbo ora giustamente maravigliarmi di veder le vostre azioni mutate in modo, che quasi potrebbe

cadere in dubbio, se voi o foste i soliti soldati, o riputaste me il solito capitano. Io mi commuovo tutto qui nuovamente nel ricordarmi del disordine succeduto questi giorni passati in Frisa. La pazienza d'un giorno solo o di due poteva render sicura affatto per noi la vittoria. Di già veniva il conte di Mega con molte forze; pochi erano i ribelli Fiamminghi; non aveva nè danari ne vettovaglie il capo lor Lodovico da sostentar gli Alemanni; la gente per lo più era tumultuaria e piena di confusione in se stessa; onde che restava altro, se non di combatterla coi disagi, è disfarla per questa via? Tale fu allora il mio senso; e con tale ordine fu spedito da me il conte d'Aremberghe. E nondimeno sprezzatosi, non il suo imperio, ma il mio, e usatasi, non l'arditezza, ma la temerità, fu portata in mano, si può dir, de' ribelli quella vittoria, ch' essi per altro non avrebbono giammai sperato di conseguire. E chi poteva aspettar questi errori spezialmente dagli Spagnuoli? soliti a servir d'esempio nella disciplina e nell'ubbidienza, e che tanto sopra gli altri sanno i vantaggi del combattere e non combattere? Mie furono in particolar quelle ingiurie, onde restò offeso da alcuni di loro quel cavaliere di tanto merito; quasi che poco giudiziosamente io l'avessi eletto per sì grave occorrenza. E pure fu giudicato allora da me, che ad un capo di tal perfidia e ribellione, com' e Lodovico, io non potessi contrapporne alcun altro qui del paese più fedele verso la Chiesa e il Re. e nell'armi più valoroso del conte d'Aremberghe. Da quel successo, quanto vantaggio hanno preso i ribelli entrati ora in Frisa? quanto animo gli altri, che similmente si preparano d'entrar per altre parti in queste provincie? Che non fa e che non tenta ora dopo si liete nuove il Principe d'Oranges fra gli eretici suoi Alemanni? L'Oranges (dico), il macchinatore di tutte le rivolte passate, l'architetto di tutte le turbolenze presenti? Noi dunque ci troviamo qui per iscacciare Lodovico di Frisa, e per vietare da ogni altro lato poi similmente l'entrata in questi paesi all'Oranges Ora mentre io aspetto che si correggano sotto il mio comando gli errori fatti sotto quello dell'Aremberghe, qual disordine e qual tumulto di nuovo mi giunge all'orecchie qui e agli occhi? Che vuol dire questo dare all'armi, e corrervi senza occasione? Non crede quest' esercito ancora d'avere il Duca d'Alba per capitano? Oppur non teme più la severicà de' suoi ordini, e il rigor della sua disciplina? Della gente nuova, mi si dirà forse ch' è stata la colpa. Sì, ma non son nuovi quelli che la governano. E perciò, come in loro è caduta una gran parte di questo fallo; così in loro dovrebbe caderne a proporzione il castigo. Ma prevaglia nondimeno questa

volta al rigor l'indulgenza, e si tolga un sì mal augurio di vedersi punir prima la mia gente che la numica. Che s'io poi mi vedro provocare di nuovo al risentimento, sin da ora qui mi dichiaro d'esser per farlo tale, ch' ognuno al fine sia per accorgersi dell'inseparabile unione, ch' hanno insieme e il mio comando con la disciplina, e la disciplina col mio comando. Sempre è cieca in tutte le azioni umane la temerità, e quasi sempre infelice; ma quanto più ne maneggi militari che ne civili? perche in questi s'ha tempo di correggere coi buoni consigli i cattivi; laddove in quelli al medesimo punto che si fanno gli errori, si ricevono eziandio irremediabilmente le perdite. E' tanto basti d'aver detto qui intorno alle cose passale, per avvertenza insieme delle future. Nel resto io vengo risoluto d'usare quei mezzi stessi ora per rompere e disfar Lodovico, che d'ordine nuo doveva eseguir l'Aremberghe. Coi vantaggi soli del campeggiare, c con la sola forza de patimenti io spero ben tosto di vederlo tornar volontariamente pieno di vergogna e di scorno in Germania; o di scacciarvelo finalmente a viva forza pieno di miseria e di sangue. Accingetevi dunque, soldati miei, a questo successo. O ch' io non saprò più il mestier della guerra, o che partoriranno l'effetto da me promesso le mie parolc. Non aveva quell'età più consumato capitano del Duca

d'Alba, ne che meno avventurasse gli esiti dell'armi alle incertezzo della fortuna. Alloggiar sempre con gran vantaggio, contener la gente in gran disciplina, straccare il nemico, ridurlo in angustie, vincere le più volte senza combattere, o combattere con poco sangue de' suoi e con molto spargimento di quello degli avversari, queste farono le arti usate da lui nel militar suo governo. Direbbesi veramente ch' egli foese stato il Fabio Spagnuolo del tempo suo, tanto l'imitò sempre nella forma del guerreggiare, e tanto gli fu simile negli eventi ancora del vincere.

Parti il Duca da Rolde, e marciò molto ordinatamente, per dubbio che Lodovico non volesse incontrarlo fra Rolde e Groninghen, e costringerlo a far giornata, prima che la gente della città potesse unirsi con lui. Ma Lodovico s'era astenuto da questo consiglio, per aver anch' egli dubitato, che volendo assaltare il campo Spagnuolo, non fosse il suo tolto in mezzo ad un tempo e dalla gente del Duca e da quella della città. S'era trattenuto egli dunque nel suo alloggiamento di prima, e vi s'era molto bene fortificato. Aveva il fiume, che serpeggiando veniva quasi per due lati a coprirlo. Il resto era munito da buone trincere, dal sito della prenominata badia. Sporgevasi particolarmente un gran trincerone di qua dal siume, ch' era la fronte verso il campo Spagnuolo; il che s'era

fatto da Lodovico per difendere tanto meglio due ponti di legno sopra il medesimo fiume. In alloggiamento così opportuno pensava egli d'andarsi tuttavia trattenendo. con fine o d'impegnar l'esercito regio in Frisa, e dar frattanto maggior comodità all'Oranges suo fratello d'entrare anch' egli in quelle provincie; o che volendo il Toledo voltarsi contro l'Oranges, restasse Groninghen poi nel pericolo di prima insieme con tutta quella frontiera. Ma questi disegni che Lodovico si proponeva, erano stati dal Toledo molto ben preveduti, e perciò aveva egli determinato di costringerlo in ogni maniera ad uscire quanto prima di Frisa. Dunque assicurato ch'egli fu cana avviso certo che i nemici non si moveyano, entrò speditamente in Groninghen, e rinfrescate subito le sue genti, senza alcuna tardanza le condusse fuori della città. e s'avvicinò al campo nemico. Giudicò il Duca quello ch'appunto avvenne; cioè, che Lodovico vedendosi un tanto esercito a fronte, in periçolo d'esser privato di vettovaglie, e di non poter poi ritirarsi quando volesse, librati meglio i disegni, avesse a prevenire queste difficoltà, e seuz' altra dimora fosse per risolversi alla ritirata. A questa determinazione Lodovico piegò finalmente; e per eseguirla senza perdita di soldati e di reputazione l'effettuò in questa maniera. Quel giorno stesso sul tardi cominciò a mandare innanzi il bagaglio.

dovico a tornare indietro verso la Frisa Orientale; con disegno, per quel che si poteva comprendere, di fermarsi tuttavia di qua dal fiume Embs in qualche buon sito, e più vicino che fosse possibile a Embden, per poter con la propinquità del fiume e della città aver le vettovaglie pronte, e per ogni caso ancora l'ultima sua ritirata sicura. Nel qual modo gli pareva pur tuttavia ch' avrebbe potuto conseguir l'accennato suo intento, o di tenere impegnato ivi il Duca d'Alba, o di restar con le speranze di prima in Frisa, volendo il Duca opporsi in altre parti al fratello. Parevagli ancora di poter credere che il Duca non fosse per toccar l'Alemagna, nè per avventurarsi a patire di vettovaglie, ed a sentire altre incomodità in paese che gli si mostrava manifestamente contrario. Ed in ogni caso stimava di potersi fortificare in maniera, che non fosse per riuscir così facile al Duca il disloggiarlo la seconda, come gli era stato la prima volta. Oltre al fiume, che l'avrebbe coperto da un lato, era quasi tutta impraticabile la campagna, poichè dava appena (come già mostrammo di sopra) adito per gli argini a camminare, non che a combattere. E di più s'aggiungeva, che nell'alta marea alzandosi molto più del solito il fiume, si poteva allora con molta facilità inondar la campagna per via di cataratte, le quali in più luoghi fendendo gli argini del medesimo

firme s'aprivano e si chiudevano per uso ordinario degli abitanti, secondo il cresocre e il calar dell'Oceano. Questo era il disegno di Lodovico. Seguitò egli dunque a marciare, dopo la prima sua ritirata; e s'avanzò quella prima notte e poi gli altri giorni in maniera:, che finalmeute s'alloggiò in un grosso villaggio di qua dall' Embs, chiamato Geminghen. Poteva egli fermarsi prima in un altro nominato Readen, e quindi ancora aver più comodo il passaggio dell' Embs sopra un ponte di leguo ivi appresso. Ma conobbesi ch' egli voleva rimanere di qua dal fiume, e avvicinarsi più alla città d'Embden, per quei fini che fareno toccati di sopra. Dall'altra parte continovava ne suoi parimente il Toledo, che era di seguitare sino all' Embs Lodovico, e tentere ogni via di rimandarlo rotto e disfatto in Germania, per trovarsi egli noi tanto più libero a voltarsi contro l'Oranges. Mosse egli dunque l'esercito, lasciata in Groninghen quasi tutta la cavalleria levata di nuovo, perchè non poteva esser di servizio in quella campagna; e la prima notte alloggiò in un villaggio nominato Scloterem. Nè potendo aver lingua della gente nemica, nè sì facile comodità di vettovaglie, perchè tutto quel paese gli era contrario, si trattenne per necessità due gierni in quel medesimo luogo. Dubitò egli, che Lodovico si fosse termato in Reeden, per godere particolarmente l'op-

portunità di quel poute vicino che gli dava sicuro il passo del fiume. Saputosi poi ch' era passato più innanzi, lo stimo il Duca a suo molto vantaggio, e fermò il campo in Reeden, assicurando per se quel passo. Quivi alfine ebbe più certo avviso, che i nemici s'erano alloggiati in Geminghen. Corre de Reeden a Geminghen in distanza di 10 miglia d'Italia un grand'argine continovato, che serve di freno al fiume per domare tanto più i gonfiamenti ch' in esso cegiona l'Oceano. Per quest'argine bisogueva che il Duca facesse camminar la sua gente, se voleva disfar: la nemica. Entravano diversi canali nel fiume, ch'avevano case e ponti per uso de paesani; i quali in tempo di state, com' era allora, godeyano pur qualche sito men basso e men fanguso della campagna. L'alloggiamento del Nassau era fortificato in questa maniera. Alle spalle aveva il villaggio di Geminglien, al fianco sinistro il fiume, e al destro la campagna munita di trincere, dove il sito lo consentiva, Alla fronte poi l'argine stesso, allontanato dalla ripa del fiumo alquanto, dava l'entrata; la quale era tolta in mezzo da due rivellini di fuori, e cua stodita, meglio di dentro ancora da alcuni pezzi. d'artiglieria. In sì forte alloggiamento il Nassau o non aspettava, o non temeva il Toledo. Ma volendo all'incontro il Duca tentare ogni via per romperlo e discacciarlo, prese risoluzione di muoversi

alla sua volta. Mandò fananzi qualche nui mero di cavalli con Fernando suo fighuol naturale ch'aveva il carico della cavalleria, e fece pigliare di mano in mano 1 ponti e le case che ritrovava, per assicarare în ogni evento la ritirata. Quindi fece avanzar più oltre Sancio d'Avila con 50 cavalli e 500 archibugieri Spagnach, e gli mando appresso i due mastri di campo Romero e Londogno con altri 600 fanti Spagnuoli per ciaschedum, parte archibugieri' e parte moschettieri e con due compagnie di lance; alle quali comandavano Cesare d'Avalos e Curzio Martinengo. Il resto dell'esercito marciava con tale ordinanza. Gli Spagnueli erano di vanguerdia . gli Alemanni venivano dopo s''rimanevano î Valloni "nell' ultimo ekiusi da ak cuve compagnie di cavalli. Le fila erano però molto strette, perchè mon si poteva camminat speditamente se non per l'argine. Allo spingersi l'Avita innanzi trovo alcuni de nemici ch' avevano aperte le cata: ratte per inondar la campagua, e vide che l'acqua di già in notabile quantità v'era entrata. Ma facilmente postigli in fuga ; fece chiudere e custodire nel modo che bisognava le cataratte. Avvanzossi tanto il Duca medesimo col Vitelli, col Norchera me e con alcuni pochi altri, che giune a vista dell'alloggiamento nemico. Dalle spie aveva egli inteso che non vi si stava senza disordine, così per aver sì vicino, l'esercito

Regio, come perche la gente di Lodovico quasi tutta era tumultuaria e sì mal pagata, che di già s'era temuto di qualche sollevazion nel suo campo. Avevano in questo mezzo i primi Spagnuoli tirato alla scaramuccia i nemici, i quali non pensando d'aver tutta la gente regia così vicina, sperarono di poter facilmente rompere quella che s'era spinta più innanzi. Nè fu più lungo l'indugio. Formati due grossi squadroni di fanteria, per quanto però con-sentiva l'angustia del sito, assaltarono con molto vigor gli Spagnuoli, da' quali non meno vigorosamente furono sostenuti. Avvicinossi intento la vanguardia dell'esercito regio; e quanto ciò aggiunse di coraggio a' Cattolici, tanto ne scemo agli eretici. Voltarono essi allora le spalle per ritirarsi. Ma incalzati fervidamente dagli Spagnuoli, si diedero con gran viltà a fuggire, e gli Spagnuoli con tauto maggiore animo a seguitargli, sinchè al fine con l'istesso impeto entrarono nell'alloggiamento con loro. Nè mostrarono qui o minor virtù i regi, o maggior resistenza i nemici. Anzi in questi crescendo sempre più la viltà, nè più pensando se non al salvarsi, da ogni parte si posero in disordine e confusione. Il resto fu non combattimento ma strage. Gli Spagnuoli, avidi più del sangue che della preda, in vendetta dell' necisione di lor fatta nella precedente battaglia, posero a fil di spada quanti poterono de'nemici. Ma

Parte prima. Lib. IV.

215

gli annegati furono quasi più che gli uccisi; perchè veggendo i nemici che non potevano fuggire la rabbia del ferro, si commettevano ciecamente al furor del fiume,
che in quel sito era molto largo e voraginoso. Fu fama che Lodovico lo passasse a
nuoto con gran fatica, e che de'suoi ne
perissero sette mila. Gli altri si dispersero
qua e là con fuga e terror così grande, che
di quell' esercito non restò quasi reliquia
d'alcuna sorte. De' regj ne moriron pochissimi; e la battaglia fu tale, che senza
dubbio poche altre saranno seguite, nelle
quali più danno fosse ricevuto da' vinti, e
men ne sentissero i vincitori.

## DELLA GUERRA

ΡÌ

## FIANDRA

DESCRITTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO

Farte Prima. Libro Quinto. .

## SOMMARIO.

Entra l'Oranges in Fiandra con forze grandi raccolte in Germania. Il Toledo gli si fa incontro. Campeggiano molti giorni l'uno in faccia dell'altro. Cede finalmente l'Oranges, e gli bisogna uscir del paese. Torna come trionfante il Duca a Brusselles. Sue necessità in materia di danaro, accresciute per una grossa ripresu-

Parte prima. Lib. V. glia fattane in Inghilterra. Determina egli perciò d'imporre gravesse insolite. Commozion che ne segue. Perdono generale da lui pubblicato. Passa per Fiandra l'Arciduchessa Anna d'Austria nell'andare a congiungersi in matrimonio col Re Cattolico. Indignazione de' Fiamminghi per una statua del Toledo eretta nella cittadella d'Anversa. Da' seguaci dell'Oranges viene son preso il castello di Lovesteyn; ma viene ricuperato subito ancora dagli Spagnuoli. Più felicemente il Lumay occupa la terra di Brilla. Descrizione particolare delle due provincie d'Olanda e Zelanda. Turbolenze di questa. Passavi Sancio d'Avila in soccorso di Midelburgo. Valenciana cade in potere degli Ugonotti, i quali ne sono fatti useir poco dopo. Con l'ajuto loro entra poi nella città di Mons Lodovico fur-

tivamente, e si prepara a sostenervi l'as-

sedio.

Dopo avere ottenuta si nobil vittoria se no torno subito a Groninghen il Duca d'Alba, e si fermò alcuni giorni in quella città per assicurarla meglio da ogni nuovo pericolo. Munilla perciò nel modo che conveniva. E perchè slimava anche maggiore il pericolo di dentro che quello di fuori, vi lasciò principiata una cittadella secondo il suo disegno di prima, affine di tenere con essa tanto più quel popolo in freno. Quindi se ne passò ad Utrech, città che dà il nome alla sua provincia, e quasi incorporata all'Olanda. Ivi pensava egli di trattenersi qualche spazio di tempo per metter in maggior sicurezza le cose in Olanda; ma gli avvisi che da più parti gli sopraggiunsero della mossa che preparava l'O. ranges, ne lo fecero partire molto prima che non avrebbe voluto. Di là si trasferì dunque a Bolduch, dando al medesimo tempo gli ordini che bisognavano per rimettere insieme l'esercito, e per rinforzarlo di puovi fanti e cavalli. Fece riempire a quest'effetto i reggimenti Alemanni e Valloni, e n'aggiunse un altro pur di gente Valloma sotto Cristoforo Mondragone Spagnuolo; e comandò che stesse pronta la gente d'ar-

ci della Germania. Le difficoltà maggiori gli si presentavano nel dovere passar poi la Mina tutta del Re, dallo stato di Ligge infueri, passe tutto anch' esso Cattolico, e. quesi incorporato dentro al dominio regio. Ma sperava d'occupare qualche lungo, importante su quella ripa, che fosse per assicurarlo del icansito, e per l'accennato ingresso, potendo avanzarsi, e per la ritirata sicura quando gli bisognasse tornare indietroi Dunque finito di mettere insieme il suo esercito d'Oranges verso il fine d'Az gosto passò il Reno liberamente sopra Co-lonia, e poi la Mosella su quel di Treveri; e tirundo a man destra e avanzo verso il passe di Giuliere, confinante con le provincie regie di Gheldria e di Limburgo, e con le state di Liege. La fama più comune portava che il suo campo fosse di venti mila fanti e nove mila cavalli tutta gente Alemanua come di sopra fu detto, da' pronominati, Fiamminghi, Valloni e Francesi in fuori. Appresso l'Oranges che faceva le prime parti, si trovava Lodovico suo fratello, il conte d'Hostrat, il nignor di Lumpy e qualch' altro Fiammingo di quatità oltre a diversi capi Alemanni di molta considerazione. Veniva l'esercito assai ben formito d'actiglierie e di munizioni da guerra, ma di danari e di vettovaglie non quanto avrebbe ricercato il bisogno.

Uditasi questa mossa, risolva il Duca d'Alba di fare à Mastrich la sua piasse

d'arme, sito il più comodo su la Mosta per opporsi all'Oranges dovo più connenisse, Erano giunti in quel tempo di Spague al Duca 400. mila scudi e a mila fauti Spagnuoli, che tutti come soldati nunvi distrip but ne presidj, levandone i vecchi. Arrivo allora in Findra pur anche Federico suo: figliuol primogenito, a oni egli diede ilicon mando di tutta la fanteria. Fermata nel luogo accemato la pienza d'arme, si travo composto l'esercito regio di sedici mila; fanti eletti, cioè 6. mila Spagnuoli de il rosto Alemanni e Valloni, a poco men di 6. mila cavalli tra Spagunoli, Italiani, Alemanni, Borgognoni b. Valloni, e quei delle bande di Fiandra, ra'quali Carlo Filippo, di Croy marchese d'Haure comandava, Da-Mastrich il Duca trasferi poi il campo in un villaggio grosso chiamato, Haren, ppco distante da quella città e situato pur su la Mosa, e quivi fece un poute di banche per averne libero a tutte l'ore il passaggio e e goderne più libere aucora da tutti queicontorni le vettovaglie. Era questo sito quesi in mezzo fra Liege e Ruremonda; sopra le quali due città poteva disegnar più l'Oranges. Ruremonda à nella Gheldria, come già fu mostrato. Siede sul picciolo fiume Ruer allo sboccare che fa nella Mosa. E luogo più di gran giro che di gran popolo, ma il suo sito è importante per rispetto dell'una e dell'altra di quello riviere. Sopra il medesimo fiume giace più

Della guerra di Fiandra in alto Liege. Non ha la Mosa città maggiore nè di circuito nè d'abitanti. Dal fiume rimane divisa, ma da piu ponti vien ricongiunta. Governa quel popolo così nel temporale come nello spirituale il Vescovo ch' insieme n' è Principe, sebben la città gode privilegi si ampli, che quella forma di reggimento ritiene di Repubblica assai più che di principato. È una delle più Cattoliche città di tutto il Settentrione. delle più rieche di beni Ecclesiastichi e delle più devote in particolare alla Sede Apor stolica. L'Oranges volle tentar prima Liege, e scrisse al magistrato, tralasciando di scrivere a Gherardo Gosbech Vescovo allora di quella città e soggetto di gran virtà, come da lui tenuto per troppo adesente alla causa Cattolica e regia. Ma l'istesso animo e zelo apparve ancora nelle persone del magistrato; perchè determinatamente risposero che la città loro non voleva ricever soldeti stranieri, e che per difendersi da ogni violenza le sarebbono bastati i suoi proprj. Questa pratica dell'Oranges con quei di Liege, e l'essersi veduta marciare con l'esercito verso quella città fore risolvere il Duca ad accostarvisi pur similmente col suo. Ma riuscito vano il disegno sopra Liege all' Oranges, nè tentata poi Ruremonda, si voltò egli subito ad altru parte, con intenzione di passar la Mosa in qualche sito dove potesse riuscirgli più facilmente il guadarla. Era a sorte bas,

sissimo il fiume quell'anno, perchè il clima di Fiandra anche di state pievoso e umido, s'era mostrato quei mesi più asciutto e sereno del consueto. Dunque spisto il guado più comodo e presa l'opportanità della notte, l'Oranges sotto un alto silenzio a dirittura di Stochem su lo stato di Liege passò il frume con tutto l'esercito. Ricevato che n'ebbe l'avviso il Duca, ripassò di là subito anch' egli e s'accostò col suo campo a quel dell' Oranges. Eruno pero molto differenti i loro disegui. L'Oranges avvebbe voluto quanto prima combattere, perchè vedendosi egli in grande su et tezza di danari e di vettovaglie, e con genta alla quale bisognava oh'egli ubbidisse quasi più tosto che comandasse, giudicava di non poter sostentare molto a lungo il sue esercito. E non essendosi futto alcun movimento in Fiandra a favor suo sino allora, conosceva che quand' egli non riportasse qualche favorevole successo per via di batteglia, con difficoltà in altro modo tumultuerebbe il paese, trovandosi nelle viscere un esercito si potente com'era quello del Duca d'Alba. Per le medesime ragioni che l'Oranges desiderava il combattere, voleva il Duca fuggirne ad ogni suo poter l'occasione. Vedeva egli che l'Oranges nel perdere una battaglia, non perderebbe altro al fin che il suo esercito; laddove egli avrebbe con l'esercito avventurata insieme tutta ancora la Fiandra. Risoluto durque di co-

Della guerra di Fiandra steggiare piuttosto che d'incontrare il nemico, e d'infestarlo sempre coi patimenti, sì che in ultimo venisse a disfarsi da se medesimo, gli s' era alloggiato appresso. E perchè già si scorgeva chiaramente l'intenzion dell' Oranges di voler entrar nel Brabante, il Duca providde subito nella forma che bisognava i luoghi di maggiore pericolo, ch' erano Telimone, Lovanio e Brusselles; invigilando parimente ad ogni altra parte, dov'egli poteva più averne occasion di sospetto. Alloggiati i due campi in questa maniera si mosse l'Oranges verso Tongherem, terra grossa dello stato di Licge. con fine d'occuparla e di trarne comodità di vettovaglie per la sua gente. Ma il Duca in tal modo se n'assicuro, che l'Oranges non ardì d'assaltarla. Più facile sì mostrò san Truden terra pur molto buona del me-medesimo paese, in dargli vettovaglie ed in ricever i suoi soldati. Del che rimase pentita ben tosto per le insolenze che vi furono commesse da loro, e particolarmente contro le Chiese e le cose sacre. Partito l'Oranges di là quasi subito, perchè quello non era luogo da poter esser mantenuto, s'alloggiò sul confin del Brabante; pieno pur tuttavia di speranze, ch' al vedersi le sue insegne più da vicino, fossero i malcontenti del paese per ispiegar parimente le loro. Ma il Duca fiancheggiandolo sempre, ed ora da una parte ed ora dall'altra stringendolo non gli concedeva un mo-

mento di quiete. Aveva cura in particolare degli alloggiamenti Chiappino Vitelli. Con somma diligenza e pigliava egli e muniva i siti. E soprastando il Duca stesso con vigilanza incredibile a tutte le cose, non consentiva mai che i soldati uscissero de loro squadroni per alloggiare, sinchè non fosse ben assicurato da ogni parte l'alloggiamento. Al qual effetto egli aveva nell' esercito un grandissimo, numero di guastatori, e faceva lavorare nelle trincere, bisognando, i soldati medesimi. In questo avvicinarsi l' un campo all'altro, nell'alloggiare e disloggiare che facevano, e particolarmente nelle occasioni de foraggi, quasi sempre succedeva qualche scaramuccia fra i soldati dell'una e dell'altra parte. Nè si conobbe in esse per molti giorni vantaggio o perdita di qua o di là che dovesse stimarsi considerabile. Ma una si converti finalmente in fazione ben sanguinosa. E irrigato il Brabante da diversi fiumi ignobili ch' entrano quasi tutti nel Demer; il quale nobilitato poscia dall'acque loro adunate insieme, bagnando prima o per mezzo o da lati diverse terre di qualità, va finalmente a sboccar nella Schelda. Corre in esso fra gli altri il Gut. Spintosi dunque nel Brabante l'Oranges, non potè passar questo fiume con tal prestezza e cautela, che buona della sua retroguardia prima che potesse riunirsi con l'altra gente, non si trovasse in pericolo d'essere da' soldati regi assalta-Bentivoglio Storia ec. Vol. II. 15

ta con gran vantaggio. No perderene cesi la congiuntura. Trattisi presto innanzi i mustri di campo Romero, Bracamonte e Bigli coi loro Spagnuoli e Valloni, diedaro con tanto ardore sopra i nemici, i quali voduto il pericolo s'erano tumultuariamente fortificati in certo villaggio su quella ripa. che quasi subito con piccol contrasto gli ruppero. Molti ne periron nel fiume, molti ne furon uccisi e fatti prigioni; e ti restò ferito fra gli altri l'Hostrat, che della ferita morì poi dentro di pochi giorni. Questa fazione fini di levar le speranse ed all'Oranges di veder più tumulto alcun nel paese, ed a' malcontenti Fiamminghi di poter più eccitarne. Turbosci cali tanto maggiormente di questo successo, perche gli era molto cresciuto quei giorni l'animo con shi. avvisi ricevuti che fosse di già vicino un buon soccorso che gli veniva di soldati Francesi eretici. Conducevalo il signor di Genlis, e l'invigva il Principe di Condè coi fini sopraccennati ch'avevano gli Ugonotti di fomentar le vicine revoluzioni di Fiandra, per istabilire tanto più le preprie doro di Francia. Non pensando più dunque l'Oranges se non a mettersi quanto prima in sicuro, levatosi dal Brabante passo nelle provincie contigue di Namur e d'Ensu. per incontrar come fese il soccorso Francesa, a rendera a questo modo più sicura: la sua ritirata. Aveva seco il Genlis intorno a quattro mila fanti e 1500, cavalli, Gon;

- Parte prima. Lib. V. strette gente preso alquento più de vigore l'Oranges, poiche della sua ne mancaya e Tuggiva ogni giorno in buon numero, e l'altra essendo mal nutrita e peggio pagata minacciava già apertamente d'ammutinarsi, pensè di tornare per la via di prima in Germa. nia. Ma trovata multo crescinta la Mosa in quei giorni, e maggiore anche dell'altra volta l'epposizion ne Liegesi, di nuovo giro nella provincia d'Enau. Di la seguito a ritiralesi venso la Francia. E tentato indarno il cassello di Cambresis prima d'uscir della Riandra seguitato sempre e stretto dal Duca d'Alba, finalmente n'usci, e fermossi appresso di san Quintino all'entrar della Picardia. Quivi secondo la varietà de disegai si divise la sua gente e quella de Francesi in più parti. Tornarono gli Alemanni consumati per lo più dalla fame e da' patimenti in Germania. L'Oranges restò in Francia per qualche tempo affine di ravvivar le pratiche di prima coi capi Ugonotti; e vi si ferme poi Lodovico suo fratello per l'istesse disegno, sinche segui la seconda loro mossa d'Alemagna e di Francia come il Duca d'Alba, come noi qui appresso racconteremo. Tale fu l'eventa di questa prima. Conseguita ch' ebbodunque sì importante vittoria il Tolede, senza aves veduto ne perire quesi soldato alcano dell'esercito, ne tumultuare luogo alcun del pacse, distribuita negli alloggiamenti la soldatesea, come tomo ani fine dell'anno a \$18 Della guerra di Piandra

guiss di trionfante in Brusselles. E perchè apparise ch' egli non aveva meritato meno servizio della Religione che in quello del Be, il Pontesice Pio V. poco dopo gli mandò il Cappello e lo stocco solito a presentarsi solo a' principi grandi, ed a quelli particolarmente che per qualche azione segna-Lita si sono resi benemeriti della Chiesa. Intanto con occhi melto diversi s'erano mirate dalla Regina d'Inghilterra queste prosperità dell' armi: di Spagna in Finadra. Alle turbolenze ch' ivi erano seguite aveva prestato ella sino allora pinttosto occulti che palesi fomenti. Ma dopo che vide osserne scacciati i Nassau, e restarvi più potenti che mai l'armi di Spagua, ritornata anch'essa nel primiero terrore d'averle così vicine, risolvè di non perdere alcuna occasione, con la quale potesse danneggiare anche più alla scoperta di prima le cose del Re in quelle parti. Erano allera in grande autorità appresso di lei due ministri del suo consiglio. L'uno era Roberto Budici conte di Lincestre signor di gran casa, ed uomo di gran maneggio; e l'altro Guglielmo Cecilio pro segretario di stato, che ignobile di sangue, ma soprammodo sagace d'ingegno, dalle pratiche della corte passa-.to-a quelle poi del negozio aveva tirato a se quesi tutto il governo. Dall'uno e dall'ultro di loro principalmente era stata persuasa la Regina di stabilire sempre più l'epesia in laghilterra, e per conseguenza a

Parte prima. Lib. V. procurare egni danno alla Chiesa ed al Re di Spagna, per quei rispetti che di già fui ron toccati sino da principio. Contre alle Chiesa faceva ella correre una enudelli persecuzione dentro del suo regno. E spinudo le congianture da poter incomodane sempre maggiorenente il Re nelle cose di Finandra mon passo molto che se n'offerse ana di gran considerazione, e fu questa. Da vani mercanti Genovesi s'era Litto un gruno partito di danni col Re per le occorrenze di quegli stati, ese ne inviavano 400. mila scudi per mare in Anversa. Incontraronsi in alcune navi di consari i vascelli che li portavano; onde per salvarsi hisograb che ni ricovrassero in Inghilterra. Avvertito di ciò l'ambasciatore Spagnuole che risiedeva appresso della Regina, fere subito le sue diligenze perchè il danaro fosse lasoia. to andar liberamente in Anversa, e n'ebbe ferma intenzione da lei. Ma risoluta ella va se stessa, per consiglio particolarmente del Lincestre e del Cegilio, di ritenere il danaro, siochè ad un tempo e ne sentisse ella il comodo e ne provasse l'incomodo il Re di Spagna, fece sapere all'ambasciatore, ch' avendo ella inteso quello in effetto non esser danaro di Spagna, ma di mercanti Italiani, perciò aveva risoluto di valersene per suo proprio bisogno pagandone loro un giusto interesse. Cercò l'ambasciatore di far apparire che il danaro era del Re e che di suo ordine si mandara in

Fiandra; e per corroborare tutto ciò maggiormente sece venir lettere del Duca d'Alha medesimo alla Regina. Ma pretessendo ella una ad un'altra difficoltà, ordiva le dilazioni in maniera, che ben si poteva chiaramente conoscere, non aver ella in animo che il danaro passasse in Fiandra. Alterossi di ciò grandemente il Duca, ed inviò subito a Londra per questo affare il consigliere d'Assonville, dal quale furono rinnovate con ogni efficacia l'istanze che prima aveva fatto l'ambasciatore. Ma quanto più il Duca faceva apparire il bisogno del danaro con un ardore sì grande nel chiederlo, tanto più la Regina interponeva nuovi e sottili impedimenti dalla sua parte in negarlo. Deluso egli dunque fra le vie del negozio, ed inclinato di sua natura a voler più tosto vincere che addolcir le difficoltà, risolvè al fine di tentar con le ripresaglie s'avesse potuto indurre gli Inglesi al suo intento. Fece perciò egli ritenere prima le robe e poi le persone de' mercanti di quella nazione che in gran numero trafficavano ne' Paesi bassi, e fece intendere alla Regina che il medesimo si sarebbe eziandio effettuato in tutti gli altri domini del Re se non fosse lasciato libero il danaro di Spagna, che si ingiustamente i suoi trattenevano in Inghilterra. Non dispiacque ciò alla Regina nel suo segreto. Onde fatta più ardita con tal pretesto nel sostenere quel ch'era seguito intorno al

danaro, comincio a pretender soddistazione in vece di darla, e col Re stesso si dulse acerbissimamente del Duca d'Alba. Alle querele fece poi anche succedere dalla sua parte il risentimento. Comandò che s'eseguissero in Inghilterra contro i sudditi del Re di Spagna le medesime ripresaglie, e mostrandosi piena di sdegno coutro la persona del Duca d'Alba, minacciò apertamente ch'avrebbe procurato di travagliarlo quanto avesse potuto ne suoi maneggi di Fiandra. Irritati dall'una e dall'altra parte gli animi in questa maniera s'andò procurando di mitigarli con varie pratiche. Ma ciò non giovava punto alle necessità presenti del Duca d'Alba, il quale trovandosi debitore di molte paghe all'esercito, e con spese grossissime che portavano seco in particolare le nuove cittadelle da lui cominciate, e spezialmente quella d'Anversa, che egli voleva vedere quanto prima finita, non poteva soffrire le dilazioni che gli Inglesi facevano nascere maliziosamente da quell'incontro. Mosso egli dunque da si urgenti bisogni, e considerando le nuove turbolenze che potevano soprastargli dalle macchinazioni che l'Oranges riordiva in diverse maniere e dentro e fuori di Fiandra, si risolve di ricorrere agl'ajuti de' Famminghi medesimi per via d'imposizioni, che s' avessero a constituire sopra il paese. Il suo disegno era di raccogliere quel danaro che potesse bastare per le necessità pre-

232 Della guerra di Fiandra senti è e stabilire un erario fermo per le future; sicchè ogni volta non bisognasse rinnovar le gravezze, ed insieme i periocli d'alterar le provincie con odiose dimande. come senza dubbio sarebbono riuscite quelle che si facessero in così abborrita materia. Pensò il Duca perciò d'idiporre sì grosse contribuzioni ad un tempo solo, che potessero bastare per l'esecuzione del suo pensiero, e la forma fu questa. Che stimato il valore di tutti i beni stabili e mobili. se n'avesse per una sol volta a pagar uno per cento; ma che degli stabili si pagasae per ogui contratto la ventesima, e de mobili la decima parte; e questi due ultimi. pagamenti tanto durassero, quanto le necessità pubbliche richiedessero. Presa questa risoluzione furono convocati dal Duca gli stati generali di tutte le provincie a Brusselles per notificar loro l'intenzione del Re in così fatta materia, e procurarne dalla parte loro il consenso. Rappresentò prima il Duca a' deputati con efficace maniera, quanto il Re si trovasse bisognoso di daneri in quel tempo. Disse » Ch'oltre alle spese gravissime della mossa d'arme prossimamento seguita, la Regina d'Inghilterra don maligni pretesti, e ch' argomentavano in lei più maligne macchinazioni, aveva ritenuta la somma di quattrocento mila scudi, i quali di Spagna si mandavano in Fiandra. Ch' ad ogni modo conveniva soddisfar la soldatesca, rimesa da lungo tempo sensa i

devuti stipendi. Che dalla vigilanza del nico mici del Re in procurar per tutte le vie d'abbattere la sua autorità e di gettare ne' tumulti i suoi popoli, si doveva apprendere la necessità de rimedi che bisognava opporre a tante lor perverse intelligenze e cospirazioni. Che i più evidenti senza dubbio consistevano in fondar cittadelle e mantenere presidi ne' luoghi opportuni. Che da ciò dipendeva la sicurezza e tranquillità del paese, e ch'ogni tesoro doveva giudicarsi molto vantaggiosamente impiegato per un tal fine. " Ricordo in ultimo, " qual fosse l'obbligo d'ogni buon suddite verso il suo Principe, quanto affezionato il Re verso quelle provincie; e quanto convenisse ch' in tale e si urgente bisogno le istanze del Re fossero da loro e con disposta volontà ricevute, e con egual disposizione ancora eseguite ». Fece poi egli proporre la dimanda nel modo sopraccennato. Sarebbe difficile a riferire come restassero turbati e pieni di confusione i deputati delle provincie in udirla. Non era stata mai solita la Fiandra per l'addietro a sentir gravezze di gabelle e di dazi nella forma che si costumava in Ispagna in Italia e in altri presi. L'uso inveterato era di chiedersi dal Principe ne'suoi bisogni a' popoli quelle: sovvenzioni che paressere convenevoli. E l'essere bene spesso negate, mostrava la libertà dell'essere concedute. Presa la risoluzion del concederle, imponeva poi cia-

soume provincia a se stessa quel peso che era necessario per tal effetto. Domandavansi però sempre queste contribuzioni a tempe dal Principe, e venivano a tempo consentite ancora da popoli; e quante volte il hisogno stringeva quello a far nuove istanez, eta di mestieri ch'altrettante da questi se n'avesse nuovamente il consenso. Unde Il modo insolito che proponeva ora il Duca d'aggravare cesì all'ingresso il passe per tempo indeterminato, e in forma prescritta non dalle provincie, ma da lui sterso alterò sommamente gli animi; e tanto più allora ch'erano di già sì commossi gli umori per ogni parte. Presero tempo i deputati a rispondete, e fra tanto participarono il tutto alle loro provincie; nelle quali pubblicata che fu la proposta, fremendone i popoli l'uno a gara dell'akro, non s' udivano se non lamenti; deglienze ed esccrazioni contro quei che l'avevano suggerita, e contro il governatore che l'aveva fatta. Crescere in infinito le miserie di Fiandra: Non esser bastato l'introdurvisi con violenza gli eserciti forestiori, l'opprimersi la sua libertà cei presidi e con le fortezze: e il deserter le vitti esn gli esilj, con le carceri e con le morti, ma volersi ora di volontarie e moderate vil crano prima le contribuzioni, sottoporre sferzatamente i popoli a graverze d'eterni e immensi tributi. De Fiammengle non solo الجرارات والأ

non essersi desiderata; ma sommamente abborrita l'introduzion di queste armi, e questa sorse di nuovi gioghi. E nondimeno nella mossa ch' avevano fatta i Nassau, 'quanto essersi mostrato fedele il paese? e con quanta prontezza aver somministrate le proprie sue forze per renden più vigorose quelle del Ret Sonevinte l'anni nemiche diventar più nemiche ora quelle del Re medesimo ; e come se per colpa de Pinminghi si fosse accesa la guerra, votersi che ne fosse tutto da loro portato il peso. Del nome solo de tributi inorridirsi la Fiandra; ma quento più seguirebbe ciò -dell'effecto? Quindi essere per manoare il concerso de' forestieri, e al medesimo tempo il traffico nelle provincie; e cessando la mercanzia su la quale si sostentavano principalmente quei popoli, che altro doversi aspetture, se non di vedergli oadere in ogni maggior miseria e calamità? Bone essere l'antica moderazion del governo de passati loro più tosto padri che principi? dove la recente benignità dell'Imperatore? laddove il Re preso il sangue di Spagna, e più ancora i sensi, e troppo seguitandogli particolarmente nell'affligger la Fiandra, faceva credere che non avesse quasi altro oggetto, se non di voler privarla d'ogni vestigio di libertà, e ridurla ad ogni più miserabile stato di servità. A tal fine aver eletto l'imperioso e crudel ministerio del Duca d'Alba, Esser venuto

Della guerra di Fiandra perciò egli a distruggere non a governare i Paesi bassi. Ma troppo aver sofferto i Fiamminghi. Esser tempo ormai di convertire in generosità la pazienza; e ritenendo così la virtù degli antichi lor Belgi come ne ritenevano la discendenza, doversi mostrate altrettanto risoluti per l'innanzi a ributtar le violenze, quanto s' erano mostrati sin allora facili a tollerarle. Risonavano da ogni parte questi lamenti alle orecchie del Duca d'Alba. Fluttuando egli perciò fra il desiderio di promover la sua proposta, e le difficoltà di poterla eseguire, ne trattava con gran premura nel consiglio di stato, affine di trovar modo col quale si potessero superar le durezze che s'incontravano nella materia. In consiglio erano vari similmente i pareri. Non mancavano di quelli ch'animavano il Duca a passare innauzi, e che gli porgevano speranza insieme di buon successo. Proponevasi da loro che si cominciasse dalla parte più riuscibile, ch' era quella del centesimo danaro. Che fatta questa apertura più facile, riuscirebbe più agevolmente ancora poi l'indur le provincie all' altra imposizione più difficile del decimo e del ventesimo. Che tutto ciò si trattasse prima con alcuna di quelle provincie, le quali si giudicassero più inclinate a secondar la proposta. Che l'esempio d'una servirebbe grandemente, con l'altre, e dove non bastasse l'esempio si potrebbe finalmente poi supplir con l'au-

torità. Ma nella maggior parte di quei del consiglio prevaleva il parer contrario, a più apertamente di tutti gli altri contraddiceva il presidente Vighlio, ministro ch'era stimato d'incorrotta sede nel servizio del Re, e d'inveterata prudenza nelle cose di Fiandra. Mostrava egli, che nell'esazione del centesimo danaro si sarebbono incontrate ancora difficoltà molto grandi, apportando l' esempio di quelle che s'erano provate gli anni addietro in certa occasione d'un simil sussidio ch'era stato richiesto. Rappresentava quanto i tempi fossero peggiorati dopo, quanto alieno si mostrasse allora il paese anche dalle contribuzioni ordinarie; e come si vedessero commossi gli animi da ogni parte per gli accidenti seguiti. Che nondimeno egli non riputava irriuscibile affatto questa sorte d'imposizione, poiche sarebbe stata non molto grave e per una volta. Ma che nell'altra sopra i beni stabili e mobili, teneva per certo che non s'avessero a superare giammai quelle opposizioni, che n'avrebbe fatte inflessibilmente la Fiandra tutta; e per esser gravezza non mai più provata, e per non aver tempo alcun definito, e per vedersi in particolare, che ne risulterebbe irremediabilmente la rovina del commercio e del traffico. Perciocche (diceva egli) come non mancherà subito ogni concorso di mercanti stranieri, quando essi veggano di non poter secondo il solito consprare e vender liberamente le mercan-

zie? Qual materia non si trasmuta più volte d'una in un'altra specie, dopo aver lasciata la sua rozza e semplice natura di prima? Chi non abborrirà ana gravezza tante volte reiterata? E cresciuto il prezzo all'altre sorti di mercanzie, crescerà necessariamente insieme a quelle che consistono nelle vettovoglie. Quanto gemeni di ciò allora la gente povera? E quanto dispiacere ne sentirà ancora la bene sante? Ad un male sì grave niun altre rimedio. s' aurà, che di non comparire più traffin oanti forestieri in queste provincie, e di levarsene quanto prima tutti i nostri ancora della medesima professione. Così verrassi ad impoverire il puese d'uemini e di danari. Del qual incomodo quanta parte ne proverà il Re stesso? In moda che per essersi voluto ricevere contribusion ni insolite, non si potranno forse per l'av-. vanire ne anche ottonere le consucte. Na si può dubitare che non sia per potere molto più l'esempio della contraddizione che si. vedrà quasi in tutto il paese, che del consentimento, e ben molto incerto, che sarà per trovarsi in alcuna particolare provincia. Doleransi ancora di questa novità acer-bamente le nazioni vicina, con le quali ha patti espressi la nostra di contrattazione, franca e libera. Ma finalmente il male caderà tutto sopra di noi, anzi pure sopra il Re in primo luogo. Che tanto al fine son ricchi i Principi, quanto hanno ricchi

centesimo danaro; e con l'esempio lor finalmente, selbene con infinite difficoltà 240 Della guerra di Fiandra s' indussero l'altre pur anche a fare il madesimo.

Per rendersi il Duca più grati i popoli, fece egli nell'istesso tempo una severa esecuzion di giustizia contro un Giovanni Speel Fiammingo, il quale aveva avuta gran parte nelle materie criminali più odiose. Trovavasi perciò costui in abborrimento grandissimo appresso tutto il paese, non solo per la qualità del maneggio esercitato da lui, ma perch'egli nell'esercitarlo aveva usato ogni più indegno termine di fierezza e venalità. Condannato ch' egli fu dunque a morte, volle il Duca che fosse appeso nella piazza pubblica di Brusselles, e due altri ancora che da costui nel suo offizio erano stati più messi in opera, furono mandati in esilio. A questa esecuzion di giustizia ne aggiunse il Duca un' altra molto maggior di clemenza. Aveva egli in mano un perdono generale del Sommo Pontefice e un altro del Re, che portavano seco l'abolizione de misfatti che s'erano commessi in Fiandra contro l'autorità Ecclesiastica e regia, per valersi dell'uno e dell'altro secondo ch'a lui, il quale si trovava sul fatto proprio, potesse parer più a proposito di servirsene. Con questo fine s'era impetrato l'indulto Pontificio in Ispagna, e aveva il Re similmente inviato il suo. Ma in amendue s'eccettuavano perciò i delitti più atroci, coi quali s'era più offesa la Maestà divina e umana, e riserva-

va il Re apcora al suo arbitrio il mantenere o il levare quei privilegi ch'avevano servito di pretesto alle passate sollevazioni. Trasferitosi dunque il Toledo in Anversa, che per occasione del traffico era città frequentata sommamente allora da tutte le nazioni straniere, quivi fece nella piazza più principale dirizzare un altissimo soglio, iu cima al quale stava collocata una sedia reale, dove assiso egli stesso e circondato con gran . pompa di solenne appareto per ogni parte, Tece pubblicar l'uno e l'altro perdono. Concorse tutto il popolo a questo fatto, e per tutte le provincie se ne divulgo subito la notizia, e procurò al medesimo tempo il Toledo di conciliarsele col ridurre a minor numero la gente di guerra e a miglior forma gli alloggiamenti d'essa, e insieme col riordinare molte altre cose in maggior soddisfazione de' popoli. Ma si vede in somma riuscir troppo vero, che da un governo odiato, facciasi bene o male, escono sempre azioni abborrite. Così appunto succede allora. Di tutte queste che sece il Duca, poco mostrarono di soddisfarsi i Fiamminghi. Anzi che da molti di loro s'interpretava sinistramente il senso dell'uno e dell'altro indulto; come se con tante eccezioni restasse tuttavia troppo gran luogo e a punir le passate colpe e a farne commettere delle nuove. E dispiaceva in particolar sommamente il vedersi tanto chiara Bentivoglio Storia Vol. II.

Della guerra di Fiandra l'intérsione del Re in quella parte, dove per le sollevazioni succedute si dichiarava ogni privilegio abolito. A fomentar questi mani pensieri mon mancavano istromenti da ogni parte e dentro e fuori di Fiandra. E perche di già s' era dato principio alla riscossione del centesimo danaro, e si vede? va che il negozio in pratica ritrovava grandissime difficoltà; percio da mule affette Fiamtinghi e da nemici del Re ne presi confinanti si procarava con ogni studio di readerne sempre più alieni i popoli. I la Olatida e Zelanda particolarmente, come anche in tutto il resto di quel tratto marittimo, appariva maggiore questa alienas zione dall'acceunata gravesza. Che quanto all'altra del decimo e ventesimo danaro, si prevedeva chiaramente che non vi si sarebbe mai ne anche indotta alcuna dell'altre provincie. Ma perchè nelle maritime feriva di gran lunga più il traffico per la comodità della navigazione che le rendeva più frequentate da forestieri, e massimamente da' mercanti Inglesi, e da quelli delle propinque città Anseatiche d'Alemagna, infetti d'eresia gli uni e gli altri; perciò nelle due soprannominate provincie si vedeva e maggior la durezza presente, e più grande la preparazione per mostrarla ancora in futuro. Cresceva intanto la necessità del danaro in che si trovava il Toledo. Alla gente di guerra si dovevano molte paghe, di

grandissima spesa riuseivano le nuove citta-

delle; e di Spagna; non si poteva somministrere a gran pezzo quella somma di dana; ro che hisognava. E appunto in quei gioro ni per difetto di paghe s'ammutinò il rego gimento Alemanno del Lodrone. E benchò fossero castigati con molta severità i capi dell'ammutinamento, e obe, non passasse ad altre nazioni dell'esercito il contagio del male; contuttociò ne su grande il pericolo, e grandemente ne seco temere il Duca.

Mentro che succedevano queste cose in Finedre, era partita di Germanie l'Aroiduoliessa Anna figlicula dell' Imperatora Massimiliano per andare in Ispagna a congiungersi in matrimonio col Re Cattolico. Prese ella il cammino di Fiandra affin d'imharcarei nelle Zelanda, e condursi per mare più speditamente in Ispagna. Andò, il Duca d'Alha perciò a niceverla ne confini. e accompagnatala sino all'imbarco, la vide partire; e giunse poi ella in Ispagna dentro di pechi giorni felicemente. Erano con lei i due Arciduchi Alberto e Vincislae suoi fratelli, il secondo de' quali morì poi in Ispagna, e l'altro vi si fermò lungamento. Questo è quell'Alberto, che dedicatosi prima alla vita Ecclesiastica fu oresto Cardimale, e dopo invisto a governare il regno di Portogallo e finalmente i Paesi bassi; me quali ritornato alla profession secolare, o presa per moglie l'Infanta Isabella figlinola maggiore del Re con la dote di quei paesi, e di governatore divenuto Principe

gli resse poi con la moglie unitamente molti anni. Principi amendue di tanta religione e pietà, e dotati d'ogn'altra si eminente virtu, ch' avra bene un gran campo la nostra istoria per illustrarsi ne tempi loro, se piacerà a Dio che possa giungervi, e che sappia renderne così chiara appresso i posteri la memoria, come n'è stata celebre appresso il nostro secolo la notizja. Aveva procurato il Duca d'Alba con l'occasione ch' andava in Ispagna la nuova sposa d'otteuere dal Re ch'egli potesse lasciare il governo di Fiandra. Al che avendo il Re condesceso, gli era stato poi destinato per successore il Duca di Medinaceli, che in quel tempo era Vicere di Sicilia. Ma qual se ne fosse la cagione, non seguì allora l'effetto di ciò, giudicando per avven-tura il Re che non fossero cessati ancora tanto i pericoli di nuove turbolenze in quelle provincie, che convenisse levarne il Toledo; il quale forse all'incontro prev :dendole, aveva desiderato che sopra un nuovo successore venisse a scaricarsene la tempesta. Tornato egli dunque a Brusselles dopo avere accompagnata la nuova Regina all'imbarco, si diede tutto al negozio delle imposizioni richieste. E perchè s'incontravano sempre maggiori difficoltà e durezze in quella del decimo e ventesimo danaro, egli tento che le provincie facessero in iscambio un sol pagamento di sei milioni di scudi, il quale da lui a quattro fu poi ridotto. Ma parendo questa una somma pur anche troppo eccessiva, non fu possibile di riportarne alcuna risoluzion favorevole. Avrebbono le provincie inclinato a far le cittadelle che s'erano disegnate, più tosto a loro spese, e ne fu mossa ancora la pratica, alla quale si mostro contrario assolutamente il Duca, stimand'egli che nè per dignità nè per sicurezza convenisse di permettere che d'un'azione così importante i Fiamminghi avessero a diventare come arbitri in luogo d'esecutori. Fu fama che per addolcire il Daca e ne suoi offici col Re e nel suo proprio rigore verso il paese, gli fosse offerto dalle provincie un donativo di cento mila scudi d'oro; e che da lui con prudenza non minor che generosità fosse ricusato, sì per non rendere la sua autorità vile in Fiandra, come per non dar vigore a quelle calunnie, che in tale occasione da suoi emuli potessero fabbricarsegli contro in Ispagna.

Fece egli in questo tempo un'azione ch'esacerbò i Fiamminghi notabilmente, e che gli accese di nuovo a più ardente sdegno contro di lui. Era di già ridotta in disesa la cittadella d'Anversa, e saceva il Duca affrettar con ogni maggior diligenza il lavoro, che mancava a ridurla persetta. Pregiavasi egli di lasciare questa memoria di sè ne' Paesi bassi, parendogli con un tal freno principalmente d'averne assicurata al Re l'ubbidienza. Ma perchè con questa

immagine del suo animo, voleva che restasse unitamente quella aucor del suo volto, perciò nel mezzo della cittadella fece egli dirizzare una statua di bronzo, che rappresentava la naturale sua essigie. Era tutta armata dal capo in faori la statua. e l'aveva formata il Jongelingo Sculture Alemanno de più celebri che avesse l'Europa allora. Vedevasi sotto i suoi piedi una mostruosa figura pur similmente di bronzo, la quale aveva due teste e sei braccia, ed altri segui misteriosi in diverse parti, che denotavano chiaramente i successi passati del Compromesso, della supplica e delle rivolte. Veniva sostenuto questo lavoro da un gran pilastro di marmo con quattro facce. In quella die riguardava la città si leggovano alcune lettere puntate specialmente senz altra espressione della parola che contenevano; ma il senso loro, secondo la più comune interpretazione, era in lode del Duta d'Alba. per aver conservata ne Pacci bassi alla Chiesa ed al Re l'ubbidiensa, restituita al paese la giustizia e la quiete. Nelle due facce da lati crano espresse in iscultura alcune altre significazioni pur misteriose in lode similmente del suo governo; ed in quella di dietro si conteneva il nome delle Scultore. Penetre quest'azione altamense nel cuor de Fiamminghi, e se n'adivano grandissime querele per ogni parte. Come se in quella sentua il Toledo avesso

Parte prima. Lib. V. voluto farsi veder pubblicamente sui loro polli; e come se uon contento d'avergli zidotti ormai in total servitù , volesse ancora ostentarne in forma a loro si ignominiosa i trofei. Ne più tardarono a soprayvenire le novità. Nelle fresche mosse che avevano fatte i Nassau per entrare con l'armi in Fiandra, crasi proveto da lorg di quanta difficoltà fosse il pigliarvi piede non avendo a confini piazza alcuna che gli ricevesse, e particularmente su le ria viene. E perchè dalla parte di Germania restavano tuttavia le maggiori speranze di nuove mosse, perciò spiata la congiuntura, determinarono gli aderenti dell'Oranges di tentere l'acquisto di qualche luogo opportuno su la Mosa da quella parte. Formasi in quel finme, mutato che ha il nome in Vabale nell'uno de' rami, l'isola di Bomele che è di gran circuita. La situazione di quest'isola non potrebbe essere più importante, per rispetto ancora delle sua vicinanza col Reno; e non molto longi si trova in particolare Bolduch nel, L'ultimo confin del Brahante, che è una delle più popolate città di quella provincia, e delle più munite esiandio per matura e per arte che abbia tutta la Fian, dra. Di questa città era nativo un Capitan Hormanno Reiter, che dipendeva dall'O, ranges, che desiderava di seggalarsi in quelche cosa di suo senvizio. Su la punte inferiore dell'isola accernata di sopra gia-

re un picciolo castello, chiamato Lovastein, piuttosto opportuno di sito, che considerabile per fortificazione. Mossosi duaque il Reiter con alcuni seguaci, v'entrò con fraude e v'introdusse i compagni. che potevano essere al numero di cinquanta. In Bolduch alloggiava Roderigo di Toledo con ulcune bandiere Spagnuole; e per la vicinanza ebbe subito l'avviso di questo fatto. Spedì egli perciò nell' istesso punto ducento fanti sotto il capitano Lorenzo Peren della medesima nazione, acciocchè tentasse per ogni via di ricuperare il castello. Non pensavano gl'invasori d'esser colti sì presto. Onde non avendo nè comodità di potersi disculere con sorze lor proprie, nè tempo di aspettarne da alcuna parte là intorno, lo resero incontanente al Perea, non senza qualche contrasto, nel quale particolarmente fu ammazzato il Reiter. Con Lovestein su ricuperato quasi prima che fosse perduto. Ma si commosse di ciò grandemente però il Toledo, considerata più la cagion che l'effetto d'un tal disegno; poichè egli poteva temere che ne covamero degli altri molto più pericolosi e più gravi; come poi l'esito delle cose mostrò poco dopo. Angustiato egli dunque sempre più dalle spese e dalla necessità del danaro per farle, e sdegnato delle durezze che si mostravano nel pagamento del centesimo danaro, ed in particolare nel tratto marittimo, dove non s'evestein, risolvè finalmente di volere per ogni via riscuotere non solo il centesimo danaro, ma il decimo ancora e ventesimo. Fece egli perciò pubblicave la monte del Re in tal materia, con aver moderata l'imposizione però in maniera, che venivano a restarne meno gravati quei del paese, e più i forestieri, e cominciò a voler estiguirla. Ma non era ne popoli minar la fermezza in contrario; nonostante qualsivoglia moderazione che si fosse aggiunta. E passò tant'oltre in essa la ripugnanza, che iu molti luoghi non si conducevano più vettovaglie alle piazze, nè più i mer-

canti esponevano le merci lor solite:

In questa agitazione di cose finì quell'anno, e cominciò l'altro del 1571, anno che seco porterà sempre deplorabili memorie alla Fiandra; poichè allora s'accese quasi da ogni lato in essa la guerra, e ne sorse poi sì altamente l'incendio, che non s'è potuto estinguer giammai, se non con la tregua interposta di dodici anni, la quale non l'estinse, ma lo sopì, essendosi dopo ripigliate subito l'armi, e continuata la guerra più ostinatamente di prima dall' una e dall' altra parte. Rappresentammo di sopra, che il Principe d'Oranges con Lodovico suo fratello s'era ricoverato in Francia nella provincia di Piccardia, dopo che il Duca d'Alba l'aveva scacciato

Délla guerre di Fiantira di Finndra, e che di la ritiratosi pai in Germania aveva lascisto in Francia il fratello. Erasi la gente loro quasi tutta shandeta, non avendo avute essi le comodità necessarie per sestentarla. Ma tutto quel mervo di fanteria e cavalleria che conducova il signor di Genlls in sjuto de' Naosau, come fu namato di sopra, restava intiero; nè mancavano i capi Ugonotti di Francia e di nudrire in sè stessi e d'avvivar ne fuorusciti di Fiandra le speranse di nuove rivoluzioni che avessero a nascer in quelle provincie. Promettevane eli Ugopetti a questo fine ogni possibile fomente dal canto doro, empostravano che savebbe stato facile l'occupar qualche luego de' più importanti nelle Vallone, le quali (come altre volte s'è dimostrato) sono le più congiunte alla Francia. Stavansi spiando da loro perció tutte le congjunture che potessero riuscir più opportune per tale effetto. In Alemagua non cessava l'Oranges d'usare anch'egli agni atudio coi Pringi, pi suoi amici e con gli altri di sua ade: renza, affine di preparar nueve forze, e facilitarsi il disegno ch'egli aveva d'entrare nuevamente in Fiandra per quella parte: Scusava in diverse maniere l'infelicità della mossa passata, e prometteva più felice esito delle future, rappresentando il mal animo di prima in tutti i Fiantminghi contro il governo Spagnuolo, e quant to ne fosse crescinto di ngoro l'adjo per

sari Inglesi, e fomentato segretamente dalla Regina d'Inghilterra medesima, s'avviò sul fine di Marso verso l'Olanda, ed

Della guerra di Fiandra all' improvviso per via d'un' occulta pratica entrò nella terra di Briel, che in Italiano si chiama Brilla. Nella parte Occidentale d'Olanda vien formata dalla Mosa e dal mare un' isola di spazio non molto grande; ed all'estremità sua verso il mare giace essa terra. Quest isola appartiene all'Olanda, e siede a lato della Zelanda; onde può servir d'adito molto opportuno per l'uno e per l'altro paese. Chiamasi in quella lingua col nome di Voorn, e quasi comunemente ancora di Brilla, che è la principal terra di essa, e che per la comodità del suo porto, viene stimata per una delle più importanti chiavi di tutto quel tratto marittimo. Aveva il Lumay seco da mille soldati raccolti da varie parti, ch' erano quasi tutti eretici e di vil condizione, e per lo più de' fuggiti o scacciati di Fiandra, e di quelli insomma che più desideravano di riportarvi dentro i tumulti. E perchè da questa prima commozione d'Olanda ne seguirono molt'altre poi subito in quella provincia, e parimente nella Zelanda, si che in esse venne ad accendersi più che in altre parti la guerra, e vi succederono molti fatti de' più memorabili; perciò mi par necessario di descriver brevemente qui prima il lor sito e natura, affinchè col delinearne (per così dire ) i ritratti, possa, chi leggerà, averne, come sotto gli occhi, ancora i suc-

Giace l'una e l'altra di queste provincie fra l'aspetto Settentrionale ed Occidentale di Fiandra. In Olanda il Remo e la Mosa, ed in Zelanda la Schelda si scaricano nell' Oceano, e con bocche sì profonde e sì spaziose, che perduta la qualità di fiumi, pare allora che portino piuttosto al mar nuovi mari. 441 incontro l'Occano bagnando prima le 'medesime due provincie per lungo tratto, convertitosi poi quasi di mare in fiume, penetra in ciascuna di esse con vari canali, e vi si nasconde con vari seni. Quindi unito con le riviere, e fendendo insieme con loro in molte parti la Zelanda, viene a smembrarla in molte isole, e riduce l'Olanda similmente in penisola. Oltre a' nominati tre fiumi che sono i più principali di tuttà la Fiandra, ne riceve l'Olanda ancora diversi altri minori; e volendo quasi competere in essa l'arte con la natura, vi s'aggiungono infiniti canali a mano, che son fatti per maggior comodità del paese. Den: tro v'ha pur anche un buon numero di laghi e di stagni. Onde considerata la situazione dell' una e dell' altra provincia; può restare in dubbio, se più grande sia lo spazio che in esse dall'acqua vien rubato alla terra, oppure dalla terra all'acqua. Ne si può dubitar meno ancora, se più manchino ovvero più abbondino i loro paesi di quelle comodità che negli altri suol godere la vita umana. Per la qualità

del lor sito mancano e di grano e di vino e d'olio e di lone e di legname e di canapa e di lini, a quasi di tutte l'altre o comodità o delizie, che a usino in regioni più temperate e più asciutte. E nondimeno dall'altra parte si vede, che non v' ha contrada non solo in quell'angolodel Settentrione, ma nel giro di tutta Eur ropa, che abbondi mi pari dell'Olanda q della Zelanda quasi di tutte le cose nominate di sopra, e di quelle che sono men necessarie ancora all'umano sostentamento. Così grande è il vantaggio che rice ono queste due provincie del mare e delle riviere, per aver facile col meazo della navigazione il commercio da ogni parte con tutti eli altri paesi. E dopo averlo introdotto specialmente, e reso tento familiare nell' Indie, non si puù dire quanto in ameqdue sia cresciuta e la copia delle merci • la frequenza de' trafficanti. Di qui nasco che tanto abbondino anche d'abitatori, e che tanto sia popolato di città, di terre e di villaggi l'uno e l'altro paese. Ma non si vede men pieno il mar di vascelli, ed ogni sito acquoso di ciascuna altra sorte di legoi; che tutti servono d'albergo particolarmente a marinari ed a pescatori. A queste due qualità di mestieri s'applica in Olanda e Zelanda un numero grandissimo di persone. Delle navi fan case, e delle case poi scuole. Quivi nascono, quivi s'allevano e quivi apprendono la professione;

u infiniti villaggi; ma per frequenza di forestieri e per moltitudine d'abitanti propri , Amsterdam è stata sempre la città più principale di quella provincia. Mentre fioriva il commercio in Anversa era grande ancora in Amsterdam il concorso de' forestieri; ed essendo poi venuta a mancare con le turb lenze della guerra la contrattazione in quella città, è cresciuta all'incontro in questa sì fattamente, che oggidi Amsterdam è la più mercantile piazza non solo dell'Olanda, ma di tutto il Settentrione. In Zelanda Midelburgo è la città di maggior popolo e mercatura. Non può quella provincia paragonarsi però a gran pezzo con l'Olanda nè di circuito ne di popolazioni ne d'opulenza L'uno e l'altro paese ha dell'inaccessibile per introdurvisi con la forza; poiche non solamente i luoghi più principali, ma i più comuni sono cinti o dal mare o da' fiumi o da' laghi o da terreno, che non può esser più basso nè più fangoso. Onde non è maraviglia se quei popoli col vedersitanto favoriti dalla natura, e presero l'armi si ferocemente al principio, e con la medesima ferocia dopo hanno continuato sempre ad usarle.in of the man and the

Ma tornando alla narrazione interrotta, non fu così testo ricevuto il Lumay nella terra di Brilla, che egli cominciò subito a fortificarvisi; giudicando egli che il Duca d'Alba senz' alcuno indugio gli a-

vò il Bossù in Vlaerdingen, lnogo situato anch'esso pur sopra il medesimo canal della Mosa in poca distanza da Brilla, e quindi con berche fu traghettata poi in quell' Isola. Ma perchè il Lumay era di già avvertito di questa mossa, furono incontrati perciò dal Bossù tali impedimenti nell'effettuazion dell'impresa, che gli bisogno, e con multa difficultà aucora, tornare indietro. E di già si vedevano inclinati manifestamente tutti quei popoli a sollevarsi, per l'opinione quasi da ogni parte imbevuta, e con grand'artificio dagli eretici particolarmente disseminata, che i soldati regi andassero per riscuotere a viva forza le nuove gravezze imposte. Usciti che furono gli Spagnuoli dall'isola di Brilla, si condussero di nuovo a Roterdam. deve trovarono difficoltà in esservi ricevuti. Ma entrati nella terra, e natovi poi maggior disparere con quei cittadini, dalle parole finalmente si venne all'armi; ne si fornì la contesa, che la terra con militare licensa fu saccheggiata. Successo che si tirò dietro pessime conseguenze, perchè ad ogni altra terra d'Olanda parve di patire il suo sacco in quello di Roterdam; e l'esempio che ivi si mostrò l'una terra all'altra, si stese anche subito d'una un' altra provincia. Furono per allora nondimeno dal conte di Bossù acquetate ivi le cose. E perchè il Lumay, fatto ardito con la prosperità de primi successi, e re-

Parte prima. Lib. V. so più forte aucora da nuevo numero di segunci, s' era mosso per fermat meglio il piede là intorno, e specialmente in qualch' altro luogo sopra la Mosa pererò s'u-nì insieme maggior numero di soldati regi, e fu disturbato per allora ogni altro suo tentativo. Preparavasi intanto dalla parte di Germania l'Oranges a far la sua mossa d'arme. A questo effetto si trovava egli ad una sua terra chiamata Dilimburgo propinqua al Reno; e con ogni industria nuovamente cercava di far discendere tutto quel tratto di paese nella sua cansa. E vedendo in questo primo successo di Brilla, che di già sì bene gli arrideva la fortuna dentro di Fiandra con l'armi, stimò a proposito d'allettare gli animi ancora maggiormente con le scritture. Fu perciò da lui pubblicato un manifesto in suo exempe e di Lodovico suo fratello, il cui temore in sostanza era tale. Rappresentavano essi quanto obbligati fossero e per matura e per dignità di non lasciare opprimer la patrin. Dicevano che il Re ingannato non poteva rimediare a quelle miserie che gli erano tenute nasosse. Accumulavano alle passate con esugerazione grandissima le presenti; chiamando in particulare tirannici ed inauditi sino alfora nelle provincie di Fiandra i pesi trovati dal Duca d'Alba con le gravezse introdotte. Sforzavansi con titoli speziosi, e del proprio servisio reale, di muovere a favor

loro il paese, e d'assicurare particolarmente in materia di religione i cattolici. Ed in fine cercavano d'apparir sì zelanti del pubblico benefizio, che non s'avesse a temere di trovarvi sotto alcuna lor privata ambizione. Veduti questi principi, non tardo più il Duca d'Alba in assoldar nuova gente. Ordinò che si levassero con ogni prestezza sei mila fanti Valioni sotto tre mastri di campo, che furono i signori di Capres, di Beavoir e di Liques; e diede altre commissioni ancora al medesimo effetto. Stava egli specialmente in gran gelosia della Zelanda, per le particolari corrispondenze che ivi riteneva l'Oranges, il quale vi possedeva prima anche molti luoghi importanti. Sono piene di porti l'isole di quella provincia, ma il più stimato di tutti è quel di Flessinghen. Spunta in mare questa terra prima d'ogni altra verso la parte che riguarda la Spagna, e signoreggia la bocca del canale interiore, dove è situata. Di questa porta, che apre e chiude il più principale ingresso di quel paese, aveva cercato il Duca d'assicurarsi con una cittadella, che vi si fabbricava, ma che non era per anche ridotta in difesa. Vicino a Flessinghen verso il suo lato si trova Ramachino piccol castello e ben fortificato ancor esso, per la gelosia del suo sito; più innanzi pur dall'istessa parte Ramua, terra aperta, ma che gode uno de'

la gura della nuova cittadella, prima lo maltrattarono in diverse maniere, e troncatagli poi la testa, ne fecero un pubblico spettacolo nella piazza. Questa opposizione con circostanze si fiere, pose in necessità il Capitan Osorio d'uscir dell'isola, ritirarsi, come fece, in parte sicura, per aspettare nuovi ordini dal Toledo, che resto sommamente turbato da un tal successo. Ma non si può dire quanto allegro se ne mostrasse all'incontro l'Oranges, e quanto ne godessero i suoi fautori da ogui altra parte. Onde s'attese da tutti loro con gran diligenza ad inviar gente in Flessinghen, e v'entrarono in pochi giorni molti Alemanni e Francesi, e d'Inghilterra vi mando pur anche la Regina occultamente qualche numero di soldati. Entrovvi poi Girolamo signor di Seraz nativo di Breda, che vi fu constituito Governator dall'Oranges; e posti insieme egli da tre mila fanti, stabilì meglio la sollevazione di quella terra. Quindi aspirando i tumultuanti a maggiori progressi, acquistarono senza contrasto Ramua e la Vera, luogo di considerazione ivi appresso, e tutti gli altri di minore importanza; sicche dell'isola di Valacria non restava più alla divozione del Re, se non Midelburgo, insieme col piccol castello di Ramachino. Tirati perciò i tumultuanti dal desiderio d'occuparla tutta, e presane ancor qualche speranza, si risolverono d'assediar Midelburgo.

e vi si posero intorno con la gente che avevano, la quale ogni giorno più andava

ingrossando.

Intesa dal Duca d'Alba una si importante rivolta, dabitò grandemente che alla perdita di Flessinghen non s'aggiungesse quella di Midelburgo. Sapeva egli che vi erano dentro pochi soldati regi, che poco buona era la disposizione in molti de cittadini; onde vi spedì subito il signor di di Beavoir con quattrocento fanti Valloni vecchi, perchè non erano assoldati i nuovi ancora del suo reggimento. Fu ricevuto nella città il Beavoir. E perchè eltre ad essere in piccolo numero i soldati, la città si trovava debolmente munita e vettovagliata, il Duca diede ordine con ogni diligenza, per inviarle quanto prima un potente soccorso. Comando che in Anversa si preparassero molti vascelli, e che della gente Spagnuola e Valiona si ragunusso quel maggior nervo che si potesse, e che in Berghes al Som se ne facesse la piazza d'arme. È distante a poche leghe d'Anversa la terra di Berghes. Passavi il flume Som, che ivi appresso termina nella Schelda, oud' è luogo per sè stesso importante, e per inviar quel soccorso era anche allora il più comodo. Per aggiungere ardore all' impresa, il Daca mando a Berghes Federico suo figliuolo, e con lui il signor di Norcherme; e quivi s'andò prepurando tutto quello che bisognava per l'impresa

accennata. Ma sopraggiungendo nuove ogni giorno di maggior pericolo, se Midelburgo non veniva quanto prima assicurato, perciò fu necessario di mandarvi subito un mezzano ajuto, poichè le cose non davan luogo ad un pieno soccorso. Per condurlo fu eletto dal Duca Sancio d'Avila Castellano d'Anversa, ch' era appresso di lui in grand' opinione di valore. Avvertiti all' incontro di queste preparazioni i tumultuanti si disponevano anch' essi ad impedirne con ogni poter loro l'effetto. Fortificavano perciò quei siti, ne'quali più verisimilmente credevano che gli Spagnuoli avrebbono tentato lo sbarco; ed accrescevano con gran diligenza anche in mare le forze con disegno d'incontrar e di rompere l'armata, su la quale doveva esser condotto il soccorso. Ad effettuarlo si mosse l'Avila verso il fine d'Aprile, e seco si trovarono 500 fanti Spagnuoli scelti sotto i capitani Osorio d'Angulo, Consalvo d' Ovalla, Fernando d'Aguasco, Inico di Mediniglia, e Giovanni d'Avila. A questi Spagnuoli furono aggiunti altrettanti Valloni pur anche soldati vecchi, sotto i signori di Liques e di Glimes, ed il capitan Torres; e s'unì poi a questa gente un buon numero d'officiali riformati, e d'altre persone di qualità, e specialmente della nuzione Spagnuola, che si vollero trovare per elezione più che per obbligo a sì periglioso cimento. Quindi si mosse l'Avila giù

superarci ancora di fortuna. In terra sa-ranno tutti ora dal canto nostro i vantaggi. Non combatterà qui alla sfuggita un legno con l'altro; nè qui avranno parte i venti o propizi o contrari, ma nelle braccia, ne' petti e nel valor militare consiste. rà il vincere o il perdere. Onde chi può dubitare di noi, che i nemici al primo lampo delle nostre armi, non debbano mettersi in fuga piuttosto che in ordinanza? Noi siamo puchi rispetto a loro, che non ha dubbio. Ma ne col solo numero si combatte, ne con la gente inesperta si vince. E qual altra più disprezzabile può esser di questa che noi vogliamo ora assalire? Marinari e pescatori la maggior parte, che d'armi non sa pure i nomi; che tumultuariamente le ha prese e le adopera; persidi verso il Re e più verso Dio; e che dalla medesima giustizia divina ci vengono dati ora in mano, percha a misura del fallo ricevano senza dilazio. ne il castigo. Trovansi con loro elcuni soldati eretici forestieri, ma gente quasi tutta vagabonda e vile ancor essa, e che di guerra non cerca se non i furti, nè intende altro che le rapine. All'incontro chi di noi è qui che non abbia o veduta o fatta qualche azione egregia in si vecchia milizia, com'è la nostra? Chi di noi suttavia non ha innanzi agli occhi le fresche nostre vittorie di fuori contro quei capi stessi, che ora fomentano le presenti rivolte qua

dentro? Accingiamoci dunque prima al vincere che al combattere. Io tale ne fo # presagio. Non ci aspettano i ribelli da questa parte; ond all'improvviso gli assaliremo. Al medesimo tempo usciranno contro di lor gli assediati, riempiremo di fuga e di sangue e di strage il lor campo; e così dal soccorso d'una sola città vedremo poi sicuramente seguir subito ancora la liberazione di tutta l'isola. Finito questo ragionamento si mosse l'Avila. E spintosi buon pezzo innanzi egli ed il Liques con alcuni Spagnuoli e Valloni per iscoprir meglio quel che faceva la gente nemica, trovarono che non v'era segno alcuno d'opposizione per quella parte. Chiamati dunque subite gli altri andarono tutti con gran risoluzione ad assaltare i nemici. Ne riuscì vano all'Avila il suo presagio; perch'essi abbandonate le loro trincere, che da quel lato particolarmente erano o mai fatte o mai custodite, pensarono più al fuggir che al combattere. Usciropo dalla città nell'istesso tempo i soldati regi. Onde tolti in mezzo i nemici, molti ne furono uccisi, e gli altri con gran terrore qua e là dissipati. Rimaro libero Midelburgo, fu racquistato subito anche Ramus, e fatta presa ivi d'alcuni vascelli nemici, de'quali si servi l'Avila in assicurar meglio quel porto, e fortificò insieme la Terra, dove più lo riobiedeva il bisogno. Avrebbe egli desiderato d'usare quel calore di vittoria in tenta-

268 Della guerra di Fiandra re ancora la ricuperazion di Flessinghen. Ma perchè il luogo era munito, e poteva da un'ora all'altra ricever soccorso, ed egli si trovava con poca gente, non pote eseguirne il disegno. Richiamollo poi il Duca d'Alba, per saper meglio dalla viva sua voce quello che più convenisse per istabilire le cose in Olanda e Zelanda alla divozione del Re. Ma non sì tosto egli vi giunse, che al Duca fu portato l'avviso d'un'altra novità di gran conseguenza, che era succeduta verso le frontiere di Francia. Su quel confine giace la terra di Valenciana, che fu la prima a tumultuare in tempo della Duchessa di Parma, come allora fu dimostrato. È luogo de più popolati e più mercantifi di quelle parti; e con le vicine provincie di Francia mantiene gran corrispondenza di mercatura. Eranvi tuttavia molti eretici, non ostante il castigo che s'era dato a' primi tumultuanti, e da loro si nudrivanò con gli Ugonotti Francesi tuttavia molte pratiche. In questa Terra, come sospetta di sito e non meno d'abitatori. aveva il Toledo buon tempo innanzi cominciata una cittadella, secondo ehe noi acecunammo di sopra, e di già si trovava a buon segno. Non era contuttociò ridotta per anche a difesa intiera, ne meno provveduta allora di sufficiente presidio. Osservatasi dunque dagli Ugonotti Francesi la congiuntura, v'entrarono d'improvviso alli 15 di Maggio con 400 uomini, o capo del-

egli subito alla Casa pubblica della Terra; ed occupati gli altri siti più comodi per molestare la cittadella, si preparò con alcune artiglierie e con altri provvedimenti per volere assediarla. Dispiacque al Toledo questo disordine fuori di modo e per sè stesso e per la temenza, ch'altri simili e forse maggiori non se ne macchinassero m quella frontiera; dove l'adombravano grandemente non solo le pratiche manifeste degli Ugonotti, ma le segrete ancora, che per ordine o connivenza del Re di Francia potessero nudrire in quelle parti similmente i Cattolici. Fece egli perciò muover con ogni prestezza da varj presidj vicini la gente che bisognava per discacciare subito dalla Terra i Francesi, e prevenire il pericolo di vederne entrar degli altri in ajuto de' primi. Corse a quella volta senz'alcuno indugio Alfonso di Lumbrales con 150 cavalli Spagnuoli, e poi il di appresso Garzia di Gualdes con più di 100 altri dell'istessa nazione. Fu introdotta questa cavalleria senza difficoltà nella cittadella; e si diede tempo che in questo mezzo venisse con maggior numero di soldati a cavallo ed a piedi Giovanni di Mendozza Generale della cavalleria leggera. Conduceva egli parimente alcune bandiere di Valloni assoldati nuovo. Onde entrato con tutta questa gente nella cittadella, e spintosi poi vigorosa-

mente contro i Francesi, che non avevano pututo in si breve tempo nè di fuori esser soccorsi ne didentro abbastanza fortifigarsi, pon durò molta fatica a mettereli prima in disordine e poi in fuga. Non furono pochi gli uccisi, e pochi degli altri se ne sarebbono salvati, se i regi avessero voluto in quell'ardor seguitargli. Ma l'ira gli portava non meno contro de' terraszani, come sospetti d'aver favorita l'aziene, de' Francesi. In modo che lasciati questi, e voltatosi contro a quelli, si diedero a saccheggiar multe case, e le sparsero ancora di molto sangue, non ben distinte le persone colpevoli da quelle che nel successo non erano cadute in alcuna colpa.

Non aveva finito ancora il Toledo di ricuperar Valenciana, quando egli seppe che in quella frontiera medesima, per upera d'altri Ugonotti, preso Lodovico di Nassau per lor capo, era seguita la perdita di Mons. E di già i mali da tanti lati e con tante piene si spandevano in Fiandra, che non era possibile di ritenerne più il corso in maniera alcuna. Son voltate verso la Francia, come in più luoghi s'è detto, le provincie Vallone. Fra loro una delle pià principali è quella d' Enau, ed in essa ritiene il primo luego Mons, città nobile di sito, di popoli e d'edifici. E perch'essa non sa porta al confine, ma sta più addentro, perció non era ne molto fortifi-

la fortuna che l'aveva favorito la prima

Della guerra di Fiandra volta lo favori ancor la seconda. Uscito egli appena trovò ducento altri cavalli Francesi con fanti in groppa, che sopraggiungevano per soccorrerlo, guidati dal sianor di Genlis medesimo, ch'era il macchinator principale degli Ugonotti in quella frontiera. Onde ripigliato nuovo animo, ed assicuratosi che la porta, per la quale era uscito, si trovava tuttavia aperta, spintosi a quella volta, entro nuovamente nella città. Occupate prima d'ogni cosa le piazze e le strade più nobili, chiamò nella Casa pubblica le persone di più rispetto, e procurò di giustificare la sua azione, onestandola con parole piene di zelo verso la patria, di divozione verso il Re, e d'odio contro il governo del Duca d'Alba e contro le azioni degli Spagnuoli. Diede poi ogni sicurezza, che la città non riceverebbe oltraggio nè danno d'alcuna sorte; e per assicurare maggiormente sè stesso ed i suoi. pigliò in poter suo tutte l'armi e munizioni di guerra che vi trovo. Quindi con ogni diligenza si diede subito a provveder le cose che bisognavano per difesa della città, considerando egli che senza dimora gli sarebbono voltate contro dal Duca d'Alba tutte le forze regie. A sollecitare gli ajuti Ugonotti dalla parte di Francia andò il Genlis medesimo, per condurgli poi in persona egli ancora. E non

Parte prima. Lib. V.

273

mencò Lodovico d'affrettare specialmente l'Oranges suo fratello, affinche dalla parte di Germania venisse quauto prima a soccorrerlo, ed a confermar meglio con la sicurezza d'un acquisto sì grande, quelle speranze che si potevano pigliare di farne in breve molti altri maggiori.

Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

#### DELLA GUERRA

D I

## FIANDRA

DESCRITTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO

Parte Prima. Libro Sesto.

#### SOMMARIO.

Della perdita di Mons resta il Duca d'Alba gravemente commosso. Seguono altre sollevazioni ancora in Olanda. Preparasi l'Oranges per entrare la seconda volta in Fiandra, e si fa dal Toledo gran levata di gente per impedirlo. Consultasi intorno alla mossa dell'armi regie, e si piglia risoluzione che si ponga l'assedio a

Parte prima. Lib. VI.

Mons. Il signor di Genlis ed altri Ugonotti di Francia tentano d'introdurvi soccorso; ed essendo incontrati da regj, segue battaglia, e sono rotti i Francesi, L' Oranges entra in Fiandra con grosso esercito per la Gheldria. Occupa e saccheggia Ruremonda; si assicura di Malines, e ferma il campo nella provincia d Enau. Non può soccorrer Mons per l'opposizione fattagli dal Duca d'Alba. Procura egli perciò più volle, ma indarno, di tirarlo a battaglia. Gran confusione nell' esercito dell' Oranges. Quindi piglia occasione il Duca di fare un' incamiciata di notte, e, gli succede con molta uccision de' nemici. Ritirasi l'Oranges, e passa in Olanda. Varie turbolenze in quella provincia, e nelle altre di là dal Reno. Entra in Mons il Toledo. Viene assediata la terra di Goes da' tumultuanti, e con memorabile ardire è soccorsa da regj. L'esercito Cattolico passa in Brabante. Pone a sacco Malines. Ricupera nella Gheldria diversi luoghi. Piglia e saccheggia Zutfen, e distrugge quasi intieramente Naerden.

La perdita di Mons riuscì tanto più grave al Toledo, quanto meno era da lui aspettata. Considerava egli che quella non solamente era la prima città della provincia d'Enau, ma una delle più principali ancora di tutta la Fiandra. Che dalla linea di quel confine verso la Francia si tirava più addentro assai nel paesc del Re, ma non tanto però che non potesse ricever comodamente i soccorsi di fuori. Che si poteva render fortissima con molta facilità. per essere da una parte in sito basso ed acquoso, e ben provveduta di ricinto e di fossi dagli altri lati. Ch'essendo vicina alla provincia propria di Fiandra ed quella di Brahante, poteva molto agevolare eziandio i tumulti nell'una e nell'altra di loro, e per conseguenza render molto più durabile il fuoco, che si fosse per accendere in tante parti. Dunque con sommo ardore egli s'applicò subito a procurarne il racquisto; e gliene fece piguare speranza l'essergli succeduto con facilità quello di Valenciana, come da noi fu raccontato di sopra. Vedeva egli che Lodovico di Nassau poteva esser da due parti soccorso, cioè per via di Germania

dubbio le più vicine, e per conseguenza sarebbono riuscite eziandio le più pronte. A questo lato perciò risolvè il Toledo di fare la più spedita sua opposizione, sperando che disturbato questo soccorso, egli fosse più agevolmente per impedire poi l'altro ancora. Ma sopravvennero quasi subito tali commozioni e si gravi in Olanda, che lo posero in nuove e maggiori necessità, e lo resero sommamente perplesso intorno alle risoluzioni che gli bisognasse pigliare. Aveva alzate ivi le prime insegne a manifesta disubbidienza la terra d'Encusa, la quale è sommamente opportuna di sito, per giacere alla punta d'un gran golfo, che in Olanda più verso il Settentrione fa il mare; e non meno per la qualità e numero de' vascelli che vi si fabbricano di continuo, e che la fanno essere uno de' migliori e più stimati arsenali di tutta quella provincia. Nè molto tardarono a seguirvi altre rivolte ancora più grandi; perciocchè fecero l'istesso ad un tratto Dordrecht, Harlem, Leyden, Gouda e quasi tutte l'altre città e terre più principali, eccettuatone Amsterdam, che si conservo allora e molto tempo anche dopo alla divozione del Re. Udivasi dalla parte di Germania similmente un gran moto d'armi; e che l'Oranges, passato il Reno, ammassava tut-

tavia maggior numero di gente, con disegno d'entrare di nuovo in Fiandra per le vie tentate la prima volta. Per ovviare dunque a sì gravi pericoli che soprastavano da tante parti, si diede subito il Duca d'Alba a fare con ogni celerità grosse levate di gente a cavallo ed a' piedi. Ordinò che s'assoldassero cinque o sei mila cavalli nell'alta Alemagna, e n'ebbero la principal cura il Duca Enrico di Brunsvik, altre volte adoperato dal Re in somiglianti occasioni, Salentino Conte d'Isemburgo Arcivescovo di Colonia, che si mostrava devoto grandemente verso la causa Cattolica e verso la corona di Spagua; e de Signori del paese, il conte Pietro Ernesto di Mansfelt, il quale di Germania traeva la sua origine, e dove riteneva tuttavia parentele ed amicizie di molta stima. Di fanteria volle che si levassero 18 mila fanti in sei reggimenti, cioè tre nell'alta, e tre nella bassa Alemagna. Quelli furono assoldati da Otone Conte di Erbestaine. da Giorgio barone di Fronsberg, e da Niccolò Polviglier nativi dell' istesso paese. E questi da Giles conte di Barlemonte, da Massimiliano conte di Bossò, e da Lancellotto conte di Mega, vassalli ciascuno di loro del Re nelle provincie di Fiandra. Richiedevano queste levate una gran quantità di danaro, e se ne trovava molto esausto il Toledo. Ma egli rappresentò in sì pericolose stato al Re le cose di Fiandra,

ch' in qualche parte fu sovvenuto allora prontamente alle sue necessità; e promise il Re ch'avrebbe continovato a provvederlo di quanto gli bisognasse per sostenere in quelle provincie la causa della Chiesa e

la sua, diventate una sola.

Portavano seco pericolosissime conseguenze le nuove sollevazioni ch'erano seguite in Olanda, oltre a quelle ch'erano precedute nella Zelanda. All'incontro le novità succedute, e che soprastavano sempre maggiori nelle frontiere verso la Germania e la Francia richiedevano efficace e pronto rimedio. Gonsultava perciò il Duca d'Alba coi capi dell'esercito, a qual parte fosse più necessario di voltar le forse del Re; o se dividendole potessero bastare per l'uno e l'altro bisogno. Giudicavasi comunemente che il dividerle non bastasse. E quanto al voltarle più verso l'una che l'altra parte, il marchese Vitelli mastro di campo generale, a cui la prerogativa del carico, e quella auche più del valore, dava riputazione grandissima nell'esercito, giudicava che tutto lo sforzo s'avesse a far subito contro l'Olanda e la Zelanda, Per buona ragione di guerra doversi là voltar l'armi dove importasse più l'impiegarle. E quanto più importerebbe l'assicurar prima il paese marittimo? Dalla parte più dentro terra non essere i popoli nè tanto infetti dall'eresia nè tanto inclinati alla ribellione; e quando ben l'armi di Ger-

mania e di Francia fossero per farvi seguir delle perdite, aversi a sperare che fossero per succederne ancora facilmente i racquisti. Le forze degli Ugonotti non aver sussistenza per se medesime, nè do-versi credere che il Re di Francia fosse per favorirle, se non in riguardo al ben della Spagna, almeno per servizio del proprio suo regno sì fieramente infestato da loro. Dell' istessa natura doversi ri utar le forze eretiche in Germania, che volessero entrare in Fiandra, per essere tumultuariamente raccolte, mal fornite d'uomini e peggio ancor di danari, più disposte al predar che al combattere; e che mancando le prede o le paghe, perdevano subito l'ubbidienza, ed in luogo di portar le insegne contro i nemici, le voltavano contro i lor capi. Quindi poter giudicarsi che dall'una e dall'altra di quelle bande lo strepito fosse per riuscire molto maggiore della percossa; e che dileguatesi ben presto quest' armi esterne con l'opposizion delle piazze regie, che si dovrebbono a tal effetto munir subito con ogni diligenza, e fosse per succedere facilmente la ricuperazione di Mons, e con l'istessa facilità rimediarsi al danno che si fosse ricevuto in quelle frontiere da ogn' altra parte. Ma per contrario in Olanda e Zelanda quanto esser radicata di già l'eresia? quanto ulienati i popoli dalla prima devozione loro verso la Chiesa ed il Re? Per la comodità del

mare e delle riviere fiorir sommamente ivi la mercanzia, abbondarvi il danaro e le vettovaglie; e per natura esservi così forte ogni sito, che dandosi ben picciol tempo all' industria, ciascun passo vorrebbe un esercito a superarlo, e ciascuno assedio quasi un' età per finirlo. Con l'opportunità del mare pur anche, e dalla Germania e dalla Francia, e specialmente dall' Inghilterra, potersi trasmettere nuove forze ad ogn' ora in quelle bande a' ribelli. E signoreggiando essi la parte marittima, che vantaggio conseguirebbono ancora per altri disegni loro nella terrestre? In quali difficoltà si troverebbono allora i soccorsi che di Spagna per via del mare s'invias. sero in Fiandra? soccorsi che si dovevano riputare i più spediti e più profittevoli, per essere tanto lontani e tanto dispendiosi quelli che dovessero aspettarsi di là per via della terra. Aver avute l' Oranges quelle due provincie lungamente in governo, con beni ed aderenze grandissime; e doversi credere ch'egli per tante considerazioni di suo vantaggio, disegnerebbe di piantare ivi la sede principal della ribellione. Dunque assicurate nel miglior modo che si potesse le frontiere verso la Germania e la Francia, doversi contro l'Olanda e la Zelanda con ogni sforzo voltar subito l'armi. Di là insorgere il capo maggiore di quest' Idra nascente. Ne potersi dubitare. ch' ottenuta la più difficil vittoria, non fos-

sero per venirne in conseguenza ben tosto ancora l'altre più facili. Era fondata in ragioni gravissime quest' opinion del Vitelli. Ma di parcre diverso piuttosto che ripugnante era fra gli altri il signor di Norcherme, soggetto allora fra quei del paese il più stimato che fesse nella profession militare. Aveva egli in governo la provincia d'Enau; e perciò alle considérazioni pubbliche aggiungendo le sue private, proponeva la ricuperazione di Mons prima d'ogn' altra cosa. Potersi racquistare (diceva egli) con un breve assedio quella città, e rompere insieme all'Oranges ed agli Ugonotti ogni altro disegno chi avessero in quelle frontiere verso la Germania e la Francia. Quindi voltate subito pei tutte le forze regie contro l'Olanda e la Zelanda, potersi molto ben essere a tempo di domare ivi ancora la ribellion cominciata. Nè doversi pigliare questa risoluzione tanto per convenienza, quanto criandio per necessità. Troppo gran perdita esser quella di Mons. Per l'opportunità del suo sito i nemici poterla render fortissima, e farla come una lor piazza d'arme, onde infestassero tutto il paese Vallone e le due pits vicine provincie ancora di Brabante e di Fiandra, ch' erano le maggiori e le più opulenti di tutti i Paesi bassi. E con qual sicurezza restarsi, che tante armi nemiche non facessero altri progressi maggiori in quelle frontiere? Non esser possibile di

provveder quanto bisognasse tutte le piazze regie da quelle parti. E quando ben le più principali facessero resistenza, indubitatamente non la farebbono le più deboli; che nondimeno fortificate subito da' nemici, avrebbono aperta loro da più lati l'entrata dentro alle provincie del Re. Quanto molesterebbono essi allora da tutte quelle parti il paese? E quanti altri comodi ne riporterebbono per potervisi mantenere? Da sutti quei lati allora si riempirebbono e d'incendi le ville e di squallor le campagne e d'orror gli abitanti; ed oltre al danno che di ciò sentirebbe il servizio del Re, quanto ne resterebbe macchiata la sua dignità? Dunque per mio parere (concluse il Norcherme) si deve innanzi ad ogni altra cosa ricuperare il perduto, e cercar d'impedire l'altre più gravi perdite, che dalle mosse nemiche soprastanno alle nostre frontiere di Germania e di Francia. Fatto questo si potranno subito poi unire tanto più facilmente insieme tutte le forze regie, e con tanto maggiore facilità ridurre l'Olanda e la Zelanda all'ubbidienza di prima. Un successo servirà all'altro. E dal primo, che dobbiamo sperar sì felice, potremo aspettar non men felice parimente il secondo. In questa sentenza venne il Toledo. Giudicò egli in somma di poter così presto fermar le cose del Re da una parte, che fosse per aver tempo d'assicurarle ancora dell'altra. Al che l'incitava partico-

larmente lo stimolo di uon sossirire, che i Francesi nè unche un momento, s'egli avesse potuto, s'annidassero in Fiandra; e non meno l'odio acerbissimo che per inimicizie private, oltre alle pubbliche, passava (come già dimostrammo) fra lui e l'Oranges; al quale perciò egli desiderava quanto prima d'opporsi, e di sarlo uscir del paese ora di nuovo più vergognosamente ancora dell'altra volta.

Risoluta dunque l'impresa di Mons. spedì subito a quella banda alcune compagnie di cavalli, per impedire che niuno potesse più introdurvisi dalla parte di Francia, e poi vi mandò Federico di Toledo suo figliuolo con quattro mila fanti ed 800. cavalli, accompagnato dal Vitelli e Norcherme. Verso il fine di Giugno comparve questa gente a vista della città, ed occupati i luoghi più opportuni all' intorno, vi piantò come un largo assedio. La città di Mons dal sito riceve il nome, perchè Mons in quella lingua non significa altro nella nostra, che monte. Ma vi s'alza il terreno sì dolcemente, ch'appena si può dire che abbia del montuoso. È città molto nobile così per frequenza di popolo, come per esercizio di mercanzia. È fornita di buoni edifizi, ed ornata della residenza, che fa in essa il consiglio regio, ch'amministra la giustizia al paese; prerogative tutte che la fanno godere il primo luogo fra le terre della provincia. Signoreggia all'intorno

spaziose e belle campagne, le quali possono lasciare in dubbio, se ritengano più dell'ondeggiante o del piano, e se rendano maggior frutto ne' pascoli o nelle biade. Ma non è men ricco il suo territorio di vaghe selve, come in generale n'è ancora tutto il resto della provincia. La città, secondo che fu dimostrato, è più forte per natura di sito che per industria di mano. Fendela nel suo lato più basso un picciolo fiumicello, nominato Trulla, ch' uscitone sbocca in un altro alquanto più nobile, chiamato Hayne, il quale traversata la provincia, poco prima d'esserne fuori, va poi a nobilitare maggiormente il suo letto con l'unirlo a quel della Schelda. Gli assediati fra questo mezzo dalla lor parte non invigilavano ad altro più che a fornirsi di vettovaglie, delle quali erano mal provveduti. Maturava allora di già il raccolto nelle campagne, ond'essi determinarono di fare una gagliarda sortita, per dar comodità che si tagliassero le più vicine biade, e si conducessero nella città. Non tardarono i regi ad opporsi, e ne segui una fazion molto fiera. Ma sopraggiungendo sempre nuovi ajuti a favor di questi, perciò i disensori furono costretti al fine di ritirarsi, ed il Vitelli restò ferito d'archibugiata in una gamba nel seguitargli. Intauto non era stato ozioso il Genlis dalla parte di Francia. Aveva egli con molta celerità posto insieme un considerabile nervo di gente a cavallo ed

a piede, con la quale s'avviò in deligenza per soccorrere gli assediati. Il paese d'Enan verso Mezzogiorno riguarda la Francia dal lato di Sciampagna e di Piccardia, onde il soccorso più spedito e più facile s'aspettava da quella banda. Il disegno del Genlis era d'avvicinarsi tanto a Mons, ch'avesse potuto introdurvi dentro qualche buon numero di soldati, e poi andar egli col resto delle sue forze ad unirsi col Principe d'Oranges. L'ammiraglio di Coligny, ch'era il priucipale architetto di tutti i disegni che s'ordivano dalla fazione Ugonotta in Francia e fueri di Francia, l'aveva esortato che dirittamente egli andasse a trovare l'Oranges. Il medesimo gli aveva fatto intendere da Mons il conte Lodovico, giudicandosi dall' uno e dall'altro, che reso tanto maggiore il corpo dell'esercito che conduceva l'Oranges, potesse tanto più facilmente introdursi aucora il soccorso nella città. Ma restando il Genlis nella sua opinione, volla procurare in ogni modo d'essettuarla, e si mosse, pigliando il cammino per la Piccardia verso i confini d'Enan. Ricevutosi quest'avviso da Federico, per consiglio del Vitelli, risolvė, già rinforzato con nuova gente, d'incontrarlo e combatterlo prima ch'egli fermasse il piede nel paese del Re. Giunti al fiume Hayne i regi, ed inteso che i nemici cominciavano a spuntar fuori d'un besco vicino alla terra d'Hoterage, s' incamminarono subito a quella parte, e gli fecero prima con una scaramuccia al-

ciocchè essendo concorsa molta gente rustica di quella frontiera in seguimento del campo Spagnuolo, e dope la vittoria gettandosi con odio acerbisamo da ogni parte contro i Francosi, pochi lasciò salvarne, e pienamente si vendicò di quei danni, che dalla mossa loro aveva ricevuti il paese. L'opinion più comune fu, che il Genlie avesse con lui intorne a sette mila fanti e mille cavalli, e che nella battaglia fra morti e prigioni ne restance la terza parte, con la perdita quasi intiera di tutte l'insegne. Rimase prigione esso Genlis ed il signor di Genisac, il quale comundava alla cavalleria, ed un altro capo Ugonotto di qualità chiamato il Ringrave. Nel combattimento fu reciso il baron di Ranti ed il Giumella, amendue colonnelli di fanteria. Del campo Ugonotto questi erano i più principali. Tutto il resto della lor gente fra l'uccision che ne secero i villani, e fra il terrore che su cagionato dalla sconfitta, si ridusse a reliquie sì deboti, che non potè più ritrarsene alcun servizio dalla fazione Ugonotta mè dentre nè faori del regno. Fu condetto nel castello d'Anversa il Genlis, e vi morì poco dopo di malattia. Del campo regio mancaron pochissimi, e fra questi niuno sei poo dire che fesse di qualità. Così terminò il soporso degli Ugonotti Francesi. E -da sua riuscità infelico fu come un presagio di quella, che non meno infelice doveva poce dopo vedersi e nell'esercito che condaceva l'Oranges e nell'assedio che sosteneva il fratello. Poche miglia lontano dalla città fu fatto il combattimento, in modo che tornarono senza dimora all'assedio i soldati regi. Ed essendo giunto all' esercito non molto dopo il Polviglier con quattro mila fanti e con alcuni cavalli. Federico pigliando animo con si buono aumento di forze, e con la venuta anche della cavalleria del Fransbergbe e della gente a piede del Bracamonte, cominciò a stringere con molto ardor gli assediati. Aquarterossi egli particolarmente ne'villaggi di Nimy, di Si Sinforiano, di Bertemonte e di Jumampel, che fanno quasi corona a Mons; e coi due fiumi Hayne e Trulla procurò d'assicurar meglio ancora i suoi alloggiamenti per ogni parte. Era sotto le mura di Mons upa badia fornita di buoni edifizi. E perchè da quel sito poteva restare molto osfesa la gente regia, perciò quei di dentro l'avevano hen presidiata, e mostravano di voler fare ogni sforzo in difenderla. Dal che mosso Federico risolvè di volere in ogni maniera occuparla. Ma non potè riuscirgli il tentativo la prima volta e per la valorosa resistenza che fecero i difensori, e per l'ajuto che riceverono dalle artiglierie tirate in quel tempo dalla città. Ritornati poi la seconda volta all'oppugnazione gli Spagnuoli con forze maggiori, e battuto con due canmoni il luogo, di già si apparecchiavano Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

all'assalto, quando i Francesi conoscendo di non poter più tenersi, abbandonarono quel sito e si ritiravono dentro alle mura di Mons. Con la perdita della badia restò chiusa la città di strettissimo assedio. Al medesimo tempo venue il Duca d'Alba all'esercito. Prese egli questa risoluzione, eosì per dare all'impresa più vigore in persona, come per accelerare tanto più efficacemente tutto quello che bisognava in opposizion del disegno ch'aveva l'Oranges di soccorrer Mons, e di liberare il fratello. Col Toledo venne il Duca di Medinaceli. che di Spagna con nuova gente era giunto allora per mare in Fiandra, invisto dal Re per succedergli in quel governo. Aveva il paese contribuito in quei giouni, oltre al solito, una grossa somma di dauari, onde si trovò molto accrescinto l'esercito all'arrivo loro e con le nuove levate di Fiandra, e con quelle molto più che s' erano fatte in Germania; oltrechè, dalle guaruigioni più necessarie in fuori, tutta l'altra gente vecchia aveva avuto ordine di ridursi ancor essa al campo. Furono perciò preparate subito diverse batterie dal Toledo, e diverse trincere dov' era più facile a sboccarle ne fossi; e da più lati furiosamente si cominció a fulminare contro le mura della città. Fu collocato il maggior numero de caunoni in particolare contro la porta, nominata di Bertemonte, e contro un rivallino che la copriva; e la batteria fu si

Parte prima. Lib. V1. Sers un giorno fra gli altri, che ne creparono alcuni pezzi, ed il rivellino restò quasi totalmente spianato. Ma non era inseriore la resistenza e la virtù in quei di dentro. Appresso il conte Lodovico trovavasi in particolare il signor della Nua soggetto di gran valore, e de'più stimati nelle cose militari ch'avesse in Francia la fazione degli Ugonotti. Per sua mano e col suo indirizzo passava principalmente la difesa di Mons, e percio non si mancava dagli assediati di far tutto quello che si poteva più vantaggiosamente dal canto loro. Dubitando essi perciò di veder rovinato quel sito, fecero più addentro una ritirata, e vi collecarono due colubrine, e con esse danneggiando i regi notabilmente gli costrinsero a procedere con più ritegno nella preparazione dell'assalto che disegnavan da quella parte.

Ma benchè non mancassero di fare ogni migliore e più risoluta difesa, nondimeno tutte le speranze loro si fondavano
nel soccorso ch'aveva preparato l'Orangez.
E di già fattosi innanzi egli con un potente
esercito raccolto quasi tutto in Germania,
era penetrato dentro a' Puesi bassi della
parte di Gheldria, e s'era spinto alla volta
di Ruremonda. Aveva egli disegnato d'usaro i preghi e non la forza per essere accomodato solamente di vettovaglie
salla città, giudicanda che non gli riussirebbe, sì facilmente il potene espugnaria;

Della guerra di Fiandra ne voleva consumarvi il tempo e le forze intorno con pregiudizio della principale impresa, la qual consisteva in soccorrer Mons quanto prima, e fermar poi in quel sito una gran piazza d'arme. Brano stati richiesti perciò amichevolmente da lui quei cittadini a volere accomodarlo di vettovaglie e d'altre cose, delle quali si trovava im bisogno il suo esercito. Ma rispondende essi più arditamente che non devevano, misurando poco ben le forze con le parole, ributtarono totalmente le sue dimande. Non aspettava egli questa ripulsa, onde in lui n'arse lo sdegno, ed allo sdegno s'uni la necessità, perchè di già la sua gente pativa in molte maniere. Nella città non mancavano eretici, e questi desideravano di wederla in mano all' Oranges, il quale anche prima aveva tenute con loro diverse corrispondenze per questo fine. Rinnovate dunque di dentro le pratiche, e preparata la gente di fuori, egli fece assaltar feroremente una porta. Ma con eguale ferocia i regi ne sostennero la difesa, e l'istessa virtà mostrarono due altre volte, che l'Oranges rinnovò i medesimi sforzi dalla sua parte. Nell' ardore della qual resistenza che fanno i difensori Cattolivi, presa l'opportunità del tempo i terrazzani eretici occuparone -an'altra porta, e per essa introdussero quei di, fuori nella città. Non potè l'Oranges • non volle impediene il sacco, ritenuto forse per una parte dal giudioare che non con-

Parte prima. Lib. VI. 293 venisse dar esempi di crudeltà, quando più i Fiamminghi n'aspettavano di clemenca, e costretto per l'altra di provvedene al hisogno della sua gente, alla quale non potendo ben soddisfare con le paghe, gli era necessario di supplire con le rapine. Ma la minor miseria di Ruremouda su l'essere saccheggiata; perchè gli erețici con inaudita barbarie mesculando l'uccision con la preda, incrudelizono contro ogni sesso o coutro ogni età, e specialmente in ogni più efferata maniera contro le persone e le cose sacre. Con la presa di Ruremonda venne l'Oranges a fare acquisto d'una città molto opportuna da quella parte verso Germania; e che gli dava un passo molto sicuro sopra la Masa, Qaindi voltossi verso Malines. ch' era di già stata ridotta per opera del signor di Dorp alla sua devozione, e la presidio di huon numero di soldati Alemanni. Per cammino s' impadronì egli ancora d'alcuni altri luoghi meno considerabili, e giunto a Lovanio fece istanza d'esservi ricevuto. Ma incontrata ne' cittadini maggior durezza: che non pensava , e dubitando di non mettervi troppo tempo intorno s'avesse voluto aforzarla, risolve d'accettar certa somma di danari, nella quale si contentò la città di comporsi. Uscito egli poi del paese di Brabante, si trovò sul principio di Settembre in quello d'Enau, e quivi ragunò insieme, tutto il suo esercita.

Consistevano le sue forze, a quello che

Della guerra di Fian dra n'avera divulgato la fama, in sedici mila fanti e nove mila cavalli, gente quasi tutta Alemanna, da qualche numero di Francesi e Valloni infuori. Nel muoversi più speditamente, ch'egli medesimo non aveva creduto, l'aveva ajutato assai la felicità d'un case ch' era poco prima seguito in favore de'suoi aderenti nella Zelanda. Tornava di Lishona in quei giorni un buon numero di navi Fiamminghe fornite di merci copiosamente, e spinte da elezione più che da necessità erano capitate, secondo il consueto, in Flessinghen primo porto di quella provincia, non sapendo essi cosa alcuna sino allora delle nuove rivoluzioni che v'erauo succedute. Fattisi dunque padroni di sì ricca preda gli eretici della terra, e subito ritrattone un gran danaro, ne inviarono la maggior somma all'Oranges, in tempo ch'egli n'aveva appunto maggior bisoano per mettere insieme e far muovere la sua gente. Ma quanto era più grosso l'esercito ragunato da lui, tanto gli riuscivano maggiori le difficoltà nel poter sostentanlo; perch' egli non aveva nè danari bastanti per tale effetto, nè autorità che si fondasse in comando se non di prieghi. Veniva perciò con le determinazioni dell' altra volta, cioè di fare ogni sforzo per tirare quanto prima il Toledo a battaglia, eon isperanza almeno, che nella congiuntura e calor d'offerirla, fosse per succedergli

d'introdurre tanto più facilmente in Mons

Parte prima, Lib. VI. 105 if disegnato soccorso. Dall'altra parte, siccome nel Toledo erano contrari del tutto i fini, così apparivano contrarie totalmente ancura in lui le risoluzioni. Voleva egli, come pur anche la volta passata, riportar vittoria dall' Oranges con. l'armi delle sue proprie necessità; siconè disperate della battaglia e non men del soccorso, e canciato da' disagi e da' patimenti, dovesse al fin confessarsi vinto, col ritirarsi disfatto. Stava dubbioso il Duca verso qual parte l' Oranges fosse per accostarsi. Il cammino più spedito e più brene era verso i villaggi di Nimy e di S. Sinforiano. In mezzo dell'uno e dell'altro giace au bosco, e perciè il Duca fece user le diligenze che bisognavano per fortificar tutti quei siti, affine d'impedire il passaggio da quella banda. Del che avvertito l'Oranges aveva mutato cammino, e piegando a sinistra più verso Levante era passato da Perone, villaggio lontano più di due leghe da Mons, e vareati senza disticoltà i due fiumi Hayne e Trulla, s'era incamminato verso l'altra parte della città, tirando a dirittura di Jumampel. Era ivi il sito alquanto più montuoso che in altre parti all'intorno, e perciò veniva giudicato men comodo a potersi fortificare, e per conseguenza credeva l'Oranges che fosse per riuscirgli più facilmente il soccorrere gli assediati per quella via. Ma scoperto ch'ebbe il Duca questo

Della guerra di Fiandra disegno, voltò colà subito la maggior parte della sua gente, e prese risoluzione d'alzare ivi un forte, il che fu eseguito con ogni celerità, e dal Duca di Medinaceli ne fu preso particolarmente il pensiero. Oltre al forte, che su provveduto d'artiglierie per tratteuer tanto più il nemico da quella banda, si pigliò cura il Duca medesimo di cingere con una trincera da quel lato il sao campo. Assicuratosi in questa maniera, ed invigilando egli per tutto con somma attenzione, comandò sotto gravissime pene che niuno s'allontanasse dagli squadroni senz'ordine suo, nè in qualsivoglia altra maniera uscisse a combattere. Intanto s'era avaicinato l'Oranges a quella parte, espinto innanzi Enrico suo fratello, giovane coraggioso, con cinquecento cavalli, per pigliar lingua del campo Spaganolo, avvenne ch'egli s'incontrò quasi in altrettauti, che il Toledo aveva anch'egli inviati verso i nemici al medesimo fine. Attaccossi fra loro una sanguinosa mischia, e separatisi poi con isvantaggio piuttosto de' regj, sopraggumse l'Oranges non molto dopo con tutto il suo eservito in ordinanza, e subito presentò la battuglia al Toledo. Ma egli sempre più fermo nella sua risoluzione di prima, ritenne con grande ordine la sua gente nelle trincere, lasciando tirar sola. mente le artiglierie contro il nemico, dalla cui parte si fece il medesimo fieramente

contro il campo Spagnuolo. Fermò poi il

suo alloggiamento l'Oranges a Querenon. villaggio poco distante da quello di Jumampel, e tentò di nuovo più volte con egni industria di tirare il Toledo a combattere. A questo fine infestava quasi di continovo il campo regio con fiere tempeste di cannonate; procurava per ogni via d'impedirgli i foraggi e le vettovaglie, ed usciva quanto più spesso poteva alle scaramucce. per accenderne tanto più facilmente poi la battaglia, nella quale come superiore di gran lunga nel numero de cavalli sperava di conseguire felicemente al fin la vittoria. Non mancavano appresso il Duca di quelli che l'esortavano a mettere in prova dell' armi le sue forze cou le nemiche, mostrando quanto prevalessero di valore le suc. Non il numero ma la virtù produr le vitsorie. Quante volte essersi riportate da primi soli squadroni? e quante ancor dalla prime file? Che paragone poter darsi fra gente nuova, ti multuaria e vile come la nemica; e soldati veterani, disciplinati e pieni di si nobil sangue, com' erano i suoi? Uscisse dunque egli delle trincere, ed impugnando l'armi per causa si giusta, . con uomini si valorosi, avesse per tanto sicuro il vincere, quanto per la sua parte sarebbe stato vantaggioso il combattere. Di questo senso era l'articolarmente l'Arcivescovo di Colonia, che pieno di spiriti militari s'era trasferito in persona all'escreita. Ma il Duca saldissimo nell'inveterata sua

Della guerra di Fiandra massima di non voler oimentarsi con la fortuna in tutti i successi umani sempre variabile, ma variabilissima specialmente ne' casi della guerra e delle battaglie, rispose cou parole degne di tal capitano. Che il fine di chi governava gli eserciti era ben sempre di vincere, ma non sempre già di combattere; e che quand egli a vesse vinto, allora evrebbe assai combatcuso. Deluso perciò l'Oranges da ogni speranza di venire a giornata, s'applico tutto al socorso, e tutto similmente il Toledo a farvi ogni ostacolo, risoluti amendue di mettere in ciò gli ultimi loro sforzi. L'Oranges si proponeva le conseguenze del conservare una piasza tale com'era Mons, ed'il Toledo l'importanza di rientrarne in possesso. Quegli aveva data speranza sicura a' fautori suoi ch' avrebbe introdotto il soccorso; e questi non meno ferma in Ispagua che l'avrebbe impedito. L'uno e l'altro dal successo presente argomentava i futuri. E guerreggiando l'un contro l'altre ancora quasi più con gli odj privati, che non facevano con l'armi pubbliche, desiderava ardentemente ciascuno d'essi di pervenir con riputazione e gloria al suo fine, per abbattere quanto più avesse potuto con danno e vergogna il disegno dell'avversario. Affliggeva sommamente l'Oranges il trovarsi fra l'accennate necessità, le quali erano a seguo che non soccorrendo egli ben presto Mons, bisognava che il suo esercito

no Romero, s'opposeto con tanta bravura

agli a salitori, e furono secondati ancora si vantaggiosamente dalle artiglierie, le quali dal forte signoreggiavano la campagna, che non potè in modo alcuno l'Oranges pervenire al suo intento. Il conflitto riusci però molto fiero, e l'accompagnò in particolare una doppia tempesta di cannonate che furiosamente tirarono in tutto quel tempo i regi contro i nemici di dentro e di fuori, e che furono tirate all'incontro non meno furiosamente da questi e da quelli contro di loro. Degli Spagnuoli morirono pochi. De'nemici intorno a 300.

Disperato l' Oranges di poter più introdurre il soccorso da quella parte, mosse il campo la sera medesima, ed alloggiò nel villaggio d' Harmenes alla ripa del fiume Trulla in poca distanza da S. Sinforiano. Colà voltò subito il Duca d'Alba similmente le forze che bisognavano dalla sua parte, affine d'impedire ogni soccorso pur anche a nemici per quella via. Nè tardò molto a farne lor perdere ogni speranza. Alloggiava la soldatesca dell' Oranges con gran disordine , e l'Alemanna in particolare , della quale era composto quasi tutto il suo esercito, come fu mostrato di sopra. Con gran confusione passavano ancora tutte l'altre cose nel campo suo; e non era maraviglia, perchè la gente essendo colletizia la maggior parte, senza danaro e senza alcun freno di disciplina, tanto ubbidiva solo quanto voleva. Di questi mancamenti che regnavano fra i nemici era molto ben avvisato il Toledo. Dunque non differi egli più oltre a convertire i loro disordini in suo vantaggio. Riconosciuti in persona i quartieri più vicini degli Alemanni, risolve d'assaltarghi quella notte mederima, pigliando speranza che nella mutazione da un alloggiamento all'altro, la fortuna fosse per favorirne tanto più ancora il disegno. Al Norcherme, il quale era adoperato allora moltoda lui per l'assenza del Vitelli, uscito dal campo a curarsi della ferita, diede la cura di farlo eseguir con buon ordine. E passò: in questa maniera il successo. Furono scelti mille fanti Spagnuoli, ed a condurgli fu eletto il mastro di campo Romero, il quale sebben valeva anche assai nel consiglio, nondimeno era in pregio inolto più nell'esecuzione. A questi mille Spagnuoli se n'ag giuusero altrettanti Valloni, per assicurare dove più bisognasse dopo il combattimento la ritirata. Nell'ore più tacite della notte si mosse la gente regia; e perchè fra le tenebre si potesse distinguer dalla nemica andò incamiciata. Erano gli Alemanni sepolti in quel tempo altamente nel sonno; e più ancor nella trascuraggine; onde comineiarono a provar prima l'uccisione, che potessero accorgersi dell'assalto. Pensavano essi che fosse nato qualche tumulto casualmente fra loro. Ma levati d'inganno dalle ferite è dal sangue, ed occupati in un subito dalla confusione e dallo spavento,

sciolta la briglia al timore si diedero più alla fugo che alla difesa. Aveva la gente regia al tempo medesimo ch'assaltò gli A-. lemanni, posto il fuoco ne' lor quartieri per accrescervi tanto più il terrore ed il danno. Alzossi in un tratto da più parti l'incendio, che nelle sue siamme involse un gran numero de nemici. In modo che si potè dubitare, se più di loro ne fossero consumati o dal ferro o dal fuoco, o dal ficme, nel quale s'andavano ciecamente in fine a precipitare. Così per fuggire una morte ne trovavano un'altra. Ed avendo i regi continovata in questa maniera un gran pezzo ferocemente la strage, furono poi costretti alla ritirata, perché s'era di già posto in arme il campo nemico. Perirono in questa fazione da 500. Alemanni ed alcuni pochi de'regi, che non servati ben gli ordini • si lasciarono trasportare dal troppo ardor nel combattere, o rimasero inganuati dalla poca notizia de' luoghi nel ritirarsi. Ma questo successo ingombrò di spavento sì graude i nemici, che sprezzando essi ogni legge d'ubbidienza e di disciplina, lasciata gran parte delle bagaglie, s'accinsero incontanente di propria risoluzione al partirsi. Fremevano essi dispettosamente contro l'Oranges che gli avesse ingannati e traditi, e ch'in vece di tornare alle case loro carichi di spoglie e di prede, non fossero per riportarvi se non patimenti e disagi.

Bra queste voci, che risonavano in forma più di minacce che di querele, confuso maravigliosamente l'Oranges, e ridotto più in termine d'ubbidire che di comandare. levò il campo e s'incamminò verso Malines. Da molti era consigliato il Toledo a non perder si opportuna occasione d'assab tare i nemici, mentre ch'essi tanto disordinatamente si ritiravano. Ma egli con la vulgata : sentenza, fuociomo (disse) il ponta a chi fugge; e mostrò che senz'alcun dubbio l'Oranges fra pochi giorni si vedrebbe scacciato inticramente fuor del paese; e che a lui bastava d'aver conseguito il suo fine, e d'esservi pervenuto nel modo che più aveva desiderato. In Malines lesciò l'Oranges un grosso presidio per l'intenzione ch' egli aveva di mantenersi quella città, la quale per giacere nel ouor della Fiandra poteva essere opportuna a molti discgni. Disfattosi poscia del tutto il suo esercito, e non senza industria o fortuna usoito cgli dalle mani de' suoi, che gli erano suspetti ormai più de propri nemici, finalmente a guisa di fuggitivo, nascondendosi piuttosto che ritirandosi, all'ultimo si ridusse nella città di Delft in Olanda, per dover poi quivi pigliar nuovamente quelle risoluzioni che il tempo e la necessità gli somministrassero. Partito che su l'Oranges d'intorno a Mons, attese a stringere tanto più gli assediati il Toledo. Rinforzò le batterie cominciate, e per ogn'altra parte le

Délla gubrra di Fiandra diligenze ch' erano necessarie, estinone shrie gato quanto prima da questo amedio, potosse tanto più presto ricuperare ezionidio gli altri luoghi de'quali s'era impadronito l'Oranges. Confinovarono tuttavia alcuni giorni nella difesa gli assediati cua gran vigoro o costanza. Ma finalmente essendo lor mancata ogni aspettazione di soccorso risolverono di rendersi dopo aver ricevute quelle più onorevoli condizioni che sogliono in casi tali patteggiarsi coi vinti da vincitorio Usci infermo di Mons il conte Lodovicol E passato anch' egli in Olanda a vedere il fratello, di là si trasferi subito in Alemagna per voltare nuovamente da quelle parti pur anche egni pratica alla perturbazioni della Eiandra osmom nerg ib ontoini - no Mentre che intorno a Mons andavano succedendo le cose ch' abbiamo rappresentate di sopra, erano seguite nella Zelanda, nell'Olanda ed in altre parti molte novità di gran conseguenza. Al governo di Flessinghen nella Zelanda si trovava il signor di Seraz, mandatovi dall'Oranges come fu dimostrato; ed in questo tempo era concorsa molta gente eretica da paesi vicini ad unirsi con lui. Portato celi perciò a mage giori disegni, e desidereso particolarmente, di porgene qualche coccorso agli assediati di Mons con l'entrare nella provincia di Fiandra, e poi di là in quella d'Enan, si dispose a tentarne il successo. Pose celi, dunque insieme tre mile fanti, a settes

difficoltà gli sharce nelle ripe marittima della Fiandra. Non aveva però artiglierio sufficienti a costringere plazza alemna pin modo che da lui erano collocate le sua speranze più ne' tumulti de' popoli che nella form della sua gente. Ma essendesi dal Toledo usata la cura che bisognava per assicurarsi della provincia, e troyando il Serai buona resistenza da tatte le bande, pereid n' usch egli peco dopo che v'era entrato p e depose ogni pensiero di peter fare alcuni progresso da quella parte. Era il primi eipal fine de tumultuanti nella Zelanda d'occuper Midelburgo, città la maggiore e più mercantile della provincia, e dal cui acquisto ne sarebbono derivati degli altri cela intorno di gran momento. A conseguirne l'effetto giudicavasi che fosse d'impedimento in particolare la terra di Goes, la quale è posta sulla ripa Settentrionale d'una di quell' isole, chiamata Zuithevelant. Custodivasi quella terra da alcuni Spagunoli a Valloni; e per quella parte più facilmente che per ogni altra Midelburge poteve ri cever soccorso da'regi. Applicatosi danque il Seraz al diseguo d'impadronirsono, condusce a quella volta un buon numero di gente, e procurò d'entratvi per forza. Ma vi trovo sì dure l'opposizione, che ne fiz abbandonata quasi prima da lui, che tentata l'impresa. E fatto vile a suoi prepri con l'infelicità dell'une e dell'altre suc-Bentivoglio Statistica Kol. Il. .. 29: 11 ...

cesso a per altre cagioni aucora, non mol-Jero più riceverlo i Flessinghesi, ne gli altri più seguitarlo; onde fu costretto a lagarsi dalla provincia, e con altrettanta vergogna all'uscirne, quento era stato l'oner di prima all' entrarvi. In Olanda al tempo medesimo che il conte Lodovico aveva ocenpata la terra di Mons, crano seguite le sollevazioni accennate di sopra; si che trattone Amsterdam e qualche altro luogo, si trovava in rivolta quasi tutto il rimanente della provincia. Nella terra di Brilla, dove il signor di Lumay aveva alzate le prime insegne a' tumulti di quelle parti, erano poi sopraggiunti molti soldati eretici dalle contrade vicine, ma specialmente dall' Inghilterra, per la comodità maggiore che di là porgeva e la vicinanza del mare e la facilità degli ajuti che potevano esser somministrati dalla Regina. In altri luoghi marittimi ancora della provincia s'ammassava gente insieme da sollevati, e fortificavano pur anche varj passi più dentro terra, per avere dall'uno e dall'altro lato in man loro gli aditi più importanti. Dal Toledo era stata unita ( come noi già dicemmo ) appresso di se per l'impresa di Mons e per fare opposizione all' Oranges, quasi tutta la soldatesca regia, e specialmente la Spagnuola della quale più si fidava. Ond' essendo rimasa l'Olanda come in abbandono de' collevati, non era maraviglia se in campo sà large di prorempere alle novità, e sì fa-

Perto prima. Lib. VI. 307 eilmente ne venivano da lor macchinate. e con tanta facilità si vedevano poi ancora eseguite. Nelle provincie contigue d'Utreah, di Frisa, d'Overissel, di Groainghen e di Zutsen erane nate pur similmente diverse alterazioni notabili a danno del Re. Con l'entrata dell'Oranges in Fiandra molti luoghi de più principali in ciascana di luro avevano seguitato il suo nome e la sua fortuna, non trovando quasi alcuna opposizione di soldati regi, ed adescati i popeli dagli apparenti e speziosi titoli del ben pubblico, erano concersi quasi per egui parte a favorire la causa di lui come causa lor propria. Aveva per moglie una surella dell'Oranges il conte di Berg, uno de signori più qualificati che fossero ne Paesi bassi; e godeva egli aderenze grandi specialmente nelle parti di Frisa e nelle altre di quei contorni. Era manifestamente inclinato anch' egli a favorir l'eresia, ed unito eziendio in tutto il resto con l'Oreages di consiglio non men che di sangue. Introdottosi egli perolò nell'accennate previncie di là dal Reuo al tempo medesimo che l'Oranges era passato in queste di qua più a dentro, aveva fatti sollevare molti Inoghi importanti, e messo presidio in alcuni di lore, ch' crano più considerabili o per la qualità del sito o per le mature degli abitanti. In sua muno era venuta fra l'altre la città di Zutsen, che dà il some a quella provincia, e che per esser luogo

Della guerra di Fiandra 30f situato sulla riviera dell' Ysel, vien tenute de più principali di quelle parti. Aveva presa e poi saccheggiata la terra d'Amorsfort alle frontiere d'Olanda, e procurato in questa maniera, dove non poteva con l'inclinazione, di tirare con la forza i popoli ne'fini suoi, dell'Oranges e degli altri fuorusciti Fiamminghia Newsi può dire quanto male fosse da loro particolarmente osservata quella promessa, che l'Oranges nel manifesto, del qual si parlo di sopra, aveva fatta a' Cattolici in materia di religione; poiche appena entrati gli eretici nelle terre questo era il primo lor violamento di fede. Anzi imperversando essi per ordinario contro le persone ecclesiastiche, e specialmente contro le religiose, non contenti d'usare gli scherni, passavano alle rapine e dopo alle carceri, a tormenti, e con inaudita crudeltà poi anche alle morti. E fu memorabile il fine che fecero con lode particolar di martirio, fra l'altre persone sacre, alcuni religiosi dell' ordine Francescano nelle terre d'Alemar e di Gorcom; talineircostanze concorsero alla lor morte, e di hanbara fierezza ch' usareno gli eretioi in darla, e di cristiana costanza che ritennero quei religiosi in patirla. A questo seguo si tnovavano le cose nelle provincie, delle quali s'è fatta menzione qui di sopra quando segui da resa di Monsiu mano del Duca d'Alban Poco (prima che quell' assedio veniste a fine, i sollevati nel calor de van-

tamer ch' avevano: conseguiti que mentre il Buca: slava occupato intorno a Mons con tutte le forze regie, s'erano risoluti di tentare nuovamente l'acquisto di Gotta nella Zelanda. Disperavano essi per le considerazioni sopraccennate, di potere impadraniasi di Midelburgo, se prima non cadena situ man loro Goes. Dunque posti insieme otto mile fanti, buona parte Feancesi, Aleman, ni ed Inglesi, e provvedute le artiglicaie che bisognavano per battera, imbarcarono quello e queste in Flessinghen: con tutti gli altriappareochi ch'erano necessari all'impresa e di la si condussero nell'isola di Znithovelant, e poi s'accamparon sotto la tereni Comandava, alla gento regia sche vi era demo tro Isidoro Pacesco Spagunolo, e la genta conquiteva in poco più di quattrocento fanti parte Spagnuoli e parte Valloni. E porchè vi fu fatta una delle più valorose resistenze che si siano vedute in assedio alcuno de questa terra, e fa poi conservata la piasse con un de' più memorabili soccorsi che mai. si leggessero in autiche o moderne istorie z per "necessario perciò di descrivere il tutto: con narrazione alquanto più diligente, che non vorrebbe quella brevità che volentieri: noi seguitiamo. : Nel discender che fa dalle parti più

dentro terra la Schelda, radendo per lungo dentro il confine di Brahante e di Fiandra, ecc poi ad un tempo dell'una e dell'ale tra provincia, ed all'uscirne si divide im

Della guerra di Figndra due larghissimi rami. L'uno piega a Settentrione e ritiene il nome di Schelda. L'altro gira verso occidente, e con voorbolo del paese Honte vien nominato Quiudi fioendosi sempre maggiori amendue nell'avvicinarsi all' Oceano, prima d'entrar nelle sue aperte campagne, s'unisceno seco in vari spaziosi seni, fra i quali restano sepelte quasi piuttosto che alzate l'isole di Zelanda; si basso è il lor sito, e tanto spesso il mar ne fa strage. A questa bassezta procurano però di rimediar gli shitanti con are gini sì alti e sì fermi, che la violenza del mare ne possa ricevere un' altra maggion dalla terra. Ma non è bastato sempre, e non beste un rimedio tale. E di ciò paracolarmente ha fatto un'orribile prova l'Isola di Zuithevelant, della quale ora parliamo, ch' in altri tempi era la maggiore e la più popolata di tutte l'altre della Zelanda. Narrasi che nell'anno 1532, insoracce l'Oceano con una tempesta delle più siere che mai si vedessero in quei paesi, e che lacerati gli argini, ed abbattuto ogni altro riparo, inondasse finalmente da un fianco all'altro, e sommergesse affatto gran parte dell'isola con orrenda strage d'uomini e d'animali, e d'un gran numero di villaggi intieri che restarono miserabilmente inghiottiti anch' essi da quel diluvio. Succede il caso in quel sito che più s'accosta alle due provincie di Brabante e di Fiandra; essendo la prima quest'isola, che

Parte prima, Lia, VI la Schelda, nel formar gli accennati dan rami, fenda e stacchi dal continente. Restò illeso però allora, e vient tuttavia abitato l'angolo che fa il medesimo sito nil verso la terra ferma, onde con un facili passaggio ch'ivi la Schelda consente, vi si pnò trasmettere quanta soldatesca si vuole dall'una e dall'altra provincia. Da Occidente l'isola guarda la Fiandra; verso Settentrisne il Brabante, e su questo lato siede la terra di Goes, e persió più facilmente poi teva essere di la soccorsa da regj, come noi toccammo di sopra, e come s'intenderà meglio ancora dalla narrazione seguente: Goes è luogo di picciol ambito, munito per opera di natura più che di mano e e specialmente lo cuopre con gran sicurezza da un lato la Schelda, sulla oui ripa è disteso. Da un'altra parte lo cingono certe paludi; e non avevano mancato i difensori d'aggiungere ancora qualche fortificazione verso il sito più debole: voltato alla terra piana. Accampati che vi furono dunque i nemici all'intorno, si diedero a stringer l'assedie con ogni maggior diligense. Na tralasciarono i regj di far subito varie sortite per impedire le operazioni di fuori; onde ne caderono molti al principio di qua e di là sebben con notabil vantaggio d'ardire e di virtà, che sempre mostrarono quei di dentro. Ma fattisi innanzi pondimeno i nemici con le trincere, e pei con le batterie da più parti, cominciarono fieramente: ad

Della guerra di Fiandra infestar gli assediati. E di già con una delle lor batterie avevano essi fatta si larga breccia nella muraglia battuta, che stimarona di potervisi condurre all'assalto. Raccolto perciò il fior della gente loro la spinsero contro i regi, ma trovarono si ostipata la resistenza, che furono costretti di ritirarsi con molti necisi e feriti, e fra questi più d'uno de' lor capi più principali. Fecero poi in un'altra delle lor batterie l'istessa prova, e ne risulto il medesimo successo. Non potevano in somma quei di fuori tanto operar nelle offese, che quei di dentro non si provvedessero altrettanto per le difese. Dopo una ritirata ne alzavano un' altra; il lavoro della notte succedeva a quello del giorno; concorrevano alla fatica le donne insieme con gli uomini; e sebbene erano pochi i soldati in comparazion del bisogno, con la forza della virtù nondimeno supplivano al difetto del numero. Negli assedj opera spesse volte più la fame che il ferro. Dunque lasciando i nemici di proceder per vie d'assalti, si voltarono ad una oppugnazion lenta, sperando in questa maniera di ridurre gli assediati in tale strettezza di vettovaglie, che fossero costretti finalmente di render la piazza. Intanto quella di Mons era venuta in mano del Duca d'Alba. Nè differi punto egli la risoluzione di porger soccorso a Goes. Considerava il merito de'soldati, la riputazione dell'impresa e l'importanza del luo-

ne; poiche dalla sua perdita o conservazione dipendeva quasi il perdere o conservar Midelburgo, Ma si proponeva innemi particolarmente, che ritenendosi l'una e l'altra di queste piazze, veniva il Re a fermar tuttavia un gran piede in Zelanda, porta marittima di quei paesi la più primcipale, ed al cui acquisto intiero bisognava applicar con ogni ardore ed industria il disegno. Diede egli perciò commissione strettissima a Sancio d'Avila ed a Cristoforo Mondragone, che procurassero quanto prima di soccorrere gli assediati. Era castellano d'Anversa l'Avila, e da quella città che giace in ripa alla Schelda, ed in poca distanza dall'isola di Zuithevelant, poteva esser somministrata meglio che da alcun' altra parte la provvision necessaria al'soccorso. Più vicina a Goes ancora è la terra di Berghes al Som; onde quivi come in luogo il più opportuno a ricevere gli apparecchi d'Anversa, fu risoluto che si mettessero insieme le cose che bisognavane a tale effetto. La risoluzione era d'entrare con legni armati nel ramo Settentrional della Schelds, che ritione l'istesso nome, e sul quale sta Goes, e per quella via tentare in ogni maniera di venire all'esecuzion dell'impresa. Il Mondragone, benche Spagnuolo, era mastro di campo allora di gente Vallona; ma passo poi a questo e ad attri maggiori carichi nella nazione sua propria, e con lode tal di valore, che divento

Della guerra di Fiandra uno de più principali suoi capi. Regunate dunque a tal fine un buon nervo di gente, ch'era parte Spagnuole, parte Alemanna e Vallona, tentarono essi più d'una volta nel riflusso del mare di spingersi innansi per l'accemnato braccio della riviera, e d'introdurre il soccorso. Ma trovarono si occupato sempre da nemici il passaggio, o con tanto maggiori forze marittime delle loro, che non poterono effettuarne il disegno. Risolvà poi l'Avila di condurre aleumi pezzi d'artiglieria sulla ripa della Schelda, e di tentare s'avesse potuto con essi far cedere il passo a'nomici, in modo obe potesse il Mondragone all'istesso tempo spingere il soccorso per acqua in Goes. Ma la prova non corrispose all'intente, perchè l'artiglierie rimanendo quasi immerse nel fango di quei siti bassi, non poterono camminar molto avanti, e perciò il Mondragone disperò anch' egli di poter fare aloua progresso dalla sua parte.

ormai del soccorso, quando il capitan Plumart nativo e pratichissimo di quel paese, ucmo di spirito, e che serviva al Re confedeltà, si presentò all'Avila e al Mondragone, e lor disse: A disperate imprese convengono disperati consigli. Benche sarà tale più in vista che in prova quello che da me ora verrà proposto. Che non tentiamo nei il soccorso, arrischiandoci a guadare l'ennegato dell'isola? Transito di

spaventosa lurgherra, che non ha dubbia. ma the nondimene può aver felice suocesso, quando s'agginsti bene il tempo della bassa marea nel tentario. Io che suggerisco sì arditamente il consiglio, ni offero il primo col medesimo ardire ancoras all esecusione. La qualità dell' nomo, stimato pratico e riconosciuto fedele, diede gran forza a così fatta proposta; sebben nell'udirla e considerarla parve all'Avila ed al Mondragone che seco portasse difficoltà importantissime. Saperano essi, per la notizia che di già avevano e di quel sito. e degli altri di quelle parti, che il paese mondato per dove s'avrebbe a tentare il guado, era più largo di sette miglia d'Italia. Che il fondo di quei terreni sommersi era grandemente fangoso. Che impanzi all' inondazione seguita nell'isola, correvano altre acque vive ancora per essi. Che su proposte di tal natura solevano quasi sempre riuscire maggiori le difficoltà poi nella pratica. E di quanta fatica sarebbe un passaggio di sì ampia larghezza? Qual petto e qual lena basterebbe a portarne il peso? E come si potrebbe misurar si aggiustatamente il calare e crescer del mace, che i soldati non corressero fortuna di restar ludibrio dell'onde sas? Nè qui avrebbono fine i periceli; poichè se i nemici o sapessero o sospettassero un tal disegno, potrebbono cen ogni vantaggio assaltare i soldati regi sell' accostersi al terrene esciutto, a

facendone un gran macello, impedir loro che non potessero in modo alcuno fermarvi il piede. Nel qual caso, che gioverebbe loro d'essere felicemente usciti prima dall' acque, se dovessero poi in ultimo restar preda miserabil del ferro? A queste difficoltà mosse dall'Avila e dal Mondragone, non si rese punto il Plumart. Anzi sostenendo egli sempre più il suo parere, affermo ch'a lui dava l'animo di trovare il guado sicuro, e ch' egli sarebbe poi stato il primo coi soldati a passarlo. Che in ciò consisteva l'importanza maggiore dell'impresa; la qual si doveva senza dubbio condurre sotto un alto segreto, si che fosse quasi prima eseguita che pubblicata. Non tardarono dunque l'Avila ed il Mondragone più oltre. Audò il Plumart insieme con due Spagnuoli ed un altro paesano de più pratichi, e trovarono il guado a proposito. Erasi alla fine d'Ottobre, e la stagione tuttavia correva molto benigna, e mostrava d'arridere anch'essa favorevolmente al disegno. Onde succeduta si bene la prova del transito, segui subito la risoluzione, che per quella via si dovesse tentare il soccorso. A tal effetto si provvide con gran diligenza un buon numero di sacchetti da portarvi dentro corda e polvere d'archibugio e biscotto; e fu poi trasferita la gente regia in un villaggio nominato Aggier, dentro a quell'angolo dell'isola ch'è più vicino alla terra ferma, come fu accenua-

Rarte prima. Lib, VI; to di supra, e ch'era il sito più comodo ancora al disegnato passaggio-Consisteva la gente in tre mila fanti eletti delle tre pazioni accennate. L'Avila si fermò in un altro villaggio propinquo insieme col signor. di Seroscherche governatore di Berghes, ed al Mondragone fu lasciata la cura d'eseguire il seccorso. Pigliossi il tempo d'entrare nell'acqua all'abbassarsi della marea. la quale oresce e cala pello spazio di do-. dici ore, poiche non poteva bastare quel termine solo di tempo, a che si riduceva l'ultima sua bassezza, Quindi il Mondragone s'accinse all'impresa, e condusse la gente al luogo nel quale doveva seguiro l'ingresso nell'acqua, Comandò che si distribuissero i sacchetti secondo il numero de soldati, e che si portamero sulle spalle. acciocche restando illesi dall'acqua, potesse poi la gente all'uscirne del guado e pigliare qualche ristoro dopo si gran fatica, ed adoperare contro i nemici l'armi da fuoco in evento di qualche impensata opposizione che ritrovassero. Nelle guerre niuna cosa importa più del segreto, così per. vantaggiare i combattimenti, come per viucere ancora senza combattere. Sotto grandissima segretezza perciò s'era tenuta sin. allora l'impresa, affinchè essendo colti all'improvviso i nemici non la potessero disturbare. Ma giuntone il tempo determinato, nè potendo più il Mondragone differire a notificarla, così parlò a soldati, e,

gli animò ad eseguirla. Non poseva (compagni mici) la fortuna riuscirci più favorevola, che quando ha mostrato di voleroi più eeser contraria. Vol sapete che da nei più volte s' è tentato infelicemente il socvorso di Goes. E di già se n'era perduta ormai la speranza, quand'ecco la fortuna impensatamente ha voluto aprirci la via per effettuarlo. Vedete voi questo campo spazioso d'acque, dentro al quale dovremo ora entrare? Questo negli anni addietro anch' esso fu campo di terra asciutta, che poi ne soliti surori qui dell'Oceano restò miserabilmente inondata. Ma nondimeno in diverse parti vi sono rimase l'acque da allora in qua sempre ancora si basse, che nel ritiramento del mare vi si trova sicuro il guado. Nè di ciò può restar dubbio alcuno per l'esperienza che pur nuovamente n'abbiamo fatta. E chi di voi non conosce il capitan Plumart e la sua fedella nel servizio regio? Chi non sa di voi, ch' egli è più pratico di queste campagne che della propria sua casa? Egli ha passato e ripassato insieme con alcuni altri tutto il sommerso dall'acque, per dove noi ora dovremo condurre il soccorso; egli farà ora la guida a me ed io ella prima fila, e così poi l'uno all'altro soldato, finchè tutti giungiamo finalmente sul buon terreno. Ciò eseguito, il soccorso sarà effetmato. Ad ogni altra cosa pensano i nomici, che al poter essere da noi assaliti

Parte prima. Lib. VI. per questa via. Onde stupefatti del nostro erdire, e vinti prima dal proprio timore che dall'armi nostre, penseranno pintrosto a fuggir che a combattere, e se pur combattessero, chi di noi può aver dubbio della vittoria? Questi sono i medesimi ribelli di prima, ribelli a Dio non meno che al Re,. ne punto men vili nell'armi, che perfidi nella causa. Questi son quei medesimi che poco dianzi noi vedemmo assediar Midelburgo; contro i quali pur anche allora noi portammo per vie inaspettate il soccorso; e da quali prima fugati, si può dire, che sopruggiunti, la vittoria ci fu ceduta senza punto esserci contrastata. Danque il comhattimento solo dell'avque resta da superarsi; e questo forse da alcuni di voi sarà pits temuto, che non sarebbe quel de nemici armati. Tante miglia di terreno sommerso, cieche strade per si oieco elemento, e più d'ogn' altra cosa il terrore che porta seco la pugna vicendevol della marea, tutti questi senza dubbio sono spaventevoli oggetti. E confesso anch'io la difficoltà dell'impresa. Me la gloria non s' acquista se non fra i pericoli. Benche dall'altra parte questi son tali, che indubitatamente resteranno superati da noi. Di già il guado, come dissi, è trovato, di già sedelmente n'è fatta la prova; e oi darà luogo la bassa marea, prima che l'alta insorga e ci venga contro. Nel reste la fatica sarà più di pasienza che di coraggio.

E nondimeno questo in noi apparina amcora si chiaramente, che non potrà essere no più temuta nel cuor de nomici, ne più celebrata in bocca d'ogni altro una tale azione. Noi sprezzatori de' più fieri pericoli noi domatori dell'istessa natura e del suo più superbo elemento, saremo pubblicati con larghissime lodi per ogni parte. E quanto grande sarà il nostro merito appresso Dio? Quanto grande l'acquisteremo col Re? Oltreche possiamo sperar grosse prede ancora dalla precipitosa fuga, che senza dubbio piglieranno i nemici nell' abbandonare l'assedio di Goes. Ma l'impresa non dà più tempo. Io il primo entrerò nell' acqua. Ogni altro dopo intrepidamente mi seguiti; e ciascuno di noi faccia in modo le parti sue, che di questa gloriosa azione il mondo giudichi e me degno capo e voi non meno degni soldati. A queste parole segui un altissimo applauso, facendo a gara ciascuna delle nazioni a mostrarsi avida dell' impresa. Quindi il Mondragone ordinò la gente in questa maniera. Precedevano gli Spagnuoli, seguitavano gli Alemanni, e dopo loro i Valloni e con fila strettissime, affinche i soldati s'assicurassero meglio nel guado, e meglio bisognando s'ajutassero ancora l'un l'altro. Ne più tardossi. Entro egli scalzo innanzi a tutti nell' acqua, e pigliò per sua guida il Plumart. Entrovvi poi nell'istessa forma tutta la gente di mano in mano con l'or-

dine ch'abbiamo accemato, e continovo a margiare in quel modo, facendo l'una fila sompre avimo all'altra. E si bene s'aggiustò oòl rillurso il vinggio, e con la fatica del farlo il vigor del soffrirlo; che da noye soldati in faori, i quali vi perirono o per disgrazia o per istanchezza, sutti gli altri pervennero felicamente agli argini di Yersieben, villaggio aulla ripa contrarià, dopo aver camminato di continovo si lungamente per l'acqua. Da Goes è lontano due leghe Yersichon Quivi arrivata la gente, il Mondragone subito ne diede segno coi fuochi all'Avila; e ristorata che l'ebbe la notte appresso, sisolvà di condurla nell' apparire del giorno al soccorso. Ma non fu necessario di aimenterne il successo col ferro; poiche giunta incontamente a notizia de nemici la passata de reginnella forma descritta, ne rimasero con attoniti, e ne presero un tale e si fiero apavento, che senza tardar punto, leverono il campo, c cominciarono, ad imbarcarsi. Del che asvertito il Mondregone da quei di Goes, e ricercato d'inviar loro quelche numero di soldati per assaltare gli eretici alla ritirata, spedi egli rapidamente a quella volta 400. archibugieri per questo effetto. Ne riuseì vano il pensiero. Accelerarono questi i pessi dalmente, che s'unicono con quelli anche in tempo di poter infestare i memici alla goda; e la fecera con tal impeto, che n'ue-Bentivoglio Storia gen Vol. II. 181. 11

Les Della guerra di Fiondha

cisero molti prima che sutti potessero ridursi con sicurezza all' imbarco. Entrò dopo in Goes il Mondragone; e con dimostrazioni scambiovoli di militare allegrezza si riceverono gli uni e gli altri soldati; gae reggiando insieme a chi aveva con più valene o sostenuto o levato l'assedio. Quindi fornita ch' ebbe il Mondragone delle cose necessarie la piazza, torno a riunirsi con l'Avila, ed amendue poi con la gente ch'avevano si trasferirono nell'esercito appresso il Toledo. All' esecuzione di questo memorabil soccorso s'erano trovati alcuni de'più vecchi Spagnuoli che fossero in Fiandra al tempo della nostra nunziatura in quelle provincie, e fra gli altri Giovanni Rivas, ch' era venuto in quei paesi col Duca d'Alba, e che di soldato ordinario, col merito di lunghe ed egregie fatiche, dopo i gradi comuni, aveva poi conseguiti i più rilevati mella profession militare. Al nostro tempe ara egli governator generale della città è cittadella di Cambray e del paese di Cambress, ch'è uno de carichi più principali che sogliano darsi in Fiandra a quei della sua nacione. Uomo venerabile ancora d'aspetta, non men che di merito; e nel quale si poteva ster similmente in dubbio, se fosse più da stimarsi o la prudenza militare o pur la civile. Da lui in particolare ci fu raccentato più volte questo successo ch' abbiamo descritto; e da noi volentieri La company of the second

si è fatta commemorazione in questo luoge di sì deguo e si grave entere.

Ma tornando ora alle cose operate dal Duca d'Albu dapo la ricuperazione di Monsa provveduto ch'egli ebbs alla siouressa di quella città ed al rimanente di quella from tiera voltà l'esercito nel Brabante, e s'incommindi verso la città di Malines Andava egli a quella voltardispesto ad usarvi il castigo più che il pardono. Parevagli che i Malinesi troppo facilmente avessero piegato a favor dell'Oranges e nel ricever presid dio da lui , e nel somministrargii stutte le comodità ch'egli: azeva desidente. Fu: perciò dal Duca spinto innanzi sue figlinel l'es derico, il quala avvicinatosi con cas grosso mumero di Spagnuoli, cominciò a preparas le cuse mecassarie per inforzar la città. Se guitavalo pui il resto del campo regio spirante minacce e vendetta; ma che par nea aver tirato paghe da melto tempo, veniva bramoso di danare più che di sangue, e perciò inclinate a sfogare la ma ira col sacco più che con l'eccisions. Non ere ignato a cittadini il pericolo che correvano. Ond'essi dopo une breve scaramuccia che segui fra gli Alemanni dell' Oranges ed i regi all'arrivo loro; fecero partire subite quel presidio. Quindi si mossero a tentar entte le vie per placare l'ira de vincitori-Usarone col Duca ogni sammissione maggiore; e finalmente con solenne apparate inviarono il clero stesso per indurre gli a-

Della guerra di Fiandra nimi tanto più alla clemenza ed alla pietà. E dava orecchie di già il Toledo alle condizioni; quando gli Spagnuoli, precipitato ogni indugio, sforzarono le mura, e seguitati dagli altri entrarono nella città, e scorrendola in un istante la saccheggiarono per tutte le parti. Il furore si stese ad ogni sesso ed ad ogni età; l'avarizia non perdonò alle Chiese, e con fatica la libidine a'monasteri. Poco sangue vi fu mescolato. E perehè il Duca non aveva discaro il castigo della città, e si trovava debitore di grosso danaro all'esercito, perciò si dispose molto più a ricevere le giustificazioni del sacco, che a farne risentimento. Da Malines riordinate ch' ebbe le cose, andò a Mastrich e di la a Nimega, lnogo più principal della Gheldria. Quivi fermossi per qualche giorno, attendendo a ricuperar le terre perdute in quella provincia. Tornogli in mano senz' alcuna difficoltà Ruremonda, con tutto quel più che là intorno aveva occupato prima l'Oranges. Deliberò egli poi di stringere Zutsen, deve i nemici s'erano fortificati, e mostravano di voler mantenersi. A tale effetto inviò subito a quella volta Federico suo figliuolo con buon apparato di gente e d'artiglierie. Siede Zutfen sulla riviera dell' Ysel, e per un lato della terra nell'istesso siume ne sbocca un altro men nobile chiamato Berchel. Gli altri siti

haugo il terreno di fuori molto basso e fangoso. La terra in quel tempo era fornita di mura fabbricate all'antica, toltane. qualche parte coi fianchi più alla moderna, ed aveva buoni e profondi fossi per ogni lato. Ma essendo venuta poi molti anni dopo in assoluto poter degli eretici, l'hanno resa una delle più forti piazze di quei paesi. Fermovvi il campo Federico all' intorno sul fin di Novembre, nel qual tempo la stagione aveva cominciato ad inasprir fortemente coi freddi e coi ghiacci. Il che: quanto avvantaggiava la condizione de regi, tanto disfavoriva quella de'nemici, ch'avevano riposta la principale speranza della lor difesa ne siti bassi ed acquesi, onde la piazza veniva circondata per ogni parte. Accostovvisi dunque Federico seuza molta difficoltà; e dirizzate due hatterie in quei. siti bassi che gli parvero più opportuui, cominciò a far grand'apertura con esse. Aveva il maneggio dell'artiglieria il signor di Hierges soldato di gran valore, e di già non erano per turdar molto i regi a poter condursi all'assalto, quando impauritosi il presidio ch'era dentro alla piazza, prese partito d'uscirne nascosamente. Cresciuto perciò tanto più il timore ne' terrazzani, non differireno a trattar d'accordarsi. Ma i regi o sprezzato o deluso ogni accordo, entrarono dentro alle mura per forza; e avidi pur anche in Zutsen della preda più che del sangue, si diedero a saccheggiare subito la terra ostilmente, e fevero: che provasse non punto minori calamità e

\$26 Della guerra di Flandra

sciagure di quelle che poco prima con simile infortunio aveva patite Malines. Col terrore di questi due sacchi tornarono subito volontariamente all'ubbidienza del Re tutte quelle città e terre che se n'erano partite di la dal Reno nelle accennate provincie di Groninghen , d'Overissel , di Frisa e d'Utrech; e si ritirò subito ancora nelle parti vicine della Germania il conte di Berg, insieme con diverse altre persone di qualità che l'avevano seguitato. Erasi di già nel principio del verno. Si che il Toledo licenzio quasi tutta la gente Alemanna poco prima levata, e che poi s'era molto diminuita, e se ne torno egli dopo all'ordinaria stanza sua di Brusselles. Ma Federico suo figliuolo, assicurati ch'ebbe i luoghi più importanti di là dal Reno, senz'altra maggior dilazione voltò l'esercito contro l'Olanda. Al savore delle vittorie gli si aggiungeva quello della stagione; la quale facendosi sentire con freddi e ghiacci straordinari, dava speranza che tanto più facimente si potessero penetrare allora tutti i siti più bassi e più acquosi di quella pròvincia. Appressovvisi Federico dunque con grosse forze, e particolarmente col fiore della gente Spagnuola. Ma nell'entrarvi bisognò che si trattenesse alcuni giorni sotto Naerden picciola terra e poco distante dal mare. Giace Naerden in sito bassissimo con molte acque stagnanti all'intorno che sono prodotte dal fiume Vecht, il qual fenden-

Parte prima. Lib. VI. . 327 do la terra in mezzo, con poca distabza va poi a scaricarsi nel golfo di Zuiderzee, sopra il quale gira il tratto più marittimo dell'Olanda. Quivi per l'opportunità del sito s'era annidato un buon numero d'eretici, e non solo del paese, ma delle regioni; e questo era uno de'più corrotti à sili ch'avessero in quelle parti. Non pensava Federico che fossero per far resistenza. Noudimeno perchè vi erano dentro molti Ugonotti Francesi, e perchè dagli altri sollevati d'Olanda veniva loro dato animo ed insieme promesso ajuto, non vollero essi venire all'ubbidienza del Re, secondo che Federico ne gli aveva prima soavemente invitati. Quindi in lui tanto più arse lo sdegno. Onde fatte avvicinare le artiglierie, ed al terrore dell'armi aggiungendo altre minacce asprissime di parole, si dispose a eforzare la terra. Ma caduto l'animo a quei di dentro con viltà non minore di quel che fosse stata prima la ferocia in mostrorlo, discesero a patteggiare, e stabilirono con Federico la resa; la quale da soldati mal ricevuta e peggio ancora osservata, si convertì subito in un crudelissimo eccidio del luogo. Il minor male fu il sacco. Tutti i Francesi e tutti gli eretici che v'erano dentro furono tagliati a pezzi; e per colmo di miseria, al sacco ed al sangue s'aggiunse il fuoco; sì che da una chiesa ed un monasterio in fuori, non restò quasi più ve-

stigio alcun della terra. Con questi spaven-

tevoli esempi entrò Federico in Olanda. Ma l'esito delle cose poi dimostrò, che sebben giova sempre l'unire alla clemenza il timore, nuoce però sempre eziandio l'unire al timor la disperazione. Introdotte che furono dunque l'armi Spagnuole nella provincia, ne presero tanto orrore quei popoli, che disperando essi o di conseguir perdono se lo chiedessero, o di vederlo effettuato se l'impetrassero, determinatono di mantenersi per tutte le vie possibili nelle cominciate rivolte.

## DELLA GUERRA

D 1

## FIANDRA

DESCRIPTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO

Parte Prima. Libro Settimo.

## SOMMARIO.

Procurano l'altre città sollevate d'Olanda che s'unisca con loro quella d'Amsterdam. Il che non potendo conseguire, impiegano contro essa la forza. Federico di Toledo vi si trasferisce in persona, e l'assicura da ogni pericolo. Quindi tenta d'esser ricevuto in Harlem, e di porvi presidio. Prima v'inclinano, e poi vi ripugna.

530 Della guerra di Fiandra

no gli Harlemesi. Onde Federico mette l'assedio a quella città. Sito d'Harlem. Forte piantato fuori d'essa dagli Harlemesi, e preso dagli Spagnuoli. Soccorso pur anche disfatto da loro. Danno poi un assalto impetuoso e disordinato contro la città, e ne son ributtati con grave perdita. Entravi nuovo ajuto. Freddi e ghiacci straordinarj. Destrezza e agilità degli Olandesi sul shiaccie. Patimenti che provano i tegj, e con timore di dover ritirarsi. Ma il Duca d'Alba non lo consente. Rinforzano perciò tanto più quei di fuori l'oppugnazione, e tanto più quei di dentro ancora la resistenza. Fazioni valorose per terra e per acqua dall'una e dall'altra parte. Battaglia navale che poi ne segue a favor de regi. Fame orudele in Harlem. Soccorso inviatovi dall' Oranges, che vien rotto e disfatto dagli Spagnuoli. Rendesi al fin la città. Fieri supplici che vi sono eseguiti. Narransi le cose intanto succedute nella Zelando. Ammutinamento degli Spagnuoli in Olanda. Assedio loro infelice intorno alla terra d'Alemar, con un altro successo marittimo non meno inselice. Parte di Fiandra il Toledo, com' anche il Medinaceli; e vi giunge per nuovo governatere il Rechesens Commendatore maggior di Custizlia.

Nella sollevazione quasi generale di tutta l'Olanda non si può dire quanto restasse ferma tuttavia la città d'Amsterdam nella sua ubbidienza di prima verso la Chiesa e il Re. E tanto più si doveva riputar degna di lode la sua costauza, quanto più l'altre città sollevate avevano posto ogni studio per tirar essa ancora ne lor disegni. Eransi da loro usati prima gli offizi, e dagli offizi erano troscorse dopo alla forza. Con gente armata infestavano il suo territorio, e dal lato di mare danneggiandola più gravemente eziandio che dall'altro di terra, avevano fatti abbruciare melti suoi vascelli nel porto, e coi loro tenevano la città come assedista per quella parte. Da Naerden si trasferì perciò subito Federico in Amsterdam, e dalla banda di terra pose la città in total sicurezza. Da quella di mare procuro di fare il medesimo, e inviò gente contro i vascelli de'soffevati, spetando con l'opportunità del ghiaccio di potergli facilmente assaltar da vicino e far loro gran danno. Ma i nimici rotto il ghiaccio all'intorno, e sattovi come un fosso per lor difesa, tennero lontana la gente regia, e conservarono sicure e senz'alcua

Della guerra di Fiandra detrimento le navi loro. Dunque Federico lodata grandemente la fedeltà degli Amsterdamesi, e soddisfatta la città col non imporvi presidio alcuno straniero, il che si desiderava sopra ogni altra cosa dagli abitanti, risolvè di proseguir con l'armi tuttavia quei progressi ch' aveva cominciati nella provincia. Volle nondimeno tentar prima le vie soavi, con l'aggiungervi quelle ancora delle minacce. A tal effetto operò che la città stessa d'Amsterdam interponesse i suoi offizi con l'altre. La più vicina e la più principale di tutte era quella d'Harlem, e si vantaggiose concorrevano in essa le prerogative fra l'altre città d'Olanda, che nella nuova erezione de Vescovati s' era voluto collocar ivi la sede Episcopale della provincia. Mostrarono quei d'Harlem di ricever bene l'interposizione degli Amsterdamesi, e inviarono prontamente alcuni de' loro ch'erano più bene affetti verso la religione e il Re, a trattare con Federico in Amsterdam. E di già si teneva per concluso il trattato, nel quale si comprendeva il riceversi dentro guarnigione Spagnuola; quando gli Harlemesi mutata sentenza in un subito, si precipitarono a romperlo. Non è agitato così il mare da venti, come il volgo dalle passioni. Ciecamente consulta le cose, e più ciecamen-te ancor le risolve; e con leggerezza incredibile converte in un punto l'amore in odio, e l'odio in amore. Mostrammo di

sopra che il Principe d'Oranges era venuto a fermarsi in Olanda, non solo come in provincia ch'egli aveva già prima in 20verno e dov' era tuttavia riconosciuto gon vernatore, ma come nella sede più principale de suoi disegni; e percio non cessava con ogni arte possibile di nudrirvi le turbolenze introdotte. Era governatore particolare d'Harlem sotto di lui il capitan Vibaldo Riperda nativo di Frisa, e dipendeva egli dall' Oranges quasi più ancora nella subordinazione de' sensi, che dell' offizio. Questi concitata la moltitudine, mentre si stava più nel caldo di concluder l'aggiustamento con gli Spagnuoli, alzata con vecmenza la voce: in questa maniera (cominciò a dire) la fraude privata si colorisae mentitamente di selo pubblico? In questa maniera sotto pretesto dell' ubbidienza dovuta al Re, vien favorita la tirannia che esercita il Duca d'Alba? E per non incorrere, come si mostra speziosamente, il poricolo d'un assedio, vorremo con pericolo tanto maggiore ricever gli Spagnuoli in questa città? Chi ei assicura in tal caso della lor fede? Anzi come non dobbiamo noi di già assicurarci di vedere allora i soliti effetti della loro perfidia? Corrono tuttavia sangue le strade, e fumano per gl'incendi le case di Malines, di Zutfen e di Naerden, e vi s'odono tuttavia i gemiti da ogni parte per mill'altre azioni di sierissime ostilità usate in quei luoghi

Della guerra di Fiandra da loro senz' alcun riguardo ne di patti: conclusi ne di promesse giurate. E percha più tosto non abbiamo a far noi in Harlem quel che s'è fatta in Amsterdam? il cui popolo non ha voluto presidio Spagnuolo, ma vuol mantenersi fedele al Re con la forze sue proprie. Cost parimente richiede il servisio nostro, e così giudica il Prineipe d'Oranges governatore della provincia, e tanto parziale di questa città. Il Principa d Oranges, che dopo si gravi pericoli corsi e tante fatiche tollerate per servizio della patria comune, è venuto a fermarsi qui fra di noi finalmente per fare la nostra causa più sua che la sua medesima, e dal quale pui che da ogn'altro si desidera che il Re sia ubbidito, ma sotto la soavità delle nostre leggi, e non sotto la violenza delle straniere. Che se poi gli Spagnuoli vorranno con l'assedio tenter la forza, se noi dovremo procurare all'incontre di nibuttarla, e molto più con le mura de petti che con quelle della città; così giusta sarà altora senza dubbio la nostra causa, che potremo sperarne favorevole ancora indubitatamente il successo. Ma in ogni fortuna che siamo per correre, quanto mes glio surà di morite finalmente una volta sola per difender la libertà, che mille ogni giorno nel sopportar le miserie d'una inv tollerabile servicii il Parlato eti ebbe il Riv

perde, ci trasse imanzi Lancelotto di Brederode nomo de' più nobili della provint ciu e de più stimati; di quella città, e conugual efficacia parlà anch' egli nella medesima forma. Per accendere una sedizione l'ardire di pochi basta contro la tepidezza, di molti. È così avvenne allora. A questi due capi s'aggiunsero alcuni altri che seguitavano scopertamente la fazion dell'Orana ges; e fatta mutar la risoluzion quasi presa, fus determinato ch'in vece degli Spaannoli fosieno ricevute nella città alcuna compagnie d'un reggimento Alemanno, che per ordine de sollevati d'Olanda il colonnello Muller aveva assoldato, in quei giorni. Nella città non mancavano eretici. Questi, preso ardire anob'essi in tale occasione. volarono incontanente ad alcune Chiese de le convertirono in use loro. Nà qui si fermò l'insania de sediziosi. Vollero che forsero imprigionati quei ch' erano iti a trate tare con gli Spaguuoli, e non molto dopo gli fecero crudelmente morire, non dispiacendo questi successi all'Oranges, poichà fatte più gravi da ciò negli Harlemesi le colpe, tanto più n'avrebbono disperato car si dal Re il perdono.

Alla muova di mutazione così impensata Federico di Toledo s' accese di fiero siegno, e più di lui anche il Duca suo padre che n'aveva ricevuto subitamente l'avviso in Brusselles. Nè fu più lango l'indugio. Da Federico fu mosso al medesimo punto l'esercito regio, e avanntesi verso Harlem si preparò con gran risoluzione a

336 Della guerra di Fiandra porvi l'assedio. Giace la città d'Harlem in un largo piano, ch' è distinto in vaghe praterie d'ogni intorno; essendo il terreno d'Olanda più atto a' pascoli d'ordinario, che alle sementi. Dall'uno de suoi lati di fuori ha una selva molto vicina ma picciola, e che serve per uso di piacere più che di fuoco. Da un altro lato spingesi dentro alle mura un fiume chiamato Sparen, il quale bagnando le mura stesse di fuori con un altro suo ramo, che quasi subito si riunisce col primo, viene a rendere isolata quella parte della città. Verso Mezzogiorno si comunica questo fiume con un gran lago nominato il mare d'Harlem, e ver-so Settentrione con un largo seno che Tie si chiama, e ch' entrando in altri seni maggiori va finalmente più tosto a chiudersi, che a diffondersi nella vastità dell'Oceano. È fornita la città di buon fosso e di buone mura, non fiancheggiate però alla moderna, ma torrionate all'antica. Il ricinto è grande, contien numeroso popolo, e alla frequenza degli abitanti corrisponde si nel privato come nel pubblico, la qualità ancora degli edifizi. Sono vicine a que-sta città, quasi in uguale distanza d'una mezza giornata, due delle più principali terre d'Olanda, cioè da Levante Amster-dam, e verso Mezzogiorno Leyden. Questa cospirava nella sollevazione con l'altre; anzi l'Oranges allora vi si trovava, affine

lorgo che prima era mode, perció si ren-

Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

BSS Della guerra di Fiandra

deva loro più facile il potere accostarvisi. Fece nondimeno prima Federico riconoscere con maggior sicurezza e la qualità del forte: e l'animo de difensori. A quest' effetto vi spinse Roderico Zappata con una mano d'archibugieri. Ciò veduto dagli Harlemesi, uscirono subito coraggiosamente e fecero ritirar gli Spagnuoli; costata un braccio al Zappata questa fazione. Non intepedi, ma infiammo gli Spagnuoli maggiormente questo successo. Assaltarono essi perciò poco dopo da due lati il forte in un tempo, e all'incontro uscirono pur anche la seconda volta gli Harlemesi a difenderlo. Ma non era ne pari il numero ne nguele la virtù in questi, sì che dalla parte loro il cedere prevenne quasi il combattere. E non cessarono gli Spagnuoli, fin che scorso il ghiaccio del fosso, e incalzati sempre più gli Harlemesi, non entrarono nel forte unitamente con loro. Quivi n'uccisero molti, e senza difficoltà ne scacciarono gli altri. Da questo successo preso tanto più animo gli Spagnuoli, s'accostarono subito alla città e la cinsero da più parti. Non passava l'esercito regio dodici mila fanti, ma tutta era gente eletta, e per tanti prosperi avvenimenti di gran lunga sopra il numero insuperbita. Eranvi intorno a sei mila Spagnuoli, 3500. Alemanni, e il resto Valloni. All' assedio furono condotti solo quattrocento cavalli tra lance e archibagieri , mucha rispetta al paese e

mile fenti, insieme con qualche pezzo d'artiglieria, e con provvisione ancora di vettovaglie. Avato l'avviso, non tardò punto Federico ad incontrare i nemici. Faveriga amendue le parti una folta nebbia, l'una e l'altra di loro sotto la sua oscurità pensando di poter più facilmente occultarsi, e cogliere aprovveduta la parte contraria: Arrise però l'evento più a quella de regj. Appresso il villaggio di Berchenrode segui l'incontro. Ma duro poco la mischia, perchè i regi prevalsero in maniera e di numero e di virtù e di sollecitudine, che i nimici si trovarono quasi prima rotti che sopraggiunti. Non furono pochi gli uccisi, e gli altri rimasero dissipati. Perderono le artiglierie, molte bandiere, tutto il bagaglio, e tutto il resto delle provvisioni che · conducevano. Tornato Federico a formar l'assedio, ospitale con alcune case d'un borgo che

fa eletto per suo quartiere da lui certo rispondeva ad una porta della città chia-

Della guerra di Fiandra mata della Croce, e seco riteme tutta la gente Spagnuola. Da questa parte si preparo subito una gran batteria. Ma questo sito ch'era il più comodo per alloggiare, non era il più vantaggioso per battere; perejoechè la porta veniva coperta da un buon rivellino, e la muraglia poteva essere wi meglio ancora difesa. All'opposto lato che guarda Leyden alloggiò l'altra gente con poca e quasi niuna comodità di coperto; ma escendo e più debole e men fiancheggiato il mura in quel verso, perciò potera riuscire più facile da quella banda l'oppugnazione. Ouest errore più tosto fu disprezzato che non conosciuto. Non si potevano persuadere gli Spagnuoli ch' alla prima tempesta de' lor cannoni, gli Harlemesi non fossero per aprir loro le porte, come avevano fatto gli altri luoghi de' quali frescamente s'erano impadroniti. E tanto più in ciò gli aveva confermati allora il doppio favorevol successo a del forte preso e del soccorso impedito. In modo che non servato l'uso militare degli assediati, e con troppo disprezzo tralasciato l'aprir le trincere per accostarsi, com'è solito, di mano in mano sotto il lor serpeggiante riparo prima alle batterie e poi al fosso, risolverono senz' alcuna tardanza di battere l'accennata porta della Croce e il suo rivellino. Collocaronsi dunque sedici grossi camponi contro quel sito, e cominciossi nel diciottesimo di Dicembre una furiosissima batteria. Fu sì grande la rovina del primo

giorno, che non si potevano quasi più dar di mano il rivellino e la porte. Ma la notte providero quei di dentro al bisagno in maniera, che da loro vi si continovo virila mente nella difesa, con molta lode in particolare del capitano Stiembac l'aogotenente del colonnello Muller ch'avevall, rivellino in custodia. Seguitossi perciò tanto più fieramente a battere dalla parte di fuori. Comandava all'artiglieria il signor della Cressoniera, e principale ingegnere dell'asercito era il capitan Bartolommeo Campi Italiano grandemente stimato in quella professione. Mostravasi da soldati un desiderio impaziente d'andare all'assalto. L'ira, l'adio e le prede gli stimolavano, ma spezialmente lo sdegno di veder negli Harlemesi una resistenza così estinata. Formò dunque l'Ingegner Campi un ponte ch'era portation le ; e fatte maggiori di prima dalla batteria le rovine, oltre alla comodità che porgeva il ghiaccio trattabil nel fosso, comandò il Toledo che il ponte vi si gettasso, Nondimeno per iscoprir meglio il tutto, fece avanzare il capitano Francesco Vargas con 150. archibugieri Spagauoli. Non aspetto l'altra fanteria di ricever gli ordini, ma prima del tempo, che non era maturo per anche all'assalto, si cacciò innanzi. Nel ponte capivano con fatica tre persone del pari. Contuttoció facevano a gara i soldati ad entrarvi, e troppo in essi prevalendo l'impeto alle disciplina, venuero a disordinar342 Della guerra di Fiandra

si in maniera, che gli uni impedivazo gli altri, e non potevano passare innanzi, perche non era tanta la breccia, che il ponte vi si potesse congiungere. Pioveva intanto dalla città una fiera tempesta di moschettate, di fuochi e di cannonate contro di loro, fermati allo scoperto con gli squadroni sul labbro del fosso, e fatti bersaglio troppo da vicino alle ferite che ricevevano. Trasportavagli nondimeno in maniera l'insano ardor dell'assalto, che perdendo l'ubbidienza a' lor capitani non volevano ritirarsi. Onde bisogno che vi andasse il Mastro di campo Romero grandemente da loro amato insieme e temuto, il quale con aspre parole sgridandogli, che temerità (disse) in questo punto vi mena? o piuttosto che frenesia? Questi errori s' imparano nella scuola militare del Duca d'Alba? così all' assalto si va per aria? così vorrete lasciarvi uccidere senza che possiate combattere? fatti bersaglio e insieme ludibro di questi ribelli, che nascosi fra i lor ripari vi beffeggiano mentre che vi percuotono? Mancheravvi occasione forse da punir la perfidia loro? Deponete ora dunque l'impeto che v'accieca. Io che si spesso mi son trovato con voi a vincere, mi troverò volentieri con voi questa volta anche a perdere. Così finalmente si ritirarono. Ma ne rimasero morti poco men di 200. e fra loro un capitano e alcuni allieri. Questo successo disingannò gli Spagnuoli della prima lor

potove più segnalarsi o mell'odio contro la

Della guerra di Fiandra nazione Spagnuola, o nel ludibrio confro la religione Cattolica. E passò tant'oltre l'eretica frenesia, ch'esponendosi da loro in quell'empia scena le sacre immagini, e più quelle che prima nelle Chiese erano le più frequentate e più culte, dopo averle derise con mille scherni, le fermavano al bersaglio degli archibusi loro e moschetti, e e con le spade in ultimo le riducevano esecrabilmente in minuti pezzi. Frattauto i regi, fatte ch' ebbero le provvisioni necessarie, desiderosi di ricompensare il tempo perduto, s'accinsero con ogni ardore all'assedio, per doverlo proseguire però non più con assalti immaturi, ma con bene ordinata pazienza. Onde aperte che furono le trincere, s'attese a sollecitarle in ogni più viva maniera. Quindi seguitossi la batteria; e tralasciatosi di farla nel sito di prima, si dirizzò alla cortina che scorreva tra la porta della Croce e quella di Sil, così chiamata ch' era la più vicina a man destra del campo. Fecesi grand' apertura in essa. E nondimeno vi si ripararono quei di dentro in modo, che non si giudicò esser disposte a bastanza le cose per venire all'assalto dalla parte di fuori. E perchè la cortina era tuttavia troppo difesa dal rivellino sopraccennato, percio s' ebbe del tutto per necessa-

rio di levar prima a' difensori un così fatto vantaggio. Lasciata dunque per allora la batteria, si venne in breve allo shoccamento nel fosso. Quindi tutta la mola del

lavoro s' uni contro il rivellino, perchè i regi usando la fatica più lunga ma più sicura, vollero a forza di zappe, di pale e di mine avanzarsi di passo in passo, e a questo modo scacciarne il nemico. E se: n' impadronirono finalmente. Ma con perdita di sangue non men che di tempo, tanto valore mostravano quei di dentro; e così spesso facevano le parti più d'assalitori che d'assaliti. Acquistato che fu il rivellino da'regi, non s'intepidi perciò l'ardor di prima negli Harlemesi. Anzi a misura del pericolo crescendo in essi la diligenza, concorsero da ogni parte subito e le donne stesse con gli uomini a fortificar la porta della Croce, che dopo la perdita del rivellino rimaneva totalmente scoperta. Fecero il medesimo ancora nella cortina di già battuta, che scorreva, come s'è detto, verso la porta di Sil. E dubitando che i regi battessero parimente l'altra cortina alla mano sinistra ch' andava ad unirsi con la porta vicina chiamata di San Giovanni, perciò si concorse a riparare con ogni studio quel' lato medesimamente; non pretermettendosi alcun lavoro e di fossi e di traverse e di contrammine e d'altre invenzioni, che d'ordinario contro la più sottile offesa trova scambievolmente la più industriosa difesa. Ma con troppo svantaggio restavano quei di fuori in comparazione della comodità che godevano quei di dentro. I regi per le continove scorrerie de nemici con gran

346 Della guerra di Fiandra

fatica ricevevano le vettovaglie, per condurle vi bisognava gran geute, l'altra non bastava per custodir ben l'assedio; e affliggendola sommamente l'orror del freddo appresso agli altri disagi, perciò tra le fughe, le morti e le infermità ogni di maggiormente manoava. Gli Harlemesi all' incontro abbondavan di popolo armigero, con facilità ricevevano soccorso d'uomini e di vettovaglie; contro le ingiurie del freddo si riparavano agiatamente nelle lor case, e non riusciva al campo regio sì favorevole il ghiaccio per trattar la campagna, che essi non participassero dell'istesso favor similmente per introdurre nella città le cose più necessarie. Ne si può dire quanto grande sia la destrezza e l'agilità degli Olandesi sul ghiaccio. È occupato, com' abbiamo detto più volte, il paese loro da infinite acque stagnanti. Queste sogliono congelarsi ogn' anno per ordinario, benchè il freddo non vi regni sì intensamente com'in altri paesi meno umidi e meno acquosi. Perdono aflora perciò l'acque la loro natura. E commutandosi parimente l'uso delle barche in quello delle carrette, frequentansi allora da' cavalli e dagli uomini quelle campagno di ghiaccio indurito, come se fossero campagne di terra asciutta. Le carrette sono picciole ordinariamente, e per lo più sono condotte da un cavallo solo. Sostentansi non su le ruote, ma su travicelli in foggia di quelle slite, ch'in Italia s'usano in Louis

bardia, e che più comunemente sono chiamate con questo nome. Per andare sopra il gelo con sicurezza e velocità, molto ingegnoso particolarmente è l'artificio degli nomini. Guarniscono essi tutta la lunguezza de'piedi con due ferri ben lisci e stretti e dalla parte dinanzi alquanto ritorti. in fuori. Sopra questi si reggono, e su queste ali, per chiamarle così, non camminano ma volano, esseudo allora si veloce il lorcorso, che l'occhio appena può seguitarlo. Ne tale uso è praticato dalle donne men che dagli uomini. Anzi nell'esercitarsi gareggiando ben sovente l'un sesso con l'altro, quelle hanno prevaluto talora a questi. È non sentono difficoltà alcuna ivi le femmine in correr sul ghiaccio, e in fare ad un tempo or l'uno or l'altro de'lor donneschi esercizi più manuali, quando più rapidamente le porta il volo in quell'occasione. Col mezzo dunque delle carrette o slite da noi accennate, ricevevano gli Harlemesi tutte le comodità che facevano lor bisogno. Venivano a schiere per via di quel gran lago vicino, che già dicemmo esser chiamato il mar d'Harlem. Chiamasi con tal nome tutto quel lato che più guarda verso la città, nella quale entra per quella banda il fiume Sparen nominato di sopra. E perche da un'altra parte s'avvicina quasi altrettanto a Leyden l'istesso lago, perciò in quel verso vien nominato il mare di Leyden medesimamente. Questa co-

Della guerra di Fiandra municazione di Leyden con Harlem per via del lago somministrava in abbondanza le cose necessarie alla geute assediata, la quale con frequenti sortite riceveva dentro i soccorsi, è faceva pentire anche spesso i regj d'aver voluto impedirgli. Nè restava perciò l'Oranges di spinger ancora per la via ordinaria di terra quegli ajuti ch'egli poteva nella città. Anzi per assicurar meglio i soccorsi da quella parte, egli aveva fatto dirizzare un forte quasi a mezzo cammino fra Leyden e Harlem, e quivi ammassate le provvisioni, più facilmente poi di là faceva che passassero in mano degli assediati. Ma i regj ancorche si vedessero in tanti svantaggi, non lasciavano però di condurre innanzi le operazioni da lor cominciate. Seguitavano a battere i muri offesi e con ogni studio a minargli, sperando in questa maniera di render la breccia più comoda e poi l'assalto più facile. All'incontro non era minore la vigilanza de' difensori nel fare ogni sforzo per rendere inutili, o impedire le mine e ogn' altro lavoro de regj. Alle mine di fuori contrapponevano quelle di dentro, incontrandole in questa maniera, e guastandole, o facendole infruttuosamente sventare. E nelle parti de' muri debilitati facevano i ripari che bisognavano, e con ritirate si bene intese, che non temevano punto le minacce d'alcun assalto di fuori. Finì frattanto il Dicembre. e cominciò il nuovo anno del 1573., il quale fu memorabile in Fiandra particolarParte prima. Lib. VII. 349
mente per quest'assedio che noi descriviamo. Durò più di sette mesi, su vario di
casi non meno che lungo di tempo, e della vittoria spesse volte quelli più dubitarono che finalmente la conseguirono. Da noi
però non saranno descritte se non le azioni principali che vi succederono, così richiedendo la dignità dell' istoria in se stessa, e dalle minuzie de successi presenti
con troppa ragione chiamandoci la nobiltà
de' futuri.

Ma per tornare all'assedio, quanto invigilavano i regi uell'assicurare al campo le vettovaglie, altrettanto ponevano ogni industria i nemici in procurar d'impedirle. A quest'effetto inviarono essi buon numero di soldati per occupar certo passo de' più importanti verso Naerden e Amsterdam, e gli conduceva un certo Antonio di cognome Pittore, il quale aveva avuta la parte principale nella sorpresa di Mons. quando vi entrò il conte Lodovico di Nassau, come allora da noi fu mostrato. Ma venutane la notizia in Amsterdam, fu inviata subito da' terrazzani la gente che bisognava per disturbarne il successo; e incontratasi nella nemica, la ruppe facilmente e disordinò, e molta aucora n'uccise. Restovvi morto particolarmente il Pittore; gli Spagnuoli in onta di suo misfatto gettarono la sua testa nella città, insieme con quella d'un altro chiamato il Re, ch'era molto stimato da quei cittadini. Provocato gli Harlemesi di quest'azione, non tarda.

Della guerra di Fiandra rond a farne il risentimento. Soelsero dedici fra i prigionieri ch' avevano del came po regio, e spicoati loro dal busto i capigli posero in un barile, e rotolatolo giù per le mura, lo fecero discendere nelle trincere degli Spagnuoli con tale inscrizione. Questo tributo del decimo danero inviano gli Harlemesi al Duca d'Alba, e per usura hanno voluto aggiungervi ancora il duodecimo. A quest'atto crudele fu corrisposto non meno crudelmente di fuori, perchè in faccia degli Harlemesi furono fatti appiccar per la gola e per li piedi alcuni de' loro; ed essi all' incontro poco dopo fecero il medesimo d'alcuni regj a vista similmente degli Spagnuoli. Tanto rende efferati gli spiriti per ordinario il furor dell'armi, e spezialmente il furor di quella che vogliono punir da una parte, e sostener dall'altra la ribellione. Era cresciute in questo mezzo notabilmente il numero de soldati nella città. Oltre a terrazzani vi si contavano poco meno di 4. mila fanti, molti de quali erano Alemanoi, Francesi s Inglesi. E nou cessava l'Oranges di tener caldissime pratiche in tutti i paesi vicini per conseguirne si potente soccorso, ch'a

forza aperta potesse levar gli Spagnnoli da quell'assedio. Cresciuta perciò sempre più la baldanza negli assediati facevano frequenti sortite, e ne ferero una in particolara sì fiera contro il quartiere degli Alemani regi, che gli disloggiarono da una casa, me

ferirono e uccisero molti, e posero tatti gli altri in gran confusione. Contro il quartiere degli Spagnuoli pochi giorni dopo uscirono molto più ancora ferocemente, e procurarono con ogni sforzo di ricuperare il rivellino perduto; e tant'oltre portogli l'ardire, che furono vicini ad inchiedare i canmoni distesi alle batterie. Ma respinti valovosamente, rientrarono nella città senz'aver riportato alcun vantaggio di fuori. La fazion fu però molto nobile, e costò di qua e di la molto sangue. Federico di Toledo all'incontro animando sempre anch'egli più i suoi, risolve d'alzar tanto il rivellino occupato, che signoreggiasse e impedisse i lavori di dentro. E fattavi portar multa terra per quest'effetto, vi piantò due pezzi d'artiglieria. Ma il frutto non corrispose all'aspettazione, tanto bene provvidero al bisogno gli assediati per quella parte. Mancava intanto ogni di più la gente nel campo regio per ongione de' patimenti. Era morto d'infermità il signor della Cressoniera ch'aveva il carico dell'artiglieria ; il signor di Norcherme rimaso ferito, non poteva esser curato con la diligenza che conveniva; erano mancati nell'istessa maniera molti officiali Spaguuoli di qualità, com'anche dell'altre nazioni: e si vedevano insomma ridotte le cose dell'esercito a termini tali, che si dubitava grandemente ormai intorno all'esito dell'impresa. Contuttoció erano più gagliardi che mai gli ordini del Duca d'Alba al figliuolo. Sebbene il Duca per ogni evento

Della guerra di Fiandra che si fusse alloutunato l'assedio, aveva scritto di già efficacemente in Ispagna per aver due terzi vecchi di quella nazione che si trovavano allora in Italia; e faceva levar nuova gente più da vicino nella contea di Borgogna. Dunque non tardo più Federico in voler fare un nuovo sforzo, prima che più si consumasse la gente. Risolutosi per ciò a dare un feroce assalto in più luoghi ad un tempo contro quel lato, che scorreva dalla porta di san Giovanni a quella della Croce, e all'altra di Sil, dalla qual banda, com' abbiamo detto di sopra, i regi avevano aperte le trincere, fatte le batterie e lavorato ne fossi, la determinazione così ne fu messa ad effetto. Presero la cura i tre mastri di campo Spagnuoli, Roderico di Toledo, Giulian di Romero e Consalvo di Bracamonte d'assaltar coi soldati de' loro terzi, l'uno la porta della Croce, e gli altri due alla destra e alla sinistra i lati vicini. Contro una difesa ch' aveva la porta di san Giovanni, fu destinato il signor di Bigli con un numero di Valloni del suo reggimento; e furono dati gli ordini che bisoguavano, per infestare ad un tempo quei di dentro in maniera e dal rivellino e da siti più opportuni ne' fossi, che da loro non si potesse far impedimento a quei di fuori che fossero per salir su la breccia-Da' regi furono eseguiti con sommo valore tutti questi ordini. Ma non mostrarono minor virtù per la parte lor gli assediati, con-

ants vigilansa: e ardire corsero a tutti i periculi. Oade bisognò che finalmente f rem cedessero: e con perdita considerabile perchè ne movirono più di 300 e molti spezialmente di quelli del Bigli che provacono maggiori le difficoltà, e più dura insieme la resistenza. In questo assalto resto gravemente ferito Roderigo di Toledo . morto il capitan Lorenzo Peres con afcunt altri officiali di inferior quadită. Succeduto infeliermente questo sforzo de regj, non si opud dire : quanto and restasse afflitto 'illos campo. E crescande vigni volta più il dubhio: interna al finte dell'impresa gindico a proposita Rederico d'adir sopra di cio le opinioni de più principali capi. Mostravano akuni di loro podivisima speranza di solice esito. Pantiesi più urmal le difficoli tà dell'assedio fuori, che destro. Essere intonsissimo il fraddo, e più nemica la stai giona che l'istesso nomico. Ogn' altra maggiore engustia provarsi negli alloggiomend e ne viveri ; esser peca la gente, e più consumarne, i disegi che le fazioni. All'incontro abbondarsi d'ogni cosa nella città; vanira ogui di ninnigarita di nuovi ajuti; e mostrarsi ostinata sempre più alla dife ea. Onde apersi a concludere o che l'assesedio non si potrebba mai terminare. O che terminandesi sosse per lasoiare più abhastusi al fine i vincitori che i vinti. Dunqua essex meglio di ritirare quanto prime L'escroitque a di prevenire la maggior ne-Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

sessità son prudence, per non esserne pres venute più infelvemente pei con vergogna. Ma in contrario sostenevasi, che non bisomara abhaudonare in mode alcune l'impresa. Dall'esito aka ricavesse il presents assedio, prender la conseguenza ancor de' Liburi. Non doversi credere ch' in questo solo fosse per fermarsi in Olanda l'ostinazion de ribelli. Quant animo dunque piglierebbono l'altre città, se vedessero che fosse levato l'assedio vilmente da questa? Non riuscire eterne le ingiurie delle stagioni. Alle più orride succeder le più benigne, e da quel cielo si umido per natura potersi aspettar ch'una notte improvvisamente scacciasse il ghiaccio. Sapersi che in breve giungerebbe nuova gente di Spagna, e più brevemente potersi far nuove levate dentro alla Fiandra. Essere allora per chiudersi l'assedio da tutti i lati, e per sopravanzare le provvisioni che bisognassero al campo. Tolti i soccorsi, caderebbe subito la città. Ne tante mai sarebbono per la parte del Re in quert'occasione le perdite, che non fossero di grun lunga ricompensate in avvenir dagli nequisti. Rappresento Federico questa diversità di pareri al Duca suo padre, e volte saperas il sao senso, per dovere intieramente poi seguitario. Rispose il Duca subito, s son termini che poterano lassiare in dubhio se postassero più con se o d'autorità paterna o di militare. Che proceguitte in

egil maniera e terminasse l'asseille, se non volesse mostrarsi indegno del sangue Spagnuolo, indegno del suo medesimo, e d'avere in mano quell'armi ahe domate l'Otanda, correrebbono senz' alcuna diffivoltà vittoriosamente tutto il resto ancor della Fiandra. Le imprese più ardue risseire anche le più gloriose. E doversi ne grandi assedi misurare non il numero de' giorni, ma l'atilità delle conseguenze. Tentasse ora principalmente per via della fame quel che non aveva potuto conseguir prima con l'operacione del ferro; e a que sto fine impedisse con ogni diligenza da ogni parte i soccorsi. Ciò essergli per succedere con la nuova gente che presto giungerebbe all'esercito. Cadere al fine ogni piazza non soccorrendosi; e in quel caso i difensori più ostinati divenire ordinaria. mente i più vili. Considerasso che il successo di quest' assedio servirobbe d'esempio in Olanda per tutti gli altri. E finalmente si proponesse innanzi l'acquisto d'una vio soria, nella qual si dubiterebbe s'egli avesse o reso maggior servisio a Dio e al Re. o comeguita maggior gloria per se esesso e per la cua casa. Vedutosi Federico sgridare quasi non meno che avvertire dal par dre, tornò ad infervorarei più che mai nele l'impresa. E disseminata che fu per l'esercito la risposta del Daca, non si può credere quanto s' eocitarono gli animi ancora di tutti gli altri. Danque ringagliardite le

356 Della guerra di Fiandra diligenze, risolve Federico insieme con gli altri capi di mettere principalmente ogni studio per impedire che nella città non entrassero vettovaglie. E frattanto fu spedito dal padre in Ispagna con gran diligenza Bernardino di Mendozza, per sollecitare gli ordini del Re al governatore di Milano, affinche da quello stato nel qual si trovano i due terzi vecchi Spagnuoli acceunati di sopra, s'inviasse tutta quella fanteria insieme con qualche numero di cavalleria, quanto prima fosse possibile in Fiandra. Questo è il Mendozza, che nobilmente nella sua lingua descrisse la guerra de Paesi bassi per tutto quel tempo ch'egli vi dimorò, e che dal maneggio dell'armi passato alla profession del negozio, fu poi adoperato dal Re nelle ambascerie d'Inghilterra e di Francia.

Succedevano le cose dell'assedio in questa maniera, quando in un tratto verso la metà di Febbrajo, mitigatosi il tempo e convertitosi il freddo in umido l'acque tornarono all'esser loro di prima, e col cambiamento della stagione si venne a cambiare ancora quasi tutto l'ordine della guerra. Prima i ghiacci non lasciavano dall'acqueso distinguer l'asciutto, e perciò si poteva dire che tutte le fazioni allora si facessero in terra. Ma dileguatosi il gelo, si conobbe che per l'innanzi le più principali si farebbon per acqua, attesa la comodità ch'a' nemici sarebbe data d'intro-

357

dur meglio nella città i soccorsi per via del gran lago accennato di sopra, e all'incontro la necessità ch'avrebbe avuta la gente regia di procurare per l'istessa via d'impedirgli. Nè si tardò molto a vedersene dall' una e dall'altra parte i successi. Appena disfatto il ghiaccio cominciarono a comparire molti vascelli, che dal mare di Levden scorrendo a quel d' Harlem, e quindi entrando nel fiume Sparen condussero un buon soccorso nella città. Nello sboccare che fa il fiume nel lago, forma un'isoletta di picciol ambito. In essa avevano accortamente gli Harlemesi dirizzato un forte che si chiamava del Fico, prevedendo quanto importerebbe loro il signoreggiar quell'imboccatura. Quivi dunque come in porto si raccoglieva da loro i soccorsi, i quali partivano ordinariamente da Leyden, e da un altro luogo a quella terra vicino, che Sassene vien nominato. Ma non differirono i regi ad opporsi dalla lor parte. In Amsterdam preparò subito il conte di Bossu molti vascelli, e in pochi giorni con buone forze navali s'introdusse anch' egli nel lago. Erano le sue navi come quelle pur de'nemici, non molto cupe nel fondo per rispetto della poca profondità dello stagno. Gli uni e gli altri n'avevano ancora fabbricate alcune a similitudine di galere, che scorrendo più agilmente coi remi, facevano riuscir più comodo il lor ministerio all'altre ch' usavano semplicemente quel della

vola. Cosi dunque tutta la mole dell'assedio si ridusse a conflitti per acqua, e al procurarsi per quella via con ogni sforza maggiore scambievolmente e di ricevere e d'impedire i soccorsi. Erano fazioni al pringipio, ma si convertireno poi in battaglia. ingrossato che fu di qua e di là il numero delle navi, alternando i successi ora la fortuna ora la virtu in vantaggio scambievolmente o di quelli o di questi. Restava per lo più nondimeno superiore la parte regia , alla quale somministrando la terra d'Amsterdam ogni maggior provvisione di quanto il Bossù richiedeva, e facendo egli egregiamente le parti sue, perciò cominciarono gli Harlemesi a trovarsi in difficoltà e strettezza di vettovaglie. Aveva il Bossù piantati alcuni forti sul lato Oriental dello stagno, sotto il favore de' quali si ricovrarono i suoi vascelli. Il sito loro non era molto distante da quello dell'isoletta dov' era l'accennato forte del Fico. Quivi succedevano le più frequenti fazioni; ma non potevano i regi tanto finalmente impedire i nemici, che rubandosi a' conflitti qualcheduno de' loro legni, non si mettesse dopo in salvo sotto quel forte, e di là non entrasse nel fiume, e con piena sicurezza poi quindi nella città. Al qual fine gli Harlemesi avevano munito d'altri forti quel lato del fiume ch'era voltato verso la terra. Dunque non tardarono più i regj. All opposta parte anch' essi ne di-

vissaretso alcuni per disturbare tanto pen facilmente il passaggio de vascelli nemich Segui poco dopo una nuova battaglia nel lago; e fu l'ultima e la maggiore di teste l'altre ch' erano precedute. L'armata Havilemese si trovava composta di 150 nasilia La regia non arrivava a 100., ma squesti nella qualità prevalevano alla copia di quole li. Il conflitto fu canguinoso, e per qualche tempo dubbia ancor la vittoria, che finalmente inclinò a favor de Cattolici o con gran lode in particolare del Bossi. De quo sto successo restarono debilitate in modo le forze navali de sollevati, che dopo non ebbero nello stagno più contrasto alcuno le regie. Venne poi quasi subito anche in potere degli Spagnuoli il sorte del Fico, e a questo modo la città restà cinta di strettiesimo assedio. Ma in questo tempo non erano cessate però le altre militari operazioni di terva. Abbondavano, come s'accumò, gli Harlemesi di soldatesea, e perciò infestando spesso il campo regio con ardenti sortite, assalivano ora l'uno ora l'altro quartiere ferocemente. E fra l'altre ne fecere una si furiosa sapra quello degli Alemanni, ch' entrati a viva forza dentro elle for fortificazioni, molti n'uccisero e più ne ferirono, e riportandone alcune insegne e alcuni pezzi d'artiglieria, tornarono dopo non solo come vincitori, ma come trionfunti vella città. Nè minore si mostrava da dere la virtù nel resistere all'oppuguazione

360 Della guerra di Fiandta

che dall'altro lato si faceva dagli Spagnuoli. Continovavansi da questi i lavori di prima con lentezza sicura, per non cader di nuovo negli impeti infruttuosi. Con la piataforma dirizzata sul rivellino, come si dimostro, procuravano essi d'infestar quei di dentro, e impedire i ripari che di continuo si faceva da quella parte. Ma per contrario gli Harlemesi avendo collocate alcune delle lor artiglierie contro la piataforma, fecero in essa gran danno; e il minore non fu l'ammazzarvi l'ingegner Campi, che fu perdita molto considerabile nell'esercito regio. Appariva insomma che per via d'oppugnazione restava agli Spagnuoli poca speranza di venire al fin dell'assedio, ancorchè Federico mostrasse d'andar disponendo tutti i lavori, per terminargli poi con un generale assalto. La principale sua cura perciò si riduceva all'impedire i soccorsi, sopra di che pigliava sempre più animo. Eragli arrivato di già un buon rinfresco di gente, perchè il Barone di Cleverau aveva condotti al campo mille fanti levati nella contea di Borgogna, e v'erano giunti alcuni Valloni de' reggimenti a'quali comandavano il Bigli e il Mondragone; e di già venivano marciando ancora alla volta di Fiandra i due terzi Spagnuoli che s'inviavan d' Italia. Ma se i regi per vincere si servivano della fame più che del ferro, non cercavano men gli Harlemesi d'affamar quelli, e di superargli con l'armi di

una conforme necessità. A questo fine tentarono essi di nuovo più volte con isforzi reiterati d'occupare un de passi più principali per dove si conducevano da Utrech le vettovaglie al campo Cattolico. E forse un de' lor tentativi sarebbe riuscito, se non avesse fatta virile resistenza in particolare Giovan Battista de' Tassis provveditor generale de viveri, il quale trovatosi causalmente in Utrech usci contro i nemici e gli costrinse a dover ritirarsi. Onde restati liberi come prima i passi al campo Cattolico, andò crescendo sempre più la fame per la parte degli Harlemesi. Librate ch' ebbero dunque le ler necessità, cominciarono a cercarne il rimedio con disperate risoluzioni. Determinarono perciò di tagliare in più parti la sponda del fiume verso il lato della città, e inondar tutta quella campagna sino allo stagno, sicchè almeno con picciole barchette si potesse introdurre nella terra qualche soccorso di vettovaglie, e in particolare di polvere d'archibugio, della quale si pativa dentro notabilmente. Al principio riceverono per tal via qualche ajuto, sehben troppo debole rispetto alla qualità del bisogno. Ma in breve questo pur anche fu loro impedito. Fecero poi due incamiciate nelle ore più tacite della notte verso il quartiere degli Alemanni, essendo preceduti i contrassegui che bisognavano con quelli che dovevano condurre

362 Dello guerra di Fiandra

vettovaglie di fueri. Le fazioni furono sengairore; e gli Alemanni ricuperarono in queste l'onor perduto nelle altre di prima : perciocchè si valorosamente s'opposero a disturbare il soccorso, combattendo in un medesimo tempo e contro i nemici di fuori che venivano per introdurle e contro quelli di dentro, i quali erano usciti a riceverlo, che non poterono gli assediati riportare beneficio alcuno da questi sforzi. Circondeti dunque gli Harlemesi da insuperabili angustie per ogni/lato, non ripomevano più in altra speranza la lor salute. che nel soccorso, il quale andava preparando il Principe d'Oranges con un gran numero di forze. Ma in ciò aveva incontrate egli maggiori dissicoltà che i sollevati d'Olanda non avevano pensato, perchè la Regina d'Inghilterra non volendo scoprirsi manifestamente nemica del Re di Spagna, non faceva quanto avrebbe potuto la servisio loro, e trovandosi occupati gli eretia ci di Germania e di Francia nelle domestiche lero necessità, non era in poter lero d'ajutar le turbolenze di Fiandra come il bisogno più richiedeva. Intanto era cresciuta in Harlom di già la fame di tal maniera, che non poteva questo male permettere più lunga dilazione al rimedio. Mancata ogni altra sorte di nutrimenta, s'erano ridotti i terrazzani a cibarsi de più viki e più immondi animali, e finalmente dell'erbe e de cuoi, e di tutto quello che la

phi insana disperazione suole in casi tali somministrare al bisogno umano. Di queste miserie l'Oranges eva avvertito dalla città e e per la strettezza dell'assedio non potendo agli avvisi più servire il ministerio degli nomini, veniva posto in uso quello delle colombe. Dunque non differi più l'Oranges. Trovavasi egli due mila fanti stranieri che erano composti d'Alemanni, Francesi, Valloni e Inglesi, e tre mila tra Olandesi, Zelandesi e attri Fiamminghi, e poco meno di 300, cavalli mescolati di tutte l'istesse nazioni. Con questa gente, la qual conduceva seco una gran quantità di carra piene di vettovaglie, si mosse il barone di Battemburgo, e la risoluzione era, che all'accostarsi questa di fuori si movesse al tempo medesimo quella di dentro, e con doppio feroca assalto si procurasse o di liberare la città dall'assedio, o di provvederla almeno abboudantemente per sostenerlo. Ma quest'ultimo sforzo non riusei più felice de precedenti. Anzi vi concorse maggiore infelicità, perchè non aggiustatosi bene il tempo dell'assalto fra quei di fuori e di dentro, e fra tanto avvertiti i regi che il soccorso si avvicinava, si mossero questi con tanto animo ad incontrarlo, che rotti prima i cavalli nemici, i quali per la maggior parte venivano di fronte, e poi dissipata con l'istesso impeto la fanteria, posero finalmente in totale sconfitta gli eretici. In questa fazione si segnalarono grandemente in pur-

Dèlla guerra di Fiandra ticolere gli Spagnuoli che di già erano venut? d'Italia, e ch'appuato poco prima erano gianti all'assedio. De'nemici fu fama che ne perissero intorno a due mila, e virestò morto il Battemburgo che gli aveva condotti, insieme con diverse altre persone di qualità. De regi ne mancaron pochissimi. Ne fu leggiera la preda che secero, oltre à molte insegne e alcune artiglierie chi acquistarono, e alla vettovaglie che quasi tutte vennero in poter loro. Fini que. sto successo di domare l'ostinazione degli Harlemesi; onde inviarono a Federico di Toledo alcuni de' loro per trattar della resa. Quelli avrebbono voluto rendersi a patti, e Federico si dichierò che gli voleva alla sua intiera misericordia. Riportata che fu dentro una tal risposta, non si può dire da quanto orrore e spavento restasse occupata subito la città. Concorrevano gli abitanti da ogni parte a' luoghi più frequentati, e quivi miste le donne con gli uomini e coi vecchi i fanciulli, riempiendo ogni cosa di sospiri e di lagrime, e portando con loro ogni altra più miserabile immagine di mestizia, deploravano la condisione del loro infortunio; come se di già fosse giunto l'ultimo eccidio della lor patria, e devesse restar sepolto ciascuno d'essi nel suo sacco e nel suo incendio e nelle sue spiranti rovine. Tutti questi mali erano aspettati in un tempo da loro. Onde il capitan Riperda, che nella di-

sperazion comune riconosceva irramediabile

· la sua propria, incontrata la congiuntura. parlò in questa maniera alla moltitudine, Con quanta herezza d'animo (dignissimi cittadini) abbiano gli Spagnuoli intrapreso,, continovato, e finito il presente assedia, lo. asioni loro troppo chiaramente l'hanna fatto conoscere. Nell' intraprenderlo si valsero. di mendicati pretesti, col volere quella sola ubbidienza da noi verso il Re, che fosse fondata qui dentro sul erudela arbitrio. delle lor armi. Nel continovarla agnuna. sa i patimenti e gli strazi ch'essi hanno sofferti. E quante volte gli abbiamo veduti a segno d'essero assediati più che assedianti? A st fiere angustie gli hanno spesso ridotti ora la neve ora il ghiaccio ora l'umidità ora il manoamento delle vettovaglie, e quasi più ancora quello delle persone, e più d'ogni altra cosa tante nostre e si valorose sortite, con le quali noi gli abbiamo talora più danneggiati ne' lor quartieri, ch' essi non hanno tormentati noi intorno alle nostre muraglie. Ma finalmente alla rabbia contro di loro della terra e del cielo, per così dire, è prevalsa la rabbia lor propria contro di noi in superar tutte le difficoltà per venire al fin dell'assedio. Eccogli dunque sitibondi del nostra sangue, e anelanti con fame ingardissima alle nostre sostanze, di già ormai sulle porte per entrare in questa città. E noi crediamo di trovare alcun atto in lor di clemenza? alcun trate tamento di mansuetudine? In lor, (dico)

a saziare i quali non bastano, como ogni di meglio si prova, nè le donne agli stupri, ne le case agli incendi, ne le robe a' saccheggiamenti, ne i popoli intieri all'ingordigia del sungue? Bisogna dunque senere per certo, ch'entrati qua siano per metter tutti gli abitanti subito a fil di spada, ovvere ad ogn' altra morte più vile senza alcuna differenza o di sesso o d'età o di condizione. La salute de miseri consiste nel disperarla. E peroiò che non sentiamo noi tolto in mezzo il sesso e l'es tà più imbelle, di farci strada fra i nemici con l'armi in mano? Finalmente o resi e vinti morir ci bisogna. Ma quando pure abbiamo a perire, (ch' in quel muda possiamo ancora sperar di salverci) sare morte più consolata almeno il cercarla noi stessi più tosto con l'intrepidezza e valore, ohe il riceverla da nostri nemici superbamente fra infiniti scherni e ludibri. Furone di tanta forza queste parole, e trovarono gli animi si disposti a seguitare ogni più funesta risoluzione, che di già si trattava d'eseguire il consiglio ch'aveva some ministrato il Riperda. Pervenne ciò a notizia di Federico, il quale considerando moglio il pericolo di vedersi armar contro di nuovo la disperazione di tanti uomini valorosi, e che finalmente vincendogli avrebbe trovata una città convertita in cadavere. inviò dentro senza dilazione un trombetta e fece intendere agli Harlemen, che spesso that we have a second of

sera meglio di quello ch'avevano meritato, Assicurogli particolarmente dal sacco e da ogni altro più licenzioso militar violamente: E nondimeno tanti erano fra di loro che saperano di non essere per trovare mai soumpo alcuno, che pugnando insieme la disperazione totale di questi, e la speranza risorgente negli altri, più volte si dubitò se prevalerebbe in tutti o la più fiera o la più mite risoluzione. Questa finalmente prevalse. E così la città sul principio di Luglio si rese alla clemenza de'vincitori. Entrovvi subito un terzo di fanteria Spagnuola, e furono levate l'armi ad ognuno. Quindi si venne all' esecuzion de' supplici. Al capitan Riperda, come al principal capo di sediziome, fu tagliata senz' alcuna dilazione la testa. Alla medesima pena soggiacque poso dopo Lancellotto di Brederode. Furono fatti morire tra di laccio e di ferro tutti gli altri che si giudicarono più colpevoli tra gli Harlemesi o d'eresia o di ribellione; e fu irremissibilmente fatto il medesimo contro tutti quei soldati stranieri che s'erano trovati in Mons, e negli altri luoghi acquistati dopo dagli Spaganoli, e ch'avevano promesso di non portar più l'armi contro la parte regia. Più di due mila furono giustiziati, e nell'operazione restarono o stracchi o cazi o inorriditi per maniera i carmelici stessi, che ne sommersero al fine speditamente un numero grande nel finme che passara nella città. Gli abitanti con 240. mila fiorini comprarono il sacco, nè senza

368 Della guerra di Fiandra indignazione e fremito de soldati regj, che se ne videro così inaspettatamente delusi nella speranza. Questo fine ebbe l'assedio d'Harlem. Nobile per essersi con tanto valore e sì lungo tempo non men sostenuto che proseguito; memorabile per si gran varietà di successi e per terra e per acqua, ma orribile poi di maniera nell'esito per sì fiero castigo dato a' vinti da' vincitori, che restò in dubbio se fossero stati più atroci o da una parte i falli commessi, o dal-

l'altra i supplici eseguiti.

Mentre si travagliava con tauto ardore in Olanda, non erano state quiete le cose in Zelanda. La più principale di quell' Isola, come fu già mostrato da noi, è la Valacria; siede in essa Midelburgo alquanto fra terra. Questa città ch'è la prima, secondo che pur dicemmo, non solo di quell'isola, ma di tutta la provincia restava al-la devozione del Re, insieme col castello di Ramachino e con la terra di Ramua, luoghi posti amendue dal medesimo lato. Per la conservazione di Midelburgo era in particolare di gran momento quella di Ramachino. Dunque i sollevati non perdendo l'occasione di vedere le forze regie si occupate intorno all'impresa d' Harlem, s'applicarono con ogni diligenza per impadronirsi affatto dell'isola di Valacria. Importava molto per soccorrer quei luoghi l'esser Goes in mano de regj, secondo che fu rappresentato di sopra, e massime per go-

dere più facile il passaggio in quel braccio ch' ivi sporge la Schelda. Ma in ogni modo bisognava poi aver forze marittime da superar le nemiche, le quali scorrendo tutti quei seni con gran libertà gli signoreggiavano insieme con gran vantaggio. A questo modo tenevano Midelburgo largamente assediato, benche non apparisse che l'assediassero. Nella città non entravano quasi più vettovaglie, e si conosceva che se non si fosse provveduto alle sue necessità quanto prima, sarebbe caduta senza rimedio in mano de sollevati. Era governatore della provincia e colonnello ancora d'un reggimento Vallone, come pur fu accennato di sopra, il signor di Beavoir, nomo di valore non meno che di fede nel servizio del Re. Da lui veniva rappresentato vivamente al Duca d'Alba il pericolo de' tre nominati luoghi, e quello spezialmente di Mideiburgo. Onde il Duca risolve in ogni maniera d'inviargli qualche soccorso. Di ciò diede la cura a Sancio d'Avila castellano d'Anversa. Apprestati egli perciò alcuni vascelli si mosse all'impresa. Ma spintosi poco innanzi, ritornò quasi subito indietro, avuta notizia che i nemici erano potenti in maniera, che egli sarebbe andato a manifesto rischio di perdersi. Fatto dunque con diligenze reiterate un apparecchio maggiore di prima, si condusse a tentare il soccorso di nuovo. All'incontro i nemici, che non lo temevano, Bentivoglio Storia ec. Vol. II. 24

Della guerra di Fiandra

con molta risoluzione l'aspettavano. Quindi si venne al conflitto. La battaglia segui nel canale di Flessinghen, e su piuttosto fiera che lunga, perchè azzuffatisi molte navi ad un tempo si combatte per qualche ora ferocemente dall' uno e dall' altro canto. Ma restati più offesi i legni dell'Avila. e più mal trattata ancor la sua gente, bisosogno al fine ch'egli cedesse la vittoria al nemico, e non seuza grave perdita di soldati e di navi dalla sua parte. Sceso nondimeno egli in terra, condusse alcune poche vettovaglie in Midelburgo e l'assicurò meglio di prima, e tornò dopo a salvamento in Anversa, Con lui venne il Beavoir chiamato dal Duca d'Alba, per servirsi dell'opera sua in provvedere una grossa armata per quelle parti e darne a lui il comando; al qual fine lo dichiarò ammiraglio della Zelanda. Ma i sollevati frattanto dalla felicità d'un successo rapiti a tentarne arditamente degli altri si voltarono all'acquisto di Tolen, luogo tra il confin del Brabante e quello della Zelanda, con disegno se ciò fosse lor riuscito, di gettarsi poi sopra Berghes al Som. Giaciono in poca distanza l'uno dall'altro questi due luoghi, ma Berghes è terra di gran momento per le considerazioni ch'altre volte noi accenpammo. Tutto quel paese all'intorno è bassissimo, e solo per via d'argini si rende trattabile. Uno in particolare più importante degli altri ne correva tra le nominate due terre. Su quest'argine si condussero speditamente i nemici guidati dal colonnello Rolletto governatore di Canfer, e proeurarono d'impadronirsene, per impedire che da Berghes non si potesse inviare soccorso a Tolen. Trovavasi in quelle bande Cristoforo Mondragone, ritenutovi dal Toledo insieme con Sancio d'Avila per la necessità che le cose del Re colà intorno avevano dell'uno e dell'altro. Dunque non tardò il Mondragone. Corse egli subito con la gente regia de presidj vicini a disturbar così fatto disegno, e dopo alcune fazioni. in una delle quali rimase ferito, scacciò 'i nemici dall'argine; rovinò un forte ch'essi avevano cominciato a dirizzarvi, e pose totalmente in sicuro l'una e l'altra delle prenominate due terre. Ma non si perderon d'animo perciò i sollevati, nè si raffreddaron ne' lor tentativi. Anzi operando con fraude occulta dove non potevan con virtù mauifesta, condussero a fine poco dopo una pratica di somma importanza. Nell'avvicinarsi che fa la Mosa all'Oceano allarga il suo letto, e lo stende in ampi canali. Sulla sponda sinistra del primo, nel quale comincia maggiormente a diffondersi, giace la terra di San Gertrudemberghe appartenente all'Olanda; ma sì vicina al confin del Brabante, che si può stare in dubbio se l'opportunità del suo sito la renda o più comoda alle sedizioni per terra, o più a quelle che di là potessero disegnarsi per 72 Della guerra di Fiandra

acqua. Da ogni parte e massime in quei contorni, avevano i sollevati qualche occulta corrispondenza o d'eretici o di malcontenti. Orditone dunque celatamente il disegno, furono ricevuti in San Gertrudemberghe per via di scalata nelle ore più trascurabili della notte, resosi autor principale e della pratica e dell'esecuzione il capitan Poyeto ch'era soldato di stima appresso di loro. Nè qui dalla parte regia terminò il danno. A questa perdita se n'aggiun-se poco dopo un'altra pur molto grande e pur con sospetto di fraude, e fu quella di Rumachino; nel cui acquisto riposero i sollevati poi quasi la total sicurezza d'impadronirsi in breve aucora di Midelburgo. Tentò nondimeno il Beavoir, provveduto meglio di forze navali, s'avesse potuto introdurre soccorso in quella città, e insieme con lui si trovò il Mondragone. Ma invigilando l'armata nemica all'opposizione in tutti gli aditi più principali, non poterono i regj se non per lunghi giri e lontani condursi in parte, dove loro si consentisse di mettere qualche rinfresco e ben picciolo di vettovaglie nella città. Quindi tornò il Beavoir in Anversa, e rimase il Mondragone a custodir Midelburgo.

Questo era lo stato delle cose in Zelanda e nelle parti circonvicine, quando l'impresa d'Harlem fu terminata in Olanda. Finito appena l'assedio, segui nel campo Cattolico un de maggiori danni che potesse allora patire il servizio reale. Andavano creditori d'un gran numero di paghe i soldati Spagnuoli de'terzi vecchi. Fremendo essi dunque ogni volta più di vedersi privati del sacco d'Harlem, e che di tante venisse loro <del>sì</del> scarso trasportati più dall'interesse, che ritenuti dall'ubbidienza, si risolveron d'ammutinarsi. Procurò Federico di Toledo insieme con gli altri lor capi d'acquietargli in qualche maniera, sì che non s'avesse a perdere la congiuntura della buona stagione ch'allora si godeva, per fare altri nuovi progressi in Olanda. Ma quanto maggiore appariva il bisogno del Re, tanto più cresceva la contumacia negli Spagnuoli. Minacciavano essi di volere intieramente le lor paghe, e alloggiatisi quasi per forza in Harlem, cominciarono a farsi contribuire dalla città. e con onesti vocaboli di bisogno e sovvenimento, ad usarvi molti atti de' più odiosi che sogliano partorir le rapine e i sacchi. In maniera che dopo le precedenti miserie veniva a rendersi tanto più deplorabile con questa nuova afflizione lo stato della città. Arrecava sommo dispiacere al Duca d'Alba questo successo, perchè vedeva da una parte si bruttamente corrompersi i frutti della vittoria, e dall' altra con sì mal esempio debilitarsi nell'esercito il vigor della disciplina. Ma perch' egli non poteva con altre forze costringer queste, nè usare con tanto vantaggio le vie più aspre, che non

Della guerra di Fiandra fossero per riuscirgli al fine le più dannose; perciò riservato a migliore occasione il risentimento, determinò di rimediare con ogni soavità quanto prima a così fatto dinordine. All'autorità che il marchese Vitelli riteneva appresso l'esercito, andava del pari similmente la grazia, e in particolare appresso la nazione Spagnuola. Oude col mezzo suo raddolciti gli animi, si contentarono gli ammutinati di ricevere un donativo di quattro paghe, e di più qualche danaro a conto delle decorse, tralasciato quell' ingordo rigore che fu sempre usato in tutti gli altri ammutinamenti che poi seguirono, di non essersi voluto giammai finingli, che prima non fosse per intiero pagata la gente che gli faceva. Ma nondimeno tra le difficoltà ch'ebbe il Duca in trovare il danaro; e tra quelle che incontrò il Vitelli nel condurre a fine la pratica, scorse quasi tutta la state, e si venne a perdere la stagione migliore per travagliare ne' siti bassi e acquosi, onde per ogni parte resta ingombrata l'Olanda. Ne in questo mezzo s'era perduta sì favorevole congiuntura da' sollevati. Nel flanco più Settentrionale della provincia, che Vaterlant nella lingua del paese comunemente vien nominato, giaciono molte buone terre, e fra queste Alomar è una delle più principali. Quivi hollito prima occultamente, e poi fatto palese un trattato ch'avevano gli eretici di dentro coi sollevati di fuori, ne proruppe

finalmente l'effetto. Occuparono quelli improvvisamente una porta, e da questi fu mandata gente subito per impadronirsi di tutto il luogo. All' incontro i Cattolici, prese l'armi, s'assicurarono similmente d'un' altra porta ch'era la più comoda per ricever soccorso, e spedirono al campo regio facendone viva istanza. Ma giovò poco il farla, perchè mentre si consulta da questa parte, mentre si disferisce, e che bisogna con la soldatesca ubbidiente pur anche mal soddisfatta, valersi delle preghiere più tosto che del comando, i sollevati mandarono con ogni prestezza a' loro corrispondenti l'ajuto ch'avevan richiesto e s'impadronirono della terra. Con la perdita d'Alcmar non restava più niente agli Spagnuoli nel Vaterlant, perchè tutte l'altre sue terre di già s'erano congiunte in sollevazione col resto della provincia. Onde risolverono di volere ad ogni modo tentarne il racquisto. Alemar non è luogo forte se non di sito, giacendo sepolto anch' esso come ogni altro per ordinario di quel parse tra l'acque e i fanghi. È vicino ad Harlem cinque ore di strada. Fa porta, per così dire, all'ingresso per terra nel Vaterlant; perciocche rimanendo chiuso quel fianco della provincia per una parte dal mare, per un'altra dal golfo di Zuiderzee, e quasi per tutto il restante da vari seni e canali, e pigliando forma perció di penisola non lascia se non bene angusto lo spazio

876 Della guerra di Fiandra

da entrarvi per terra, e quivi siede Alemar un poco più addentro dell'ingresso accenna. to. Per aver dunque sicura in quella parte l'entrata, e perchè non possedendosi prima quella terra non si poteva sperar l'acquisto dell' altre in quel tratto, determinarono gli Spagnuoli di mettervi senza dilazione alcuna l'assedio. Dell'altre le più principali erano Eucusa e Horno, che sono amendue situate sul mare; quella su la bocca stessa che fa il golfo in Zuiderzee, e questa dentro al golfo di poca distanza dall'altra e sul medesimo lato, amendue di gran fama nella fabbrica di vascelli, e di gran concorso negli affari di mercanzia. Da queste due terre e da ogni altra del Vaterlant, s'erano somministrate subito in Alcmar le provvisioni necessarie per sostenervi l'assedio. Accampato che vi fu dunque intorno l'esercito regio, la prima azione s'impiegò in levare a' nemici un picciolo forte ch'essi avevano fatto sopra un canale, che dalla terra con breve intervallo entra in uno di quei più vicini stagni, e per dove si poteva ricever più facilmente soccorso di fuori. Fecero qualche resistenza i difensori al principio. Ma di nuovo assaliti più vigorosamente dagli Spagnuoli furono scacciati dal forte. Quindi Federico dispose le batterio da due lati. L'una e l'altra s'effettuò con furiosa tempesta di tiri, e su preparato subito dall' una e dall' altra parte non

i due mastri di campo Giulian Romero e

# 378 Della guerra di Fiandra

Francesco Valdes, i quali dovevano negli opposti due lati condur la gente all'assalto, accesi in gare loro private con danno di quell'azion pubblica, non si corrispondessero nel modo ch' era stabilito per eseguirla. Questo successo tanto sinistro levo la speranza che fosse per averne alcun altro miglior quell'impresa. E di già le piogge e le umidità ordinarie del clima avevano cominciato anche innanzi del solito a farsi gravemente sentire, in modo che l'esercito ne pativa grand' incomodo in quel sito bassissimo, e poteva soggiacere ogni di a maggiori pericoli, non essendo levato di là ben presto. Onde fu risoluto d'abbandonare per allora l'assedio, e vedere intanto se i ghiacci avessero invitato a dover più savorevolmente poi rinnovarlo.

Ma un'altra espedizione marittima in quel tempo medesimo, nella quale mostrava sommamente di premere il Duca d'Alba, non riuscì niente più felice della terrestre. Delle forze navali ch' avevano servito nell'assedio d'Harlem alla parte regia dentro a quel gran lago, del quale parlammo allora, non aveva potuto valersi poi il conte di Bossò negli altri seni e canali, che per la loro profondità richiedevano vascelli mollo più grossi. E perciò fattasi da' nemici un' armata di molte navi nel golfo di Zuiderzee, di là erano entrati nel canale d'Amsterdam, e lo tenevano come assediato. Da quest' impedimento riceveva gran danno

1.

quella città, e dal suo nasceva notabilmente insieme quello del Re. Onde trasferitosi colà il Duca d'Alba in persona, fece mettere all'ordine alcuni legni che di molto eccedevano l'ordinaria grandezza, e particolarmente uno a cni si diede il nome della nave Almirante, ch' era di smisurata capacità. Ma perchè il tempo era breve e la spesa grande, non se ne poterono fornir se non dodici. Con quest' armata, che nel vantaggio della qualità si giudicava bastante a supplire il difetto del numero, uscì d'Amstesdam il Bossù, e con lui s'imbarcarono alcune insegne di fanteria, levate dal proprio suo reggimento Alemanno, cinque altre di gente Spagnuola, e una di soldati Valloni. Uscito che fu questo corpo d'armata, i nemici lasciarono libero il canale d'Amsterdam, e si ritirarono verso i lor porti più vicini d'Horno e d'Encusa, e accelerarono anch' essi dalla lor parte maggior provvisione di legni, sperando con la superiorità del numero di restare finalmente superiori anche poi nel successo. Prevalevano gli Encusiani in particolare a tutti gli abitanti di quel tratto Settentrionale non solo in abbondanza di legni, ma in perizia di marinari; e perciò da loro fu accresciuta presto l'armata nemica, in modo che venne a restar di tanto più numerosa della Spagnuola, che per un vascello che s'avesse in questa, se ne potevano contar molti in quella. Frattanto il Bossù era

Della guerra di Fiandra entrato nel golfo di Zuiderzee con la sua. e quindi andava egli veleggiando, molto incerto con l'animo s'avesse dovuto provocare o sfuggire il combattimento. Gli ordini del Duca erano ch'egli quanto prima dovesse combattere, poiche troppo richie-deva il bisogno del Re che s'abbassassero le forze de sollevati in mare, per la qual parte veniva alle cose sue il danno maggiore in Fiandra. E troppo ancora importava l'assicurare in suo vantaggio un sì fiorito arsenale com' era quello d'Amsterdam. All'incontro del Bossù veniva considerato il poco numero de'suoi legni, l'apparecchio ch' avevano fatto dalla lor parte i nemici, e che rare volte i combattimenti a' quali si vien per necessità, sogliono conseguire buon esito per fortuna. Trattenevasi egli perciò nel più alto del golfo, dove le sue navi più grosse delle nemiche riportavan maggior vantaggio, e quivi aspettava di riportarlo maggiore eziandio nel combattimento. Erano seguite di già alcune leggiere fazioni fra le due armate, e quasi ogni giorno ne succedeva qualch' altra. Ma non ardivano le navi contrarie di venire in quel sito al cimento maggior con le regie. Affrettavasi intanto dal Toledo il combattere, sì che non vi pose maggior dilazione il Bossù. Avanzatosi egli più verso terra, dove il golfo è più basso, con gran risoluzione assaltò i nemici che quivi s'erano posti insieme, come in luogo per loro più vantaggioso. Nè ricusarono essi la pugna. Anzi baldanzosamente accettandola, si strinsero con ardir grande intorno alle navi regie. Il Bossà con viril cuore accendeva i suoi. e ciò facevano gli altri capi similmente nelle altre navi, in modo che la battaglia riuscì per ambe le parti molto sanguinosa al principio. Ma non tardò lungo tempo a piegar finalmente in favor de nimici. Non fra legno e legno, nè fra soldato e soldato si commetteva del pari la zuffa, o con poca differenza almeno di forze per l'una e per l'altra, sì che la virtù dovesse o dare o togliere la vittoria. Alle navi regie troppo erano superiori di numero le nemiche. e non si poteva da quelle come da queste far succedere un vascello fresco ad un altro sbattuto, nè gente vigorosa in luogo dell' altra afflitta. Onde in breve ciascuno de' legni Spagnuoli si trovò circondato quasi d'ogn'intorno da vascelli contrari. Nè durò il conflitto più langamente. Dalla nave Almirante in fuori, con la quale si mantenne sempre unita la Capitana, tatte l'altre dell'armata reale abbandonarono la battaglia, e si dispersero in varie parti; rimasane una di loro affondata, e alcune altre mal concie. Era come un alto e mobil castello in mare la nave regia Almirante, così vasto appariva il suo corpo, di tante vele, di tanta ciurma e di così grande apparato di soldatesca, e d'artiglierie si trovava fornita. Non poteva soffrire il Bos382 Della guerra di Fiandra

sù di perdersi in quella maniera. Con lui erano, oltre a suoi propri Alemanni, poco meno di cento altri eletti Spagnuoli col capitan Corvera che n'aveva il comando. In tutti questi era il medesimo senso, e tutti avevano di già convertito il valore in disperazione. In modo che rinnovatasi più sanguinosa che mai la battaglia, ne durò tuttavia lungamente in dubbio il successo. finche la fortuna arridendo anch' essa alla parte nemica fatto cessare del tutto il vento, spinse col flusso della marea le navi Spagnuole in secco. Quivi bisognò che il Bossà al fin si rendesse, e insieme con lui tutti gli altri sopravanzati al combattimento, che furon pochissimi. Rimase prigione egli nella terra d'Horno, e durò la sua prigionia poco men di quattro anni; tanto rigidamente procederono i sollevati contro di lui, per averlo veduto sì fedele verso la Chiesa e il Re, e con sì valorose prove servire tanto costantemente all'una e all'altra causa.

All'avviso di questo successo il Duca d'Alba se ne ritornò a Brusselles, e poco dopo Federico suo figliuolo andò a ritrovarlo, distribuito prima l'esercito in quelle parti d'Olanda le quali restavano in potere della gente regia, che trattone Harlem, per lo più erano luoghi aperti. Intorno a Leyden sin d'allora furono occupati quei siti che parvero più opportuni per assediar quella terra, perchè di già il Toledo avs-

va risoluto di stringerla, e di fare ogni sforzo per acquistarla. Ma quest'assedio, che riuscì poi molto memorabile anch' esso, fu riservato al suo successore; perciocchò appena tornato a Brusselles il Duca, gli vennero lettere di Spagna che gli portarono la licenza di poter lasciare il governo di Fiandra. Di ciò aveva egli fatta più volte strettissima istanza, e non minore anche il Duca di Medinaceli, per non restar gravato di quel maneggio. Oude il Re dopo aver consentito alle richieste dell' uno e dell' altro. dichiarò governatore da Paesi bassi Lodovico di Rechesens Commendatore, maggior di Castiglia, uno de' primi signori di Spagna, e ch' allora si trovava in Italia governator di Milano. In lui fisse gli occhi il Re fra gli altri soggetti Spagnuoli, perchè veggendo quanto i Fiamminghi abborrissero la severità del Toledo, voleva fargli succedere un governatore di più placidi sensi, e che da una parte usando l'autorità, dall'altra declinasse quanto più fosse possibile dall' asprezza. Tale stimava il Re che fosse per riuscire il governo del Rechesens; e di tal qualità furono ancora gli odini regi che a lui s' inviaron di Spagna. Parti di Milano egli sul fine d'Ottobre dell'anno 1573. e fece il cammino della Savoja, della coutea di Borgogna e della Lorena, e seco non condusse altra gente di guerra, che due sole compagnie di cavalli, l'una di lance e l'altra d'archibugieri. Arrivato a Brusselles. 384 Della guerra di Fiandra
pochi giorni dopo gli fu rinunziata l'amministrazione dal Duca d'Alba, il quale insieme con Federico suo figliuolo prese anch' egli la medesima strada per terra, perchè volle tornare per Italia, e da Genova
condursi per mare poi in Ispagua. Il Duca
di Medinaceli s' imbarcò nelle coste di Fiandra, e per l'Oceano rimisurò di nuovo il
viaggio che prima aveva fatto per quella
parte.

#### DELLA GUERRA

DI

## FIANDRA

DESCRITTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO.

Parte Prima. Libro Ottavo.

### SOMMARIO.

Risolve il Commendator maggiore di soccorrere Midelburgo. A tal effetto dispone due armate in diverse parti. Ma con infolice successo, perche l'una da' nemici vien rotta e disfatta su gli occhi suoi propri; e l'altra infruttuosamente anch' essa ne fa il tentativo. Rendesi perciò Midelburgo. Mossa del conte Lodovico in Germania Bentivoglio Storia ec. Vol. II. 25

### 386. Della guerra di Fiandra

per entrar con un esercito nuovamente in Fiandra. Cospiravi dalla sua parte con molte preparazioni ancora l'Oranges. Incitamenti da lui usati per questo fino. Perplessità e pericoli del Commendature. Spingesi Lodovico in Fiandru, s'accosta a Mastrich, e spera di farne l'acquisto. Ma i regj se n'assicurano. Quindi oppongon a' nemici le forze loro. Incontri e successi di varie sorti fra l'uno esercito e l'altro. Battaglia che poi ne segue. Vittoria de' regj. Ammutinansi subito gli Spagnuoli. Notizia delle cose più degne da sapersi intorno agli ammutinamenti. Passano gli ammutinati in Anversa. Orror che ne piglia quella città. Segue aggiustamento in fine con essi, e vanno ad unirsi col resto del campo regio. Perdita grave di molti vascelli del Re. Andamenti dell' Oranges, contro il quale viene spedito dal Commendatore il Vitelli. Nuovo perdon generale pubblicato a nome del Re in Anversa. Introduzion d'accomodamento co' sollevati, ma senza frutto. Assedio di Leyden, e sua descrizione. Varie difficoltà nel proseguirlo e nel sostenerlo. Fazioni che vi succedono. Disperate strettezze de Leydesi, e più disperata risoluzione che per soccorrergli vien presa da sollevati. Entra al fine il soccorso felicemente nella città, e con grand uccisione e danno degli Spagnuoli.

assato che fu in mano del Commendatore il governo, s'applicò egli subito a fare ogni sforzo per assicurar Midelburgo. Alla difesa di quella città si trovava il Mondragone, come fu toccato di sopra, ed aveva egli di continuo fatte vive istanze d'essere quanto prima soccorso. E convertite le istanze poi in proteste, s'era dichiarato, che se dentro di pochi giorni ciò non veniva eseguito, egli sarebbe stato costretto di rimettere in mano de' sollevati quella città. Eragli mancata del tutto non solamente la provvisione delle vettovaglie migliori, ma ogni altra sorte d'alimento più vile. Ordinò dunque il Commendatore che si preparassero con ogni diligenza due armate, affine di soccorrer per le due vie della Schelda la piazza più facilmente. L'una armata era di legui minori da inviarsi per quel braccio più stretto e più basso che parte poco lungi da Berghes al Som, e che ritiene, come noi già accennammo, il nome proprio del fiume. E l'altra si faceva di vascelli più grossi, che dovevano passare per l'Honte, nel qual nome trasmuta la Schelda il secondo suo ramo di maggior larghezza e profondità: Alle dili-

Della guerra di Fiandra 388 genze degli altri aggiunse il Commendator le sue proprie. Trasferitosi egli percio in Anversa personalmente, sollecitò gli apparecchi dell'una e dell'altra armata in maniera, che sul fine di Gennajo amendue partirono per effettuare il disegnato soccorso. Era caduto infermo allora il Beavoir Ammiraglio di Zelanda, che doveva pigliarne la cura più principale; onde gli fu sostituito il signor di Glimes per Viceammiraglio. De' legni maggiori Sancio d'Avila ebbe il comando; e de' minori il Glimes, col quale andava il Mastro di campo Romero per capo di tutta la gente che vi era sopra. Nell' una e nell' altra armata la soldatesca era mista di Spagnuoli e Valloni; sebbene il numero maggior consisteva in quelli. Sciolse l'Avila felicemente da Anversa, e cammino innanzi per l'Honte. L'altra armata uscì di Berghes a vista del

bito in secco, e seguì il medesimo d'al-

Bgo Della guerra di Fiandra

cune altre, che le stavano più appresso. Nè tardarono i nemici ad investirle tutte per vari lati. Dalle navi loro più alte cominciò a piover subito una folta grandine d'archibugiate; e seguitarono orribilmente a fulminare ancora l'artiglierie. Ma più dannosa riusciva eziandio la tempesta di vari fuochi artificiali, che in sito superiore lanciavano i vascelli nemici contro le navi regie. Provò questo danno più d'ogni altra la Vicealmirante; perciocchè alzatesi presto in essa da più parti le fiamme, e pertinacemente duratevi, bisognò alfin che si sommergesse, restato in dubbio se più avesse operato l'acqua o l'incendio nell'inghiottirla. Corse subito a quella volta il Romero con la sua nave almirante e con alcune altre. Ma fu maggiore l'animo che mostrò, dell'ajuto che diede. Anzi nel pericolo degli altri provò egli tale il suo proprio, che gettatosi a nuoto, fu costretto a salvarsi per quella via. Patirono molte altre vavi regie il medesimo infortunio d'essere o consumate dal fuoco o sommerse nella riviera, e tutto il restante venne in poter de nemici, che partendo con la vittoria, ne goderono largamente ancora il trionfo. E perchè in loro se n' accumulasse tanto più l'allegrezza, il Commendatore si trovò su l'argine accennato di Scacherlò a vedere con gli occhi propri un successo tanto infelice; e che lo faceva spettatore con l'animo d'altri an-

Era entrato allora il nuovo anno del 1574. Nè aveva ricevuta il Commendatore appena questa percossa nel tratto del mare, one si scopersero alle cose del Re altri

303 Della guerra di Fiandra nuovi e maggiori pericoli nelle parti più verso la terra. Da noi fu raccontato di sopra, che il conte Lodovico fratello dell'Oranges dopo la perdita di Mons, lasciato il fratello in Olanda s'era ridotto in Germania. Quivi non era egli stato a sedere ozioso. Ma stimolando i suoi propri spiriti e più altamente ancora quei del fratello. aveva introdotte colà varie pratiche, affine d'eutrare nuovamente in Fiandra con l'armi di quella nazione. Appresso gli Alemanni aveva fatto nascere piuttosto commiserazione, che disprezzo de' Nassau l'esito infelice delle lor mosse contro il Toledo. Ed all'incontro essendosi con tali successi tanto più rese formidabili a tutti i vicini l'armi di Spagna in Fiandra, n'erano cresciuti sempre più ancora per ogni parte i sospetti. Da tutti quei lati l' Oranges alternava gli stimoli del timore e della speranza, rappresentando ora il pericolo dell'Olanda e della Zelanda, ed ora i vantaggi ch' egli vi riteneva, e la facilità di conseguirgli ogni di maggiori non solo in quelle due provincie, ma nell'altre eziandio, quando alle forze domestiche del paese s'aggiungesse ancora qualche ajuto delle straniere. Succeduto poi l'ammutinamento degli Spagnuoli, e riuscita sì male dalla parte regia la spedizione terrestre d'Alcmar e l'altra marittima del Bossù, e partito finalmente di Fiandra il Toledo, aveva egli tanto più infiammato gli animi ne'suoi par-

Della guerra di Fiandra potere de'suoi propri abitanti; il nuova Governatore non conoscere i suoi soldesi. e non essere conosciuto da loro. Aver egli poca esperienza di guerra. Trovare la gente Spagnuola infetta d'un fresco ammutinamento, l'altra mal soddisfatta, e scarsa la provvisione del denaro per soddisfarla. L'imperio di Spagna, per la troppa divisione ed ampiezza della sua mole, essere ingombrato per modo in se stesso, che non potrebbe somministrare forze bastevoli in Fiandra per mantenervi lungamente la guerra. Onde si risolvessaro un na volta i Fiamminghi d'unirsi, .. e con loro i vicini più interessati nella. lor causa; che ben presto in questa maniera ve drebbesi e ridotto nell'antica forma della sua amministrazione il paese e convertite le sue presenti miserie nelle prime già godute felicità. Altrimenti, come non dovere aspettarsi che i Fiamminghi divisi tra loro di dentro, ed abbandonati degli amici di fuori, non avessero in breve a ricevere ogni più dura e più superba legge dagli Spagnaoli? Questi concetti spar-geva l'Oranges cool per accendere i popoli della Fiandra più sempre contro il governo di Spagna, come per tirare i vicini con proutezza maggiore nella mossa d'armi accennata, che dai fratello si disponeva. Ma bollivano queste pratiche special-mente in Germania, e vi concorreva il - colite fomento eretico dalla parte d'Inghil-

le difficoltà che dall' Oranges e dagli altri suoi partigiani gli venivano esposte In modo che passato il Remo e la Mosella speditamente, si venne accostando verso la Gheldria; com intenzione, per quello che si poteva conoscere, di passare la Mosa e spin-

Della guerra di Fiandra **3**96 gersi-nel Brabante, dove con lui avesse poi ad unirsi il fratello. Portava la fama che nel suo esercito si trovassero 7 mila fanti. e tre mila cavalli, miscuglio delle più vicine nazioni; e che il suo nervo maggior consistesse, come pur l'altre volte, ne'soldati Alemanni. Venivano questi e tutti gli altri eziandio, con grand' opinione di buoni successi; e d'avergli a conseguire tanto vantaggiosi nella mossa presente, che fossero per iscancellare con abbondante usura di ricche prede ogni memoria infelice delle passate. Nella qual credenza Lodovico aveva procurato con ogni industria possibile di nudrirgli , rappresentando tutto quello in suo vantaggio e di suo fratello nelle cose di Fiandra, che poteva più confermar le speranze in loro, e di far con larghezza gli acquisti, e di riportare con facilità le vittorie.

Questa spedizione di Lodovico riusci con tanta celerità, che il Commendatore n' udi l' effetto quasi prima dell'apparecchio. Onde turbato maravigliosamente da questo avviso, e da ogni parte fluttuando fra le difficoltà, non sapeva a qual partito discendere. Vedeva egli la gente regia molto scemata di numero. Che l' unirla insieme e voltarla contro Lodovico per difendere la frontiera terrestre, era un lasciare quasi in preda all' Oranges tutto il lato marittimo. Che dall'altra parte il dividerla non basterebbe per rompere di qua e di

vincie Vallone di Fiandra. Ma perché il

tempo stringeva, s'attese a tirare dalle guara nigioni la vecchia; usatosi prima ogni studio per soddisfarla con le speranze, giacchè non si poteva eseguire allora ciò congli effetti. Intanto s'era avanzato sempre più Lodovico. E fermato il suo campo finalmente appresso Mastrich, aspettava di potere, come si comprendeva, per via di pratiche entrar furtivamente in quella citta. Insospettito di piò il Commendatore spedi a quella volta in gran diligenza Bernardino di Mendozza con alcune compagnie di cavalli, e ve n'aggiunse poi alcune altre di fanteria. E concorrendo ivi la gente regia da ogni parte a far piazza d'arme, vi si trovò sul principio di Marzo Sancio d'Avila similmente, che doveva in primo luogo ritenerue il comando. Così venne a restare assicurata sotto l'ubbidienza del Re la città. e rimase con sicurezza impedito ancora perquella parte a Lodovico il passaggio del fiume. Erasi alloggiato egli appresso il castello di Valchemborg, distante da Mastrich poco più di due leghe, in diversi villaggi là intorno. Verso quel medesimo lato venivadisposta dall'Avila parimente la gente regia, secondo ch'essa andava sopraggiungendo alla piazza d'arme; e fra tanto egli per dare animo a' suoi e soffrir meglio quel de' nemici, quasi ogni giorno usciva alle scaramucce. În una, che riuscì più sanguinosa dell'altre, rimase morto de regi particolarmente Francesco di Medina Commissa-

Parte prima. Lib. VIII. rio Generale della cavalleria; e su terminata nel resto con perdita nguale per ambe le parti. Ma l'Avila, preso un'altra volta il vantaggio, con un numero socito di Spagnuoli e Valloni assaltò innanzi giorno il villaggio di Bemelen, dov'erano alloggiate molte compagnie di fanti Alemanni del campo nemico; ed al disegno rispose. così bene il suocesso, che più di 400 ve ne perirono, e gli altri pieni di confusione cercarono la loro salute ne quartieri vicini. Vedutosi Lodovico fuori d'ogni speranza d'entrare per via di fraude in Mastrich, e di potere in quel sito passar la Mosa, determino, seguitando il corso del fiume, d'inviersi alla volta di Ruremonda; pieno di fiducia pur similmente, che per via di trattato quella città dovesse cadere in man sua. Il che quando non gli fosse riuscito, la sua risoluzione era di continuare tuttavia innanzi il viaggio, e d'unirsi poi tra la Mosa ed il Vahale con l'Oranges, che a tale effetto doveva pigliar quel cammino, e venire ad incontrarlo per quella parte. Avvicinatosi a Ruremonda, gli svanì presto ogni speranza d'esservi ricevuto da chi maneggiava la pratica in suo favore, o perchè i regj l'avessero discoperta, o perchè a'suoi partigiani non fosse bastato poi l'animo d'eseguirla. Dunque precipitato ogni indugio, si mosse di la egli subito, e radendo sempre la ripa del fiume, seguitò in compagnia del suo corso a marciare verso Nimega città situata sopra il

Vahale, che è la prima di tutta la Gheldria, e dov'egli e l'Oranges avevano pur anche molti aderenti, che davano loro speranza di fargli ricever dentro per via di sorpresa. Il che sarebbe tornato in grandissimo loro vantaggio e per l'opulenza del luogo e per l'opportunità del suo sito. Ma l'Avila che aveva di già o sospettati o scoperti questi disegni, contrapponendo le sue diligenze a quelle di Lodovico, s'era mosso anch'egli subito a seguitarlo di qua dal fiume, per impedirgliene da ogni parte il transito, e per fargli ostacolo insieme, affinche non si potesse unir col fratello. Intanto s'era rinforzato sempre più di fanteria e di cavalleria l'esercito regio. D'Olanda specialmente era giunto il Mastro di campo Bracamonte con due mila fanti Spaguuoli vecchi; e quasi tutti gli altri Mastri di campo Spagnuoli e delle altre nazioni si trovavano appresso l'Avila, sebben l'esercito sino allora non passava 4m. fanti la maggior parte Spagnuoli, ed il resto Alemanni, Borgognoni e Valloni; e non vi si trovavano più d'ottocento cavalli tra lance ed archibugieri.

Assicurato che fu l'Avila dell'ultimo intento, nel quale s'era fermato poi Lodovico dopo il vano tentativo di Ruremonda, cioè di non voler più passare dalla parte di qua, ma di voler congiungersi da quella di là con l'Oranges, rinforzò anch' egli con ogni ardore le diligenze, e rapidamente fece marciare i soldati regj. E perchè stavano all'ubbidienza del Re tutti

gaglie, essendo costretta bene spesso a dipender più dalla necessità che dall'elezione, perciò non poteva sì speditamente avauzarsi, come l'occasion richiedeva. E di già in essa aveva cominciato a nascer disordine. Perciocchè non riuscendo le speranze, delle quali in altissimo grado era stata pasciuta da Lodovico; ed invece di trovar le città di quella frontiera disposte a riceverla, trovatelo piuttosto con risoluzione di ributtarla; ed aggiungendosi la strettezza de viveri e le difficoltà degli alloggiamenti, per queste cagioni un buon numero di cavalli s' era di già shandato, ed ogni giorno diminuiva similmente la fanteria. E di piocol frutto era l'autorità de' capi nel conservarsi il rispetto, curandosi poco la gente di perderlo a chi non aveva alcun obbligo natural di portarlo. Dunque fattosi innanzi con pronta marciata l'esercito regio, arrivò a Grave prima che la gente nemica giungesse a quella dirittura nella parte contraria. È situata la terra di Grave sopra la Mosa nel suo lato sinistro. E perché l'Avila con ordini anticipati aveva di già fatto gettare ivi un ponte di barche; perciò il campo regio senza perdita alcuna di tempo se ne passò all'altra ripa, e vi prese alloggiamento. Giunsevi poco dopo da Nimega il signor di Hierges, il quale aveva prima assicurato quel lungo alla devozione del Re; e seco menò 300 Spagnuoli, e n'arrivarono poi subito altre due compagnie, ed una aucora di Borgognoni: il che servi di buon rinforzo all'esercito. Venivano marciando a gran passo i nemici medesimamente; quando pervenuti al villaggio di Mouch, seppero da lor corridori, che il campo regio non era più lontano d'una lega in quell'istesso lato del fiume. Portò seco quest'avviso la conseguenza assoluta, che bisognava o ritirarsi o combattere. La ritirata era piena di gran pericolo, posciachè oltre allo spavento ordinario del ritirarsi. non avevano i nemici nè provvisione di vettovaglie nè luogo alcuno di sicurezza per fermarsi da quella banda. All'incontro il cimentarsi in battaglia con soldatesca vecchia, sebbene inferiore di numero, pareva che sosse troppo dubbioso partito. Ma prevalse alfine la necessità del passare innanzi, e del trovarne la strada col ferre in mano. Fermati nel villaggio di Mouch, alzarono subito una trincera per coprir meglio con essa la fanteria, dalla qual parte essi temevano più l'incontro de regi. Nella cavalleria ponevano la maggiore loro speranza, ancorchè fosse ridotta solamente a due mila cavalli. Ma nondimeno prevaleva troppo di numero a quella del Re. in cui favore all'incontro faceva il sito, che aveva dell'angusto più che del largo, per cagione di certe colline le quali s'elevavano in poca distanza dal fiume, e por404 Della guerra di Fiandra gevano poco spazio a cavalli per maneggiarsi.

Frattanto la gente regia vedutasi a fronte della nemica si preparò con gran risoluzione al combattere. Nel qual successo perchè doveva consistere dalla parte del Re quasi intieramente o la conservazione o la perdita de Paesi bassi; perciò non si può dire quanto ciascun de' soldati facesse animo a se medesimo. E nondimeno per accendergli ancor di vantaggio, l'Avila prima di compartir le ordinanze, con forza più di ragioni che di parole, militarmente gli esorto alla battaglia in questa maniera. Dal servizio che noi siamo per rendere oggi qui al nostro Re, ben si può misuvare il premio che dobbiamo all' incontro sperarne. E chi dubita, se noi vinciamo, che la nostra vittoria non sia per aver conservati questi paesi alla sua corona? Altre armi quasi non vi son che le nostre, onde tutto nostro per conseguenze sarà il merito d'azione così importante; e siccome il Re da noi soli dovrà riconoscerla, così non possiamo dubitare che non sia con grandezza reale eziandio per rimunerarla. Nel resto qual pegno più certo vogliamo noi per conseguire la vittoria presente, che quello di tante altre passate? Non vinse la prima volta in Frisa questo medesimo Lodovico; ma noi fummo quelli che per troppo ardor di combattere lo valemmo sforzatamente far vin-

Della guerra di Fiandra plirà molto bene al difetto nell'altra. E quella debol trincera che s'è posta innanzi per sua difesa la fanteria de nemici, che altro può dinotare, se non una loro vile timidità ed un desiderio aperto di fu- / ga piuttosto che di battaglia? Noi all'incontro gli assalteremo con la solita nostra risoluzione ed intrepidezza; e si vedranno sonza dubbio ancora le sotite prove, in noi di vincere, ed in lor di fuggire. Con voci lietissime fu ricevuto da' soldati questo ragionamento dell'Avila. Quindi egli insieme con gli altri capi dispose l' ordinanze in tal forma. Colloco alla man destra la fanteria verso il fiume per maggior sicurezza, e la divise in proporzionati squadroni, armando le picche d'archibusi e moschetti dove più conveniva. Alla parte sinistra comparti la cavalleria pur anche in vari squadroni, e la guarni verso la campagna d'una buon'ala di moschettieri Spagnuoli e Valloni, affine di romper con essi tanto più facilmente l'impeto maggiore, che doveva aspettarsi da' cavalli nemici per quella parte. Della fanteria avevano la principal cura i Mastri di campo Consalvo di Bracamonte, Fernando di Toledo e Cristoforo Mondragone, il quale aveva condotto seco il suo reggimento Vallone, che fece onorate prove in quel giorno. E nella cavalleria ritenevano i primi luoghi Bernardino di Mendozza e Giovan Battista de marchesi del Monte, insieme

Parte prima. Lib. VIII. coi quali si trovavano diversi altri capitani d'esperimentato valore. In fronte furono collocati gli archibugieri Alemanni dello Schinche, insieme con quelli dell'altre na. zioni, e dopo essi le lance, che sacevano il maggior corpo de cavalli; e ciò fu escgnito con tal riguardo, che scaricata sopra gli archibugieri la tempesta de' Raitri nemici, potessero questi esser furiosamente investiti poi dalle lance. Oltre che doveva servir grandemente a rompere il primo loro impeto, come s'è detto, quell'ala di moschettieri a piedi che fiancheggiava dal lato di fuori la gente regia a cavallo. Intanto dalla parte nemica non s'era sciato di far tutto quello ch'era necessario per discendere con ogni maggior vantaggio alle prove della battaglia. Lodovico aveva seco il fratello Enrico pieno anch'egli di spiriti militari. Ma riteneva nel loro esercito gran prerogativa di luogo Cristoforo, uno de figliuoli del conte Palatino Elettore. Comandava questi a tutta la cavalleria, sebbene fra lui e Lodovico era egualmente congiunto eziandio quasi in ogni altra cosa il governo del campo loro. Lasciarono essi alcune insegne di fanteria per difender l'accennata trincera, che veniva alla mano loro sinistra più verso il fiame. Quindi alla destra composero un grosso squadrone degli altri fanti con buona ordinanza, e verso la collina distesero, quanto fu loro permesso in quell'angustia di sito, la cavalle-

Della guerra di Fiandra 408 ria; formandone specialmente un eletto squadron separato, in cui presero luogo i due Generali ed Enrico insieme con loro. Il che fece dubitare se ciò da lor si faces. se, o per ritrovarsi a quella parte del conflitto dove più speravano il successo della vittoria, o per aprirsi a quel modo, in caso di perdita, più facilmente fra i nemici il passaggio, ed unirsi poi con l'Oranges, che di già s'era avvicinato anch'egli a Nimega con molte forze. Nell'ordinare le squadre loro i due Generali, non mancarono d'animare i soldati con ardentissime esortazioni. Quest' essere il giorno (dicevano) che libererebbe i Fiamminghi di servità, gli Alemanni di gelosia, e che a lor altri soldati farebbe goder mille premi di quella vittoria. Della quale come poter dubitarsi? Il nuovo Governatore Spagnuolo, confidando poco in sè stesso e meno forse ne' suoi, non aver voluto condursi in persona, dov'era il maggior pericolo d'impiegarla. Essergli bisognato quasi per forza tirar la gente fuori delle sue guarnigioni. Venir essa tuttavia con sensi più d'ammutinamento che di battaglia, e trovarsi in modo scemata di numero, che non s' era potuto ridurla se non in debolissimo corpo d'esercito. Quanto rimaner superiore la cavalleria specialmente dalla lor parte? E quanto impetuosa doverne riuscir la procella? Conseguita che fosse la vittoria da questo lato, s'otterrebbe tan-

Parte prima. Lib. VIII. to più sicuramente dall'altro, dove la fanteria nondimeno anch' essa farebbe si chiare prove, che per vincere le basterebbono le sue proprie. Rotto e fugato il nemico, essere la Fiandra per rimanere assolutamente in arbitrio loro. E qual legge non sarebbe essa per ricevere con le sorze del Principe d'Oranges per l'una parte, e con le loro per l'altra, o con l'unione di tutte raccolte insieme? All'Olanda e Zelanda provincie invitte nel difendere la libertà della patria, si dovrebbe senza dubbio compartir pienamente il frutto di si felice successo; come anche ad ogni altra provincia che volesse congiungersi fedelmente nell'istessa causa con quelle due. Nell'altre opererebbe il ferro quel che non avesse potuto operare la piacevolezza; e siccome fra quelle sarebbono lietissime l'accoglienze, cost riuscirebbono ricchissime fra queste le spoglie. Entrasse dunque ciascun soldato nella battaglia con presupposto fermo d'uscirne con la vittoria. Ed aggiungendo stimoli a stimoli, ciascuno s'immaginasse d'aver presenti gli occhi d'amendue le Germanie, che aspettavano per mezzo delle valorose lor destre in tal giorno, l'una di ricuperar quel bene che aveva perduto, e l'altra di mantenersi in quello che temeva di perdere. Compartite che furono l'ordinanze dell'uno e dell'altro esercito nell' accennata maniera, principiossi ad accender la scaramuccia. L'Avi-

la spinse 300 fanti parte Spagnuoli e parte Valioni contro quelli che dalla banda contraria guardavano la trincera; che usciti con proporzionato numero anch'essi, molto arditamente riceverono i regj. Ma questi come più esercitati, presto cominciarono a pigliare vantaggio sopra di quelli, in modo che gli respinsoro alla trincera, e tentarono di salirvi dentro con lero. Quivi la mischia s' invigori grandemente. A misura che giungevano di qua e di là nuovi soccorsi, cresceva ancora nuovo animo a ciascuna delle due parti. Nondimeno prevalendo sempre più i regj, montarono alfine su la trincera, e de loro vi fu ammazzato fra i primi il capitan Diego di Montesdoc. Allora non tardo più a muoversi lo squadrone principale de fanti nemici. Onde fermati gli altri, i quali di già piegavano, si rimisero tutti insieme a combattere, e per qualche tempo contrastarone coi regi, che sopraggiunti anch'essi coi loro squadroni, avevano ridotta quivi tutta la mole della battaglia per quella parte. Ma cedendo sempre di terreno gli eretici, finalmente voltarono del tutto le spalle a' Cattolici. Più dubbioso riuscì l'evento fra l'una e l'altra cavalleria. Da'Raitri di Lodovico furono sì ferocemente urtati i cavalli archibugieri del Re, ed in particolare gli Alemanni dello Schinche i quali più stavano di fronte, che prima rotti e poi del tutto disordinati, non solo abbun-

411

donarono il luogo, ma scorrendo vilmente sino alle terre vicine, pubblicarono per tutto la vittoria a favor de' nemici. Scaricata che ebbero i Raitri la prima grandine de' loro scoppietti, girarono per caricargli di nuovo, e farne uscire più furiosa ancor la seconda. Ma non diedero lor tempo le lance regie. Uscirono queste allora si impetuosamente e da più parti con tal vigor gli percossero, che rompendo la loro ordinanza gli respinsero a viva forza, e gli apersero. Al che operò mirabilmente l'ala di fanteria, dalla quale tempestati al medesimo tempo i Raitri per fianco, tanto più furono costretti a disordinarsi. Tentarono di nuovo con ogni sforzo più valoroso Lodovico ed il Palatino di riordinargli; e con le persone lor proprie animando gli altri, non lasciareno di fare officio di soldati ordinari ancora più che di capitani supremi. Ma i cavalli regi animati sempre più e dalla vittoria manisesta de fanti e dal vantaggio che di già manifestamente ancora gli favoriva dalla lor parte, incalzarono per modo i Raitri, che non potendo questi esser più ritenuti, e vinta affatto dal timore la vergogna, voltarono le spalle, ed a briglia sciolta si posero finalmente a fuggire. Non lasciò la sortuna anch'essa di pigliar parte in questa battaglia, come suol d'ordinario in tutti i combattimenti. Perciocchè sul punto che avevano cominciato i Raitri a piegare, so-

praggiunsero al campo Cattolico tre compagnie di lance condotte da Niccolò Basti. da Giorgio Macuca e da Pietro Tassis che n'erano capitani, e rinvigorirono sì fattamente l'incalzo di già principiato contro i cavalli nemici, che questo nuovo rinforzo finì in tutto di rompergli e dissipargli. In luogo del combattimento allora segui l'uccisione. Fatti padroni del campo i regi, commisero un'orribile strage de'nemici per ogni parte; e fu creduto comunemente che oltre a 4 mila di lor ne perissero. De' regi ne mancarono intorno a 200. Restò nobilitato in particolare questo successo dalla morte de' fratelli Nassau e di Cristoforo Palatino, che tutti tre unitamente determinati o d'aprirsi col ferro il passo o di perdere in quello sforzo la vita, combattendo valorosamente furono costretti al fin di lasciarvela. Questa vittoria diede all'armi del Re grandissimo vantaggio e riputazione. Che se ben la battaglia non era seguita fra eserciti numerosi, nondimeno vi s'era cimentato per l'una e per l'altra parte il sommo delle conseguenze di Fiandra, E considerate quelle specialmente che soprastavano alle cose del Re, non era dubbio, che se la vittoria fosse riuscita in favor de nemici, avrebbono l'armi loro unite con quelle dell' Oranges corso liberamente il paese per ogni lato, e resi arditi ancora i più ritenuti ad alzar le insegne a nuove sollevazioni.

Ma questa vittoria così importante appena fu conseguita, che ne corruppero il frutto quei medesimi che l'avevano principalmente acquistata. Invece d'aspettarne il premio dal Re, gli Spagnuoli vollero in grandissimo danno del servizio reale pigliarne da se stessi la ricompensa. Dunque la notte medesima che succedè al giorno della battaglia, e sul luogo proprio dov'era seguita, essi determinarono d'ammutinarsi; e prima n'uscì l'effetto, che si potesse averne penetrato il pensiero. Di ciò fra pochi al principio si mosse il bishiglio, quindi fra molti se n'accese la pratica, e finalmente in tutti se ne diffuse a pieno il consenso. Dolevansi con sommo sdegno di vedere sì mal ricompensate le lor fatiche. Con le braccia e coi petti loro espugnarsi le piazze, vincersi le battaglie, e farsi tutte l'altre più pericolose fazioni. L'onore ed il frutto restarne appresso quei del comando, la povertà e le ferite solamente appresso di loro. Distribuirsi le infelici paghe più in luogo di premio che di mercede; e nondimeno dopo si lunghi avanzi, non finirsi mai di riceverle. Come potersi più tullerare sì misera condizione? Essere in man loro di soddisfarsi del danaro ogni di promesso, e non mai pagato; e perciò dover subito essi piuttosto volerlo, che più oltre, e forse vanamente, aspettarlo. Nè fu maggior la tardanza. Diedero all'armi strepitosamente ad un tratto; e

Della guerra di Fiandra deposti con violenza i lor primi officiali, ne crearon de nuovi. Dopo quest'azione si partirono incontanente da Mouch, e s'incamminarono alla volta d'Anversa con disegno d'entrare in quella città, e quivi con ogni lor comodo e sicurezza farsi a tutti i modi soddisfare intieramente delle lor paghe. Usarono ogni possibile diligenza appresso di loro e Sancio d'Avila e gli altri Mastri di campo, per rimediare a sì grave ed inaspettato disordine. Ma tutti gli offici furono sempre con risoluzione ostinatissima ributtati. E perchè dopo questo ammutinamento ne seguirono tanti altri nel progresso di questa guerra, e che per tal rispetto alle cose del Re in Fiandra sono state quasi più dannose l'armi de' suoi soldati, che quelle de'suoi nemici; perciò non sarà fuori di proposito il riferire qui anticipatamente con ogni maggior brevità quel che può esser più degno di sapersi in materia, della quale tante volte occorrerà che si tratti. Non è altro un esercito alla campagna, che una gran città mobile governata con leggi militari fra muraglie di ferro. Questa città si distingue in varie qualità di persone. Il luogo più sublime in essa viene occupato dal Capitan generale, che ne ritiene con autorità suprema il governo. Seguono dopo lui gli altri capi maggiori, e dopo questi i minori; ed in ultimo resta l'ordine inferiore della soldatesca minuta, che non avendo alcuna

parte nel comandare, la ritiene tutta sofamente nell'ubbidire. In quest'ordine popolare dell'esercito (per chiamarlo così) succedono gli ammutinamenti; e la cagione più ordinaria suol essere per mancargli le paghe. Prevale sempre nella soldatesca più bassa all'onor l'interesse. Onde rimanendo senza esser pagata, prima si querela, quindi s'altera e poi s'ammutina. Nelle guerre lunghe ciò si vede succeder con maggiore facilità, per l'eccessiva spesa che portano seco. Questa lunghezza di tempo ancora fa che i soldati s'accompagnano con le mogli, che si riempiono di figlinoli, che per tal rispetto si riducono sempre a maggiori bisogni; e che finalmente convertita la necessità in corruttela, s'ammutinano spesse volte più perchè vogliono, che per avere alcuna giusta occasione di farlo. Dunque rotte allora le leggi dell'ubbidienza, quest' ordine popolare si solleva contro i suoi primi capi, e del suo corpo n'elegge tumultuariamente de nuovi. Nasce questo moto in campagna aperta ordinariamente; poiche non sarebbe quasi possibile dentro alle guarnigioni di condurne con sicurezza la pratica. Nelle mutazioni de' governi vedesi che dal migliore comunemente si degenera nel peggiore. Così succede in quest' occasione. Passa allora il comando supremo d'un solo in tutta la moltitudine sollevata; la quale essendo composta di gente a cavallo ed a piedi, forma un cor-

Dolla guerra di Fiandra no dell'una e dell'altra, e chiamasi lo squadrone degli alterati, per fuggire l'altro vocabolo sempre ignominioso d'ammutinati. Nello squadrone dunque consiste l'autorità, e nel corpo suo unito insieme tutta la virtà del comando. Vuole un cano nondimeno questa tumultuante repubblica. e si nomina Eletto. Appresso di lui vuole similmente alcuni altri di maggior pratica, e questi si chiamano Consiglieri. La gente a cavallo ed a piedi vien distribuita pur anche sotto due capi più principali. quello della cavalleria si dà titolo di Governatore, ed a quello della fanteria di Sergente maggiore. Seguitan poi i capitani ed officiali ordinari nell'una e nell'altra sorte di gente, e vi si compartiscono diversi altri ministeri secondo il bisogno. Coi suffragi della viva voce sono distribuiti gli offici, e nell'istesso modo sono prese tutte l'altre risoluzioni. Il primo intento dello squadrone è d'occupare subito qualche buona terra o città, e quivi fortificarsi in maniera, che non possa ricevere alcuna forza. Di la scorre tutto il paese all'intorno, il qual finalmente per evitare i danni più gravi si riduce al più tollerabile, per via d'aggiustate contribuzioni. L'officio dell'eletto è semplicemente di proporre quello che di mano in mano si deve risolvere, librate meglio prima le materie nel suo consiglio. Ahita egli perciò nella piazsa maggiore del luogo occupato, e da una

Non si vide mai disubbidienza che parto-, risse maggiore ubbidienza. Con tanto rigore nel sutrarsi lo squadrone al comando de' suoi primi capi, spoglia sè medesimo d'ogni libertà nel sottoporsi a' secondi. Se ben finalmente ( come abbiam detto ) ritiene l'autorità suprema in sè stesso, e con orrido imperio di quando in quando vuole che n'appariscan le prove. Non poche volte perciò con le proprie mani punisce i più gravi delitti, facendo con fiero spettacolo ora passar per le picche ed ora morir coi moschetti quelli che secondo le leggi del suo governo l'han meritato. Peccano le sue leggi per lo più nell'atroce. Ma ve ne son molte all'incontro sì ben regolate, che non potrebbono desiderarsi migliori in qualsivoglia repubblica più perfetta. Vien dato bando sotto gravissime pene al giucco, a' furti, alle bestemmie, all'ubbriachezza, alle femmine disoneste, a tutte le risse, al far debiti sopra il potere, ed a molti altri eccessi di questa sorte, che nella forma d'ogni più lodevole reggimento sogliono esser compatiti per non poter esser a pieno mai sradicati. Nel che s' ha riguardo principalmente a levare ogni occasione di contesa e discordia, che possa disunir lo squadrone. Tanto è maggiore la sorza del servire a sè etesso, che ad atri. E tanto può l'uniforme consenso di molti. ancorche vari di nascimento, di costumi e di lingue; essendosi veduto nella guerra di

Ora ripigliando il filo de'successi che da noi si narravano, gli Spagnuoli formato che ebbero l'ammutinamento, s'incam-

verno se ne perturba, le forze ne sono rese allora più languide, che dovrebbono riuscira più vigorose; e dall'armi lor proprie finalmente si veggono o levati quei vantaggi, o prodotti quei danni che non avrebbono potuto giammai operar le nemiche.

minarono subito alla volta d'Anversa, ripassata la Mosa a Grave. Di questo fatto diede avviso Sancio d'Avila con ogni dili-, genza al Commendatore; il quale tosto si trasferi personalmente in quella città, per impedire che gli ammulinati o non vi s'introducessero, o non potendo ciò esser loro victato, almen non la saccheggiassero. Da un lato della città per buon spazio non finiva il suo muro d'unirsi col fosso della, cittadella, e veniva rinchiusa quell' apertura solamente con certe palificate. Verso quella parte si mossero gli Spagnuoli con tanta sollecitudine, e vi si presentarono poi con si viva riscluzione, che non ebbero ardire nè gli abitanti del luogo nè il presidio che vi era d'alcune compagnie Alemanne, di farsi lor incontro per impedirgli. Dal presidio Spagnuolo della cittadella avrebbono essi potuto ricever l'opposizione maggiore. Ma questi pieni di mal talento ancor essi, piuttosto inclinavano ad unirsi con quelli; nè durò poca fatica il Castellano Saucio d'Avila a poter raffrenargli. All' entrar su la piazza della cittadella gli ammutinati si posero in ordinanza, e fecero nascer un gran terrore nella città, per dubbio che non volessero saccheggiarla. Quivi si presentò loro innanzi a cavallo il Commendatore, e con parole accomodate, procurò, d'indurgli all'ubbidienza di prima, con assicurargli d'ogni più breve e più vantaggiosa soddisfazione. Ma nè

le sue preghiere surono d'alcuna virtà, nè la sua autorità partori alcuna forza. Ben l'assicurarono che dal loro sostentamento in fuori non avrebbono fatto sentire altro più grave incomodo alla città, ogni volta che in breve tempo rimanessero soddisfatti. Quindi si compartirono ad alloggiar per le case, fatto ritirar prima fuori d'Anversa il presidio Alemanno, che v'era sotto Federico Perenotto signore di Ciampigni fratello del Cardinal di Granuela. Ma o per qualche particolar disgusto che avessero ricevuto da lui, o perchè non sapessero moderar ben quel primo ardore in sè stessi, non poterono contenersi di non saccheggiar la sua casa insieme con qualch'altra, dove più gli aveva trasportati in quel punto la baldanza o lo sdegno. Dopo questo s'attese con ogni diligenza possibile a soddisfargli. Nè perdevano essi l'occasione d'accelerarne l'effetto per le vie del terrore, e specialmente del sacco. Oude non passando giorno ch'essi non lo minacciassero, e che gli Anversani non lo temessero, ciò fu appresso questi di tanta forza, che si risolverono di contribuire la maggior somma del denaro che bisognava per liberarsi quanto prima da si spaventevol pericolo. Contentaronsi nondimeno gli ammutinati di ricever in conto di sei paghe tauti pauni ed altra sorte di drappi, che furono lor provveduti dalla città. Nel rimanente furono pagati in danaro. E con soleune giu-

ramento nella chiesa maggiore ottenuto dal Commendator un perdono amplissimo in nome del Re, finalmente uscirono d'Anversa, e tornarono a riunirsi col resto dell'esercito, ch'era di già rientrato in Olanda, ed aveva cominciato a metter l'assedio a Leyden. Fra gli altri danni obe riceverono le cose del Re per cagione di questo ammutinamento, l'uno de più gravi fu la perdita d'un gran numero di vascelli che il Commendatore aveva preparati alla ripa d'Anversa, per nuovi disegni d'assaltar la Zelanda. In luogo del Glimes ucciso nella battaglia navale riferita di sopre, era subentrato Adolfo Hanstede; il qual dubitando che gli ammutinati assaltassero l'armata che egli aveva in custodia, e volessero averla in poter loro per esser tanto più sicuri di conseguire la pretesa soddisfazione, risolvè d'allargarla nel più alto della Schelda, e quivi assicurarsi da tal sospetto. Ma volendo egli evitare questo pericolo n'incorse un altro maggiore. Ebbero notizia subito di ciò i Zelandesi. Nè perderono l'occasione. Vennero essi all'improvviso con molti vascelli armati, e con picciol contrasto presero la maggior parte de' legni regi, che erano intorno a quaranta fra grandi e mezzani, e quasi tutti ben forniti d'artiglierie e d'ogni apparato navale; e gli altri furono da loro o sommersi o abbruciati o mal conci in maniera, che non poterono esser più di servizio

alcuno. Disegnavasi con quest' armata regia d'assaltar la Zelauda per via delle riviere e de'seni che la circondavano dalla parte di dentro, e che non possono dar luogo a' vascelli grossi. Ed al medesimo tempo si pensava con un'altra armata di legui maggiori che di già si preparavano sollecitamente in Ispagna, di far l'istesso per mare dalla parte di fuori; con fine princi-. palmente d'occupare qualche buon porto, e di stringere poi sempre più quel tratto marittimo, e fare ogni sforzo per acquistarne il possesso intiero, senza il quale non poteva sperare mai il Re di mantener la Fiandra stabilmente sotto il suo imperio. E benché si continuasse il medesimo disegno in Ispagna dopo l'infelice successo di quest'armata di Fiandra; nondimeno sopravvennero tante altre nuove difficoltà dall'una e dall'altra parte, che non fu possibile più di vederne l'effetto. Ritrovavasi intanto con molte forze il Principe d'Oranges verso Nimega, dov'egli era venuto per unirsi con Lodovico suo fratello, secondo che noi raccontammo di sopra. Succeduta poi la rotta e la morte di Lodovico, e subito ancora l'ammutinamento degli Spagnuoli, s' era fermato egli tuttavia in quelle parti; nè perdeva l'occasione di convertire in suo vantaggio il disordine seguito nel campo regio. Vedute egli danque con l'ammutinamento degli Spagnuoli impedite le forze loro in se stesse,

Della guerra di Fiandra aveva fatte subito molte scorrerie in quei contorni, pieno di speranza di potervi far qualche considerabil progresso Aveva egli in mano particolarmente la terra di Bommel piazza forte, e della quale vien dato il nome ad un'isola di gran circuito, che la Mosa ed il Vahale formano in quelle parti. Quivi come in sito molto vantaggioso di sua natura s'era fermato l'Oranges, ed infestava il paese vicino che rimaneva alla divozione del Re. E perchè il maggior pericolo soprastava alla città di Bolduch, la quale è una delle più principali di tutto il Brabante; perciò il Commendatore spedi geute subito per assicurarla, e fece fortificare i passi che più importavan là intorno. Aggiustato poi l'ammutinamento fu spedito da lui con ogni diligenza il marchese Vitelli accompagnato da buone forze per disturbare all'Oranges ogni disegno. Con lui andarono particolarmente Gio. Battista e Camillo fratelli de marchesi del Monte e pipoti suoi per via di sorella. Aveva allora l'uno e l'altro di loro il comando d'una compagnia di lance; ma pervennero poi a gradi molto maggiori nella continuazione della guerra, ed acquistarono amendue in essa grand'opinione di valore. Appoggiavasi in quel tempo il maggior peso delle cose militari in Fiandra sopra il Vitelli, così per la qualità del suo carico di Mastro di campo generale, ch'era il più ragguardevol di tutti nell'esercito, dopo il co-

mando supremo che rimaneva nel regio Governatore del paese, come per la sua grand'esperienza nell'armi, la quale pariva anche più dopo la partita del Duca d'Alba, capitano di tanto grido e riputazione. Fra la nobiltà Italiana, che militava nell' esercito di Fiandra in quel tempo, trovavasi in grande stima Raffael Barberino; ed in varie azioni importanti era molto impiegata l'opera sua. Aveva egli una piena intelligenza delle fortificazioni in particolare; e perciò in tutti i bisogni più gravi che occorrevano in tal materia, solevasi e richiedere il suo consiglio e seguitare ancora la sua opinione. Otre alla stima che di lui si faceva nell'impiego dell'armi, non era egli meno stimato eziandio nella trattazion de' negozi. E perciò spedito in Inghilterra prima dal Duca d'Alba, aveva continuato poi il Commendatore a valersi di lui fruttuosamente in vari maneggi che s'erano allora introdotti, per far nascere, se fosse stato possibile, qualche migliore corrispondenza fra quella Regina ed il Re Cattolico nell'occorrenze di Fiandra. Questo Raffaele fu zio paterno di Maffeo Barberino, che il nostro secolo ha veduto correr prima con sommo applauso tutti i gradi più riguardevoli della sede Apostolica nella Prelatura; e che portato dall' eminenza poi del valore al Cardinalato, e con nuova eminenza di meriti dopo al Pontificato, siede ora con titole d'Urbano VIII. all'u-

niversal governo del gregge Cristiano. Principe, che nelle tanto sublimi sue virtù lascia in dubbio qual di loro ecceda maggiormente nel pregio; e di cui si può non men dubitare ancora, qual principato più gli convenga, o quel che la Chiesa gli da sopra gli nomini, o quel che gli attribuiscono le lettere sopra gli singegni. Passato dunque il Vitelli werso bisola di Bommel. ridusse alla devozione idol-Re molti luoghi là intorno, e vi piantò specialmente due forti, per tenere tanto più in freno da quella parte i nemici. Le terre più considerabili che egli acquistò furono. Leerdam, Asperen ed Huechelen, luoghi situati intorno al fiume Linga, il quale corre anch' esso per l'Olanda insieme con gli altri da noi più volte già nominati. Sperossi d'acquistare ancora per via di sorpresa la terra di Bommel. Ma o perchè la pratica fosse scoperta o che fosse infelicemente condotta. non potè aver l'effetto che se n'era sperato. Quindi tornò il Vitelli in Anversa, e della gente che si trovava con lui, fu licenziato un reggimento di Svizzeri, che il Commendatore aveva fatto levar di nuovo; ed il rimanente s'incamminò nelle parti più addentro d'Olanda, per unirsi con l'altra soldatesca regia ch'era in quella provincia. Fu pubblicato dal Commendatore nel medesimo tempo in nome del Re un nuovo perdono generale, simile a quello ch' era uscito gli anni innanzi tanto so-

lennemente sotto il governo del Duca d'Alba. E perchè nell'altro avevano generato più timore che fiducia tante clausole d'eccezioni, che si contenevano in esso; perciò in questo, dall'esser eccettuati infuori i più atroci delitti, allargava il Re in tutto il resto la sua clemenza e benignità verso quelli che avessero voluto goderne l'effetto; e vi s'aggiungea parimente l'autorità Ecclesiastica per quei falli che s' erano commessi in materia di religione. Ma non operò viente più l'uno Indulto che l'altro. Anzi tanto meno trovò questo ne' Fiamminghi o fede o disposizione, quanto più dal tempo scorso fra quel primo e questo secondo s' erano essi alienati dalla Chiesa e dal Re. Lampeggiò in quei giorni alcun principio di speranza al Commendatore di. ridurre i sollevati a qualche pacificazione. Erasi fatto istromento di ciò Filippo Marnice signor di S. Aldegonda, il quale in certa fazion militare alcun tempo innanzi era stato fatto prigione, e veniva custodito allora in Utrech. Era questi uno de più principali Consiglieri che avesse l'Oranges, uomo di spirito e d'abilità grande in qualsivoglia maneggio, ed a lui principalmente erano state attribuite molte delle prime cagioni, dalle quali s'erano originati i tumulti di Fiandra, ed a lui la scrittura del compromesso in particolare, come noi riferimmo in quel luogo. Dava egli speranza di poter tirare l'Oranges a tali condizioni,

che il Re fosse per soddisfarsene. Ond' entrati in pratica seco per ordine del Rechesens il signor di Ciampigni, ch'era Governatore d'Anversa, e Giunio di Jongen. trattarono insieme per qualche giorno; ma ben presto si venne in chiaro, che la trattazione era introdotta o con fraude o con vanità; poichè le proposte dalla parte del Marnice portavano condizioni del tutto impossibili ad effettuarsi. Proponevasi da lui, che prima d'ogni cosa gli stranieri uscissero del paese, procurando in varie maniere d'onestarne il motivo. E quauto al particolare della Religione, rappresentava quello che prima tante altre volte l'Oranges aveva proposto; cioè che si convocassero gli Stati generali, e che in essi maturamente fosse deliberato quello che più convenisse intorno al rimedio da usarsi in così fatta materia. Fu dunque rotta quasi prima che mossa questa pratica di concordia, perchè il Commendatore non volle che si passasse più innanzi, giudicando che l'udir solo proposte tali e troppo offendesse l'onore del Re e troppo arrecasse di pregiudizio alla Religione,

Seguita ora l'assedio di Leyden, che fu memorabile in particolare per la qualità del soccorso, il quale mutò l'ordine delle cose in maniera, che gli assedianti si videro diventare assediati; e quell'infelice successo che aspettavano gli assaliti, si converti molto più infelicemente poi negli as-

Parte prima. Lib. VIII. salitori. La terra di Leyden è una delle più principali d'Olanda, Giace in sito basso, e fra un laberinto, per cosi chiamarlo, di canali parte correnti e parte stagnanti, che fendono il suo territorio ogni lato. Spingesi il Reno per mezzo d'essa con un de suoi rami che ora è il più debole, ma ch'altre volte era il più frequentato; sebben questo ritieue il suo antico nome, laddove gli altri nell'accostarsi al mare lo commutano in quello d'altre riviere. Da questo ramo vengono derivati nell'istessa terra tanti canali per varie parti, che quasi maggiore vi si trova dentro lo spazio interrotto dell'isole, che l'unito del continente. Ma se da copia sì grande di canali è divisa, da molto maggior quantità di ponti vien ricongiunta. Intorno a 150 se ne veggono, dove più lo richiede o l'ornameuto o il bisogno; e per lo più sono fabbricati di pietra. È terra ben fornita di popolo, le sue strade sono ampie. gli edifici politi, il recinto ben fiancheggiato, il fosso da ogni parte profondo, e per tutte le sue circostanze luogo insomma di tal qualità, che giustamente poteva usarsi ogni sforzo e da regi per farne l'acquisto, e da' sollevati all'incontro per conservarne il possesso. A Leyden souo vicine poco più o meno di mezza giornata le terre di Delft, di Roterdam e di Gouda, luoghi de' più popolati e più nobili che abbia l'Olanda. Siedevi appresso a ncora in 30 Della gierra di Fiandra

distanza di sole due leghe il villaggio dell' Haja, che è luogo aperto, ma che per bellezza di sito, per numero d'abitanti e per qualità d'edifici può contendere con molti altri de più riguardevoli che in quella provincia sian nobilitati di mura. Non ha però questo villaggio alcun fiume che lo bagni o che gli s'appressi. Ma la terra. di Dest giace sopra un canale che s' unisoe alla Mosa; Rotordam sopra il Roter, che le dà il nome allo sboccare nel medesimo fiume; e Gouda sopra il Gowe, dal quale pur si denomina quella terra nel congiangersi ch'esso fa con la riviera dell' Isel, in compagnia della quale si scarica similmente poi nella Mosa. Con questi fiumi s'annodano molti canali a mano, permodo che non v'ha, si può dire, là intorno villaggio alcuno, appresso il quale o non corra o non istagni l'acqua di verie parti. Sapevano molto prima i sollevati d'Olanda, che il disegno degli Spagnuoli era di metter l'assedio a Leyden; e che il Duca d'Alba dopo l'acquisto d'Harlem, aveva di ciò mostrata una chiara intenzione. col farvi occupare intorno quei siti alla larga, che in quella stagione di verno potevano essere più opportuni per tal effetto. Dopo la partita del Toledo aveva poi il Rechesens continuato nell'istessa risoluzione. In maniera che i sollevati volendo prevenire questo soprastante pericolo, s'erano proposto di fortificare quei passi che

Parte prima. Lib. VIII. più importavano e per impedire maggiora mente i regj, e per introdurre meglio nella Terra i soccorsi. Due villaggi fra gli ultri erano i più considerabili a questo fine. L' uno verso Gouda, chiamato Alfen, che siede sopra un canale attraversato da un ponte, il quale con catavatte, secondo l'uso di quel paese, apre e chiude il transito all'acqua. L'altro verso Delft, che Masencluse si chiama, e che domina un passo. de' più principali sul cammino voltato a Leyden. In questi due siti s' erano fortificati i nemici, e specialmente in quello d'Alfen, per rispetto del ponte, che da loro. con un particolar forte veniva guardato. Dunque risoluto che fu dalla parte regia di porre strettamente l'assedio a Leyden. si giudicò necessario innanzi ad ogni altra cosa d'occupare l'uno e l'altro di questi passi. Aveva il Commendatore data la cura principale dell'assedio al Mastro di campo Valdes; il quale perciò ragunato un buon numero di Spagnuoli, ed unite con essi alcune altre insegne d'Alemanni e Valloni, s' era spinto alla volta di Leyden. Il suo primo disegno all'approssimarvisi, fu d'assaltare il villaggio d'Alfen, e di levare l'accennato ponte a nemici. Nè fu più lungo l'indugio. Fattasi da lui una scelta de' più valorosi Spagnuoli, assaltarono essi con tanto vigore i nemici, che dopo un sanguinoso combattimento acquistarono il for-

te, ch' era fabbricato a difesa del ponte.

432 Della guerra di Fiandra

Ouindi con l'istesso impeto seguitando que che si ritiravano, entrarono con loro nelle altre fortificazioni, delle quali era munito il villaggio; ed uccisi nell'atto della fuga pinttesto che della resistenza molti di loro. s' impadronirono di quel sito, e vi s'alloggiarono. Da questo successo, quanto crebbe l'auimo a regi, tanto mancò a sollevati. Onde riusci a quelli più facile ancora l'acquisto dell'altro forte di Masencluse; ed a questo modo l'uno e l'altro in pochi giorni venne in man loro. Con sì favorevol principio entrarono in grande speranza i regi, che l'assedio fosse per avere non men prospero il fine. Dunque non tralasciando essi le diligenze in alcuna parte, si diedero ad occupare tutti gli altri siti, che più importavano per impedire che non entrasse soccorso in Levden. E pieno il suo territorio (come fu accepnato) di canali e di fiumi; e per questa cagione su stimato necessario di chiudere con varj forti ogni passo, per dove si potesse penetrare o per acqua o per terra nella città. Oude non passò molto che si videro dirizzati all'intorno d'essa poco men di sessanta forti, e levata quasi ogni possibilità d'introdurvi soccorso. Intanto non avevano mancato i Leydesi di prepararsi con ogni studio alla resistenza canto loro. E giudicando che i regi per via della fame più che del ferro avessero intenzion di sforzargli, non s'era da loro

stimato a proposito di ricever molti soldati forestieri nella città, così per conservare più lungamente le vettovaglie, come perchè speravano che fossero per esser sufficienti le forze lor proprie a custodirla e difenderla. Seguivano perciò rare fazioni dall'una e dall'altra parte; sebben tralasciavano quei di dentro qualche volta amcora d'uscire contro la gente regia, per teuerla più lontana che fosse possibile dalla città, e massimamente in quei lati dov'essi provavano o maggior disturbo o maggior pericolo nel vedere avvicinarsi gli assalitori. Da questi s'era alzato fra gli altri un forte, che dal sito si chiamava di Lammen, e ch' era il più vicino di tutti a Leyden. Sentivano i Leydesi da questo forte un grandissimo incomodo, perchè impediva certi lor pascoli, per mezzo de quali nudrivano molti animali, e poneva la città in altre gravissime angustie. Irritati perciò dallo sdegno, e costretti poi dalla necessità, uscirono un giorno contro i regi che lo guardagano, e con tanta risoluzion gli assalirono, che restò in dubbio per un gran pezzo, a favor di qual parte dovesse incliuare il combattimento. Ma prevalsero al fine i regi, e rimase il forte in man lor tuttavia, che fu meglio ancora munito di prima, acciocchè non s'avesse da loro più a temerne la perdita, nè potessero quei di dentro sperare più di farne l'acquisto. Non si rasfreddarono contuttociò nella resistenza Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

Della guerra di Fiandra dalla parte loro i Leydesi. Anzi perchè: dall'accostarsi sempre più i regj s'era cominciato a dubitare nella città che essi per via dell' oppugnazione ancora volessero tanto più sollecitare il fin dell'assedio; perciò non si tralasciava di dentro alcuna diligenza in provveder tutto quello che bisoguasse in tale occasione. Lavoravasi alle mura di giorno e di notte; gareggiasano: nella satica le donne con gli uomini; ciascuno ristringeva il vitto a sè stesso in privato, per somministrarlo tanto più lungamente al pubblico; e da ogni parte Pran l'altro si faceva animo per sostener la dia fesa, concludendo che bisognava patire più tosto ogni più dura condizione, e la morte stessa per questa via, che sossrire quei supplici ora in Leyden, coi quali s'erano veduti rappresentare poco prima sì orrendi spettacoli in Harlem. Maneggiava le cose della città in primo luogo Giovanni Douza poeta nobile di quel tempo ne' componimenti latini, e molto nobile ancora per qualità di sangue e per altre prerogative di merito. Non mancava egli di far ben le sue parti, e continuamente animava i Leydesi e gli nudriva con ardenti speranze, che l'altre città unite con loro ben presto gli avrebbon soccorsi. Per confermazione di ciò capitavano ora lettere ora messi nascosamente di fuori, ed ora altre nuove fatte nascere ancora per artificio dentro alla propria città. Benchè fosse vero in essetto, che niuna cosa premeva più all' Oranges ed a' sollevati della provincia. che di mantenere alla lor divozione un luo. go di sì gran conseguenza. Erasi allora nel mese d'Agosto, e di già la fame cominciava a molestare i Leydesi. Dunque per trattare di negozio si grave, e risolvere ad ogni modo qualche partito col quale si potesse dar soccorso a quella città, convennero insieme gli Ordini del paese, che si chiamano col nome di Stati, e si cominciò a ventilare questa materia con ogni ardore. Varie fra i Deputati apparivano le sentenze. Altri giudicavano che per via di terra, fatto un gagliardo sforzo, si potesse penetra. re più facilmente nella città. Altri sostene. vano, che più facil fosse il condurvisi per via di qualche fiume o cavale. Mu concludevano i più finalmente, che per l'uno e per l'altro lato restasse poca o niuna speranza, atteso che i regi troppo s'erano fortificati per ogni parte. Trovavasi nella ragunanza Luigi Boisot Ammiraglio d'Olanda, uomo peritissimo nelle cose marinaresche, virile di spirito e più ancora d'esecuzione, e che appresso tutta la provincia era grandemente stimato. Quivi mentre più ardevano le contriarietà de' pareri, trattosi egli innanzi a proporre il suo, prese a ragionare in questa maniera. Quanto imperversi alle volte contro i nostri paesi il furor dell' Oceano, piacesse a Dio che le nostre sciagure medesime pur

436 Della guerra di Fiandra

troppo deplorabilmente non l'insegnassero. E chi non vede i contrasti che a tutte l'ore bisogna che abbia con le sue minacce la nostra industria? Nè sono bastate contuttociò le montagne de nostri argini a frenare in modo le tempeste dell'onde sue, che talora non abbia inghiottite l'isole intiere da qualche lato, e prodotte miserabili ed inaudite rovine in molte altre parti. Da questi mali che sì spesso ci affliggono, dobbiamo ora imparar quei rimedi, che nelle presenti nostre necessità ci bisognazo. Operi quegli effetti la natura oggi per nostro servizio, che suol operare in tante altre occasioni per nostro danno; e con quell' armi che a noi da lei ci vien fatta guerra, facciamola col suo esempio noi ancora a' nostri nemici. Ognuno sa che ne' due tempi equinoziali dell' anno insorge con altissimi gonfiamenti d'acque sopra i nostri liti l'Oceano. E di già noi possiamo per la qualità della corrente stagione aspettarne in breve gli effetti. Dunque il mio consiglio sarebbe, che noi sin da ora nell'alte maree cominciassimo a spandere l'acque da più parti sopra le campagne vicine a Leyden. Sopraggiungeranno frattunto i gonfiamenti maggiori. Ed in questa maniera convertito l'assedio contro i medesimi assedianti, noi potremo sperare di fargli miserabilmente perire ne propri lor forti, e di liberare quella città nell'istesso tempo da ogni periculo. Per ter-

487

va e per le vie ordinarie de canali e de fiumi può giudicarsi impossibile del tutto l'introdurvi soccorso; laddove nella forma da me proposta abbiamo a persuaderci, che all'impresa debba arridere fermamente il successo. In man nostra sarà il condurre dove più vorremo l'inondazione. Vedremo allora in sommo spavento i nemici, e restar confusi fra la vergogna d'abban-Honar l'assedio e l'orror di continuarlo. Ma costretti finalmente alla fuga, vedremo cospirare l'armi nostre e quelle della natura in farne orribile strage per ogni lato, e trasferirsi con aperta giustizia in lor quel castigo, ch'essi con manifesta violenza avevano preparato a quegli innocenti. Patirà senza dubbio da questa risoluzione qualche danno il paese inondato. Ma chi non deve soffrir volentieri questa sorte d'incomodo, per far godere un benefizio così grande alla patria? Chi non deve inorridirsi tutto all'incontro nel pensar solamente, che dopo essersi perduto Harlem, perdendosi ora Leyden, ogni altra parte della provincia rimarrà in breve nell'intiero e crudele arbitrio degli Spagnuoli? Quante volte bisogna essere empio per esser pio? Quante volte suol recidersi un membro perdar salute al rimanente di tutto il corpo? Ma non sarà così grave alfin questo danno, che ben presto il tempo non sia con molta usura per risarcirlo. Fra le azioni del mondo alcune riescono si memorabili,

A38 Della guerra di Fiandra
ohe fanno restar muta l'invidia, e crescer
nuove lingue alla fama. Tale senza dubbio diverrà questa, e gareggeranno per
tutto gli applausi nel celebrarla. Io che si
arditamente ne do il consiglio, ne fo insieme con la medesima arditezza l'augus
rio; e spera che l'uno e l'altro con felicissimo prove sarà confermato ancor dall'evento.

All'udire una tal proposta rimasero i deputati grandemente sospesi fra le considerazioni del riceverla o del ributtarla. Ma non poche volte si vede che passando il bisogno a necessità, passa poi la necessità facilmente a disperazione. E così mostrò allora il successo che noi descriviamo. Perciocche giudicandosi al fine per comun parere di tutti, che non si potesse liberare dall'assedio Leyden in altra maniera, che in quella che aveva suggerita il Boisot, fu concluso che si mettesse ad ogni modo in esecuzione il consiglio. Nè più tardossi. Furono tagliati subito da più parti gli argini principali della Mosa e dell' Isel fra Roterdam e Gouda, e cominciarono a spandersi nell'alta marea l'acque per tutto sopra le campagne che sono situate fra Gouda, Roterdam, Delft e Leyden. Al vedersi quest' inondazione così all' improvviso, restarono al principio grandemente attoniti gli Spagnuoli, non sapendo da qual cagione ciò procedesse. Ma ben presto s'avvidero del disegno che aveva mosso a de-

Parte prima. Lib. P111. terminazione così fatta i nemici. Erano in gran numero i forti regj, come abbiam riferito, e molti d'essi erano situati in alcune parti più basse. A questi non tardò molto a giunger l'inondazione, e perciò sen: z'alcuna difesa furono abbandonati, e la gente che vi si trovava dentro passò ad unirsi con l'altra che custodiva i forti più principali, ch'erano collocati in sito da poter essere con maggior facilità mantenuti. Frattanto, presa che fu da' nemici la risoluzione accennata, s'applicarono essi con grandissimo ardore a mettere insieme una quantità di vascelli, che fossero a proposito per introdurre il soccorso in Leyden. Ebbesi mira particolarmente di fabbricargli con poco fondo, acciocche potessero condursi per le campagne ancora meno coperte dall'acqua, e la maggior parte se ne lavorò in Roterdam, per la vicinanza ed opportunità del suo sito. Stavasi per tutta l'Olanda in grand'aspettazione di questo successo, e perciò da ogni lato si concorreva in metter mano all'opera de' vascelli; buona parte de' quali doveva essere in forma di galere coi remi, affinche più facilmente con l'agilità loro si potessero eseguir quelle fazioni che bisognassero nel superare i passi e nell'assaltare i forti ch'erano occupati da' regj. Furono provveduti perciò questi vascelli di molti pezzi d'artiglierie, e della gente che si giudicò neces saria al combattere. Mentre che s'attende-

Della guerra di Fiandra va a questo preparamento procurò l' Ammiraglio d'Olanda con alcuni legni fabbri-'cati per tal effetto di sforzar certi passi, e d'introdurre qualche soccorso in Leyden, poiche di già gli assediati pativano grandemente di vettovaglie, e sollecitavano con ogni diligenza d'esserne provveduti. Ma non potè riuscirgli per allora il disegno, perchè non erano cresciute l'acque in maniera, che, da' fiumi e canali in fuori, si potesseró avvicinare a Leyden i suoi vascelli. Vedevasi perciò tutta l'Olanda unita in preghiere, affinche quanto prima giungessero i gonfiamenti maggiori del mare, e la provincia, per liberare dall'assedio Leyden, potesse ricevere un sì desiderato infortunio. Dall' altro canto non mancavano i regi d'assicurar meglio con terra, con fieno è con ogni altra materia òbe veniva lor comoda, i ripari de loro forti. E sperando che l'acqua non fosse per crescere di vantaggio, si persuadevano di poter venire fra pochi giorni al fine dell'impresa.' Non ignoravano essi le necessità de' Leydesi; e che mancate ormai tutte le vettovaglie, s'erano cominciate ridurre le cose di dentro agli ultimi termini. In questo combattimento di speranza e timore dall'una e dall'altra parte giunse il tempo, nel quale bisognava che la natura operasse per via delle occulte sue cause i suoi effetti ancor essa. Dunque

regi dopo aver [fatta valorosa resistenza

Della guerra di Fiandia in diverse parti, considerando che non a' aveva più a combatter con gli nomini. ma oon gli elementi, pensarono più al ritirarsi in luoghi sicuri, che a volcre con vana temerità far più lunga opposizione a' nemici. Non poterono contuttocio levarsi dalle loro fortificazioni nè con tanta prestezza nè con tant' ordine, che molti di loro non rimanessero preda infelice del ferro o dell'acqua. È veramente riusciva un miserabile aspetto il vedere da varie parti ucciso l'uno, annegato l'altro, e molti ne'siti più alti procurar la salute, e quivi poi finalmente liberati dall'acque, restare uccisi inesorabilmente per man de nemici. È fama che più di mille e cinquecento de regi perissero in questa maniera, e per lo più Spagnuoli, come quelli che avevano la parte principale in condurre l'assedio; è che desiderosi di riportarne il frutto maggior nella gloria, bisognò che ne sentissero poi anche l'effetto più grave nell'infortunio. A questo modo fu soccorso Leyden finalmente dopo cinque mesi d'assedio; nè si può dire con quant' allegrezza de'sollevati d'Olanda e di tutti gli altri che favorivano la lor causa. Ma restò nondimeno funestata per lungo tempo la memoria di quest'assedio nella città; perche intorno a dieci mila persone vi morirono di fame e d'altri disagi. Ed all' entrarvi il soccorso era di già

consumato per modo in essa ogni alimen-

Parte prima. Lib. VIII. 443 to più vile e più immondo, che mostrandosi pertinaci tuttavia gli assediati in voler morire piuttosto che rendersi, non s'aspettava ormai altro, se non che la città gettasse l'ultimo spirito, e ridotta in cadavero miserabile, ricevesse fia le sue muraglie e dentro a' suoi propri tetti orribilmente la sepoltura.

## DELLA GUERRA

Ď I

## FIANDRA

DESCRITTA

## DAL CARDINAL BENTIVOGLIO,

Parte Prima. Libro Nono.

## SOMMARIO.

Muovesi l'Imperatore a procurar la quiete di Fiandra, e vi spedisce un ambasciatore per questo fine. Vengono perciò a conferenza nella terra di Bredà i commissarj del Re per l'una parte, e quei de' sollevati per l'altra. Difficoltà insuperabili nella trattazione. Rompesi ben presto ogni pratica, e svanisce ogni speranza d'aggiustamento. Ripigliansi dunque l'armi da tutte le bande. Progressi delle Regie in Olanda e poi in Zelanda, e con qual disegno. Descrizione dell'isole che

Ardeva la Fiandra in queste miserabili fiamme di guerra, quando in Germania l'Imperatore si dispose ad impiegar la sua autorità per ridurre quelle provincie alla pace. Godeva allora l'Imperiale dignità Massimiliano secondo di questo nome. Oltre al comune vincolo Austriaco, non potevano essere più strettamente congiunti insieme egli ed il Re di Spagua con le proprie loro persone; perchè l'Imperatore aveva per moglie una sorella del Re, ed il Re ultimamente s'era accompagnato in matrimonio con una figliuola di Cesare. Venivano riputati perciò da Cesare come suoi proprj gli interessi del Re nelle cose di Fiandra. E dall'altra parte quel fuoco tanto vicino alla Germania e al cui fomento era stata sì pronta la fazione eretica dell'Imperio, lo teneva in grandissima agitazion di pensieri; dubitando egli in particulare, che raddoppiato l'incendio col passar similmente fra le provincie Alemanne, fosse per avvamparne ivi alfin la sua casa, com'era succeduto all'altra del Re Cattolico in quello ch'aveva nelle sue siamme si altamente di già involti i Paesi bassi. Dunque uon tardo egli più oltre. Misurati

Parte prima. Lib. IX. nel suo Consiglio ben prima gli offizi che richiedeva la qualità del negozio, e aggiustati poi quelli che più bisognavano per convenienza d'interesse e d'onore col Re Cattolico, fu inviato da lui finalmente un ambasciatore espresso a fermare in Fiandra la trattazione. Questi fu il conte di Suarzemburgo, uno de' conti più antichi della Germania, e che in quelle parti era non meno stimato per opinion di prudenza, che per chiarezza di sangue. Capitò egli prima in Olanda, e ciò fu sul principio dell'anno 1575. Trattennesi in Dordrecht per alcuni giorni, e quivi l'Oranges venue a trovarlo insieme con alcuni deputati dell'Olanda e della Zelanda. Con lui fece l'ambasciatore un particolare offizio in nome di Cesare, e gli presentò una lettera sua, nella quale mescolando coi prieglii l'autorità, l'esortava a render facile col suo mezzo la trattazion dell'ambasciatore. Dopo quest' offizio privato si venne al maneggio pubblico, e ne fu stabilito il luogo in Bredà, terra situata su l'estremità del Brabaute verso l'Olanda, e perciò molto opportuna per ragunarvisi le persone che vi dovevano intervenire in nome dell' una e dell'altra parte. Possedevasi dall'Oranges questa terra innanzi che cominciassero i tumulti di Fiandra; e caduta poi in mano del Fisco regio, custodivasi pur con presidio del Re, come noi già mostrammo al principio. Quivi dunque nel mese di

marzo dell'istesso anno si congregarono i deputati d'ambe le parti. Per quella del Re furono, il signore di Rassenghien, il conte della Rocca, Arnoldo Sasbout, Carlo Suys e Alberto Leonino; e per l'altra de sollevati, Giacomo Vanderdoes, Filippo Marnice, Carlo Boisot, Arnoldo Dorp e Giunio di Jonge. E per sicurezza di questi . mentre essi dovevano dimorare in luogo guardato dall' armi del Re, furono sotto particolare custodia messi per ostaggi in Dordrecht i mastri di campo Giulian Romero e Cristoforo Mondragone, insieme con Michele Cruiglias e Michele Alentor, tutti quattro Spagnuoli . Nell' aprirsi il trattato l'ambasciatore con parole gravi e piene di gran dignità esorto gli uni e gli altri deputati a facilitare in tutti i modi ch' avessero potuto il negozio; e con quelli de sollevati strinse a parte gli offizi presentando loro una lettera, che l'Imperatore scriveva agli Stati delle loro provincie. Quindi s'entrò nelle pratiche. Accennammo nel libro passato, che in quel maneggio di pace che si cercò d'introdurre allora, la proposta de sollevati si riduceva principalmente à due punti; cioè, che prima d'ogni cosa si facessero uscire gli Spagnuoli insieme con tutti gli altri soldati stranieri; e che ragunati poi subito gli ordini generali, secondo il parer loro si stabilisse il fatto della Religione e la quiete delle provincie. Questa medesima proposta

Parte prime. Lib. IX. fecero di nuovo in Bredà i commissari de' sollevati. Quanto al primo punto, rispo-, sero quelli del Re, che non si potevano. chiamare stranieri, l'uno in riguardo dell'altro, i vassalli d'uno medesimo Principe. Che ben tali erano senza difficolta gli Alemanni, i Francesi e gl'Inglesi, de' quali, si servivano i sollevati; e contuttociò, che, ridotta la Fiandra in pace, ne avrebbe subito il Re fatto partir gli Spagnuoli, insie-, me con gli altri a'quali si dava titolo di, stranieri. Quanto alla convocazione degli, Stati generali, risposero che bisognava pur anche prima col mezzo della pace riunire insieme il corpo delle provincie, le quali con le turbolenze della guerra si trovavano allora così divise. Che fatto questo, il Re con ogni disposizione verrebbe subito a cotal ragunanza, n'udirebbe i pareri, e ne seguirebbe in tutto quello che fosse convenevole ancora i sensi. Dopo tale risposta venuero poi i deputati regi a proporre quelle condizioni che stimarono più opportune a fermare la desiderata concordia; e furono le seguenti. Che innanzi ad ogn' altra cosa si mettessero in perpetua dimenticanza tutte le offese passate. Ch' alle città e terre cadute in rivolta si restituissero i lor privilegi, e ad ogni altra persona gli onori e i beni di prima. Che tornassero in mano del Re tutte le città, terre, fortezze, artiglierie, munizioni da guerra ed armi possedute allora da' sollevati. Che fosse Bentivoglio Storia ec. Vol. 11.

ibo Della guerra di Fiandra

restituite la Religione Cattolica in agni parte, senza dar luogo all' esercizio di Setta alcuna. Che nondimeno il Re, per mostrare la sua clemenza e benignità, avrebbe lasciato uscire liberamente fuor del paese quelli ch' avessero voluto seguitar l'eresia. e concederebbe lor tempo di vender quei beni che non potessero trasportame com loro. Per via di scritture passava il maneggio fra i commissari. Onde vedute ch' ebbero quelli de sollevati le proposte che i regi facevano, risposero pienamente dalla lor parte, ma, con termini e così acerbi nelle parole e tanto coutrari ne'seusi, che fu molto facile il gindicare, quanto poco felicemente fosse per essere condotta inpanzi la negoziazion principiata. Erano, molto prolisse le scritture che si proponevano. E perciò noi per fuggire il tedio, delle superfluità, ne riferiremo solo qui brevemente il ristretto. Dunque i commissaij de'sollevati nella risposta loro fecero prima una lunga piuttosto invettiva che dogliauza contro gli Spagunoli, esagerando. ch'essi principalmente avessero portati in Fiandra tutti i mali che pativano alloraquelle provincie. Quindi ripigliando il pumto degli stranieri, tornacono più largamento a replicar le cose medesime. Dissero, che gli Spagouoli e tutti gli altri che pon erano nativi di Fiandra, non potevano come stranieri participare in maniera alcuna di quel governo. Che puramente mercenari

١.

Parte prima. Lib. IX. orano quei forestieri, de' quali essi dalla loro parte si valevano necessariamente per difesa; ma gli Spagmuoli contro le immunità e privilegi delle provincie esservi stati, e con violenza introdotti e con violenza poi stabiliti. Trovarsi in mano loro i governi delle città, le custodie delle fortezze, i comandi più principali dell'armi, e da loro esser date ormai le leggi secondo il lor arbitrio assolutamente al paese. Che se il Re alla sua partita di Fiandra s'era disposto farne uscir quelli che vi si trevavano allora, molto più doveva indursi a ciò di presente, dopo essersi veduto con prove sì chiare quanto dannosa vi riuscisse la lor dimora. Intorno alla convocazione degli Stati generali, rimascro pur tuttavia fermi nell'istanza loro di prima, dicendo ch' a stabilire la pace secondo il beneficio maggior della Fiandra, il Re non poteva esser meglio consigliato, che da quelli a cui erano più noti i mali che l'aslliggevano, ed i rimedi opportuni per liberarnela; onde bisognava prima d'ogni cosa venire a questa sorte di ragunanza. Nel resto risposero che non si priverebbono mai delle città, fortezze, manizioni e armi, nelle quali consisteva la lor sicurezza, finchè non vedessero fermata la pace nella forma da lero proposta. Che tenevano per buona la religione lor riformata, e non volevanoabbandonare per tal cagione i beni, i parenti e la patria, nè veder disertate le due

Della guerra di Fiandra provincie d'Olanda e Zelanda, col doverne uscir tanti che professavano la medesima religione. Dal che seguirebbe un gravissimo danno al Re stesso, col vedersi privato di tauti sudditi, e insieme di quel profitto che gli maucherebbe con l'impoverirsi troppo nell'una e nell'altra provincia la contrattazione e la mercatura. Nel mostrare i commissarj de' sollevati una tale durezza; ben s'accorsero i regi che vana sarebbe riuscita ogni replica loro. Nondimeno più per giustificar la causa del Re, che per alcuna speranza di buon successo, risolverono di presentare un'altra scrittura, e di ribattere con essa le opposizioni che si movevano dalla parte contraria. Dissero, che il parlarsi contro gli Spagnuoli e contro gli altri vassalli del Re in quella forma, non era disporre gli animi alla riconciliazione, ma confermargli sempre più nell'inimicizia; e pur quel trattato non aveva altro per fine, che levar gli odj e stabilir la concordia. Che replicavano di nuovo, il Re, suceduta che sosse la pace, non essere in modo alcuno per far difficoltà in licenziar gli Spagnuoli da quei paesi con tutti gli altri, a quali si dava titolo di stranieri. Che l'eseguire ciò prima, sarebbe stato un voler disarmarsi il Re innanzi il tempo di deponersi l'armi, contro ogni sua dignità, centro egni ragione di guerra, e contro ogni dover di giustizia. Che siccome il Re non pretendeva ciò prima in riguardo di

quella gente che militava in servizio de' sollevati, e ch' era in termini propri tutta gente straniera; così fatta la pace vorrebbe anch' egli allora dalla sua parte, che tutta guella sorte di soldatesca uscisse fuor del parese. Quanto alla ragunanza degli Stati generali, mostrarono che ciò porterebbe seco troppo gran lunghezza di tempo, e molto maggior lunghezza poi anche il dover passarne per man loro la trattazione. Non essersi mai veduto che tali pratiche passassero per via degli stati. Questo essere un voler constituire l'autorità de sudditi sopra quella del Principe, e dar le leggi in luogo d'aver con la debita moderazione a riceverle. Che perciò stabilita la pace, il Re subito convocherebbe gli stati; e nel riordinar le cose di Fiandra seguiterebbe in tutto quello che fosse convenevole, e che si fosse praticato dagli altri Principi suoi antecessori ne' tempi addietro, quei consigli e ricordi che in tale occasione gli fossero per essere somministrati da loro. Intorno alla restituzion delle piazze, delle manizioni e dell'armi, rappresentarono che ninna dimanda era più ragionevol di questa. Volere ogni diritto, che ritornando all'ubbidienza del Re il paese che se n'era alienato, ritornasse parimente in man sua i luoghi e l'armi d'esso nella forma di prima. Ciò praticarsi in tutte le paci fra Principi e Principi; e tanto più dover ciò esquirsi fra Principi e sudditi. Sopra il

54. Della guerra di Fiondica

ponto spettante alla religione, replicarone di provo che il Re in muna benche minima parte non si sarebbe rimosso dalla risoluzione in ciò presa, e da loro dichiara ta. Che non era in potere de Principi ... mobo meno de sudditi, il mutar religione. Che la sola Apostolica Romana pen tauti secoli e con tanta pietà s'era professata nelle provincie di Fiandra. Che a difende re e conservare questa sola avevano reciprocamente giurato il Re e i Fiamminghi nel possesso da lui preso di quelle provincie. Che non patirebbono diminuzione comsiderabil di gente, non che fossero per disertarsi l'Olanda e la Zelanda con partirsene gli infetti dell'eresia, poishe si sapeva non esser questi in gran numero. Che anni allomanati di là i predicanti eretici, i quah avevano e portata con loro e mantenuta cotale infezione, molto presto indubitatamente la Religione Cattolica tornerebbe a fiorirvi di nuovo. Che nondimeno il Re concederable a quelli che volessero vivere pertinaci nelle lor sette di trasportar fuori del paese i for beni nel modo di già accesnato. E per levare ogni dubbio che le cese promesse non avessero ad eseguirsi, il Re obbligherebbe a tal effetto la sua real fede in ogni più ampla maniera, e vi aggiangorebbe ancora in amplissima forma, quando ciò fosse a gusto de sollevati, quella dell'Imperatore, con l'autorità del quale s'era introdotto per meszo d'un ambasciature

sua copresso quel trattato ch' allora si maneggiava. Presentata che fu da' regi questa ecrittura, la quale era molto lunga e strine gora molto gaghardamente, presero tempo a ziapondere quei della parte contraria, mostrando che fosse necessario di comunicar mienamente il tutto agli stati dell'Olanda o della Zelanda, e che per tel cagione erano astretti essi commissari a trasferirsi in quella parti con le persone lor proprie. Uso ogni maggior diligenca il conte di Suarzemburgo penche non s'allontanassero dalla conforenza, ben dubitando (come poi segui appunto) che interrette una volta le pritiche difficilmente si sarebbono ripigliate, Ma essi non vollero in modo alcuno distorsi dal loro proponimento, è perciè furone all'istesso tempo messi in libertà gli ostaggi Spagnuoli. Tardò poi un peszo a comparir la risposta, e fue invieta in una scrittura lunghissima, la quale ripetendo le cose medesime con:termini più acerbi di prima e contre gli Spagnuoli e contro le dimande Lutte in nome del Re, concludeva in ultimo, ch'emi restovano fermi tuttavia nelle condizioni da ler proposte per far la pace; che la stimavano necessarie del tutto, e che non gyrebbono accestata mai altra forma d'aggiustamento. Spiegeta che fu all'ambasciatore e a' deputati regi una tale risposta, rimase rotta incontenente ogni prutica; l'ambasciatore se ne torno pochi giorni dopo in Germania. Erano insomma ridotte

156 Della guerra di Fiandra

le cose fra il Re e i sollevati a troppo gran. diffidenza. Fra Sovrano e Sovrano basta la fede pubblica, e a questo tribunale si ricorre per giustizia nelle differenze che nascon fra l'uno e l'altro. Ma i sollevati consideravano più la forza che la fede nel Re: perchè trattandosi fra Principe e sudditi, restavano essi sempre mai con timore. e perciò avrebbono voluto tali partiti per lor sicurezza, che ne dalla parte loro dovevano dimandarsi nè da quella del Re in modo alcuno potevan concedersi. Di tutto il negozio che si maneggiava per la parte de' sollevati, era moderatore e arbitro assolutamente l'Oranges; e da lui in particolare si mantenevano in altissimo grado appresso di loro i sospetti. Conoscevasi sempre più chiaramente, che fra le rivoluzioni del paese egli sperava di riportare vantaggi grandi per se medesimo, e che perciò amava meglio d'avventurare fra l'armi gli interessi comuni, che di vedere con la quiete andar totalmente per terra i disegni suoi propri. Nè meno di lui per conformità di fini ardeva di desiderio tutta la fazione eretica in Alemagna, in Francia e in Inghilterra, che i Paesi bassi restassero involti nelle turbolenze che gli agitavano, come di già più volte uoi abbiam riferito. Onde non si può dire con quanto studio s'era da tutte quelle parti cercato d'impedire il maneggio introdotto per via di Cesare 1-e quanto poi di rendere sospetti gli offizi del

Parte prima. Lib. IX. 457 suo ambasciatore, e molto più quelli che facevano i deputati regi per superar le difficoltà risorgenti nelle materie.

Svanita che fu dunque la trattazion della pace, tornossi da ogni parte di nuovo con ardore grandissimo alla continovazion della guerra. Dono esser riuscita infelicemente al Commendatore l'impresa di Leyden, aveva egli fatta restare in Olanda tutta la gente regia che s'era trovata al successo di quell'assedio. Appariva ch'i suoi fini erano di voler domare affatto quella provincia, e di stringere ancora tutti gli sforzi contro l'altra della Zelanda, per acquistare ivi particolarmente quell' opportunità di ricetto che bisognava alle armate di Spagna, verso il cui lato apriva per mare la Zelanda, (come altre volte si dimostro) la più comoda porta che potesse desiderarsi in tutta la costa marittima de' Paesi bassi. Era governatore d'Olanda Egidio di Barlemonte signor di Hierges, nomo di conosciuto zelo nel servizio del Re, e di provata virtù nella professione della milizia. A lui diede ordine il Commendatore di mettere insieme la gente regia che si trovava in quella provincia, e d'eseguir le risoluzioni che si pigliassero. La prima fu di levar la terra di Buren a' sollevati. Preparossi dunque il Hierges a questo disegno; e perche più facilmente gli riuscisse mostrò di voltarsi altrove, e piegò rapidamente poi a quel lato. Era dell'Oran458 Della guerra di Fiandra

ges il luogo, e la possedeya per ragioni do tali della prima sua moglie, che fu figlinola e erede di Massimiliano d'Agamoute conte di Buren. Giace questa terra in sito molto apportuno da infestare il Brobente e: la Gheldria, e-per tale effetto dall' (dianges era stata provveduta di gente, la quele scorrendo tutto quel confine, impediva molte provvisioni che da quelle due prov vincie riceveva il campo regio in Olanda, Nel resto il luogo è situato sopra un fiume di letto ignobile, con ricinto di antica muraglia, e senza alcua terrapiezo. Ha un castella pure all'antica, e per sua difesa, com'an, ohe della terra, il maggior fondamento che evessero quei di dentro consisteva in nu largo e profondo fosso. Giuntovi il Hierges all'improvviso, minacciò i terrazzani d'ogni più ostil trattamento se non si rendevana subito. Aveva egli condotti seco tra Spagnucli, Alemanni e Valloni intorno a sei mila fanti e 400. cavalli, tutta gente eletta e sotto le insegne lungamente disciplinata. Mostrossi di dentro che poco si temessero le minacce di fuori. Ma le prove non corrisposero. Perciocchè il Hirges disposta e con grand'impeto poi fatta la batteria, e gettato a viva forza sul fosso un ponte, spinse i regi all'assalto, e l'eseguirono essi con ardor così grande, che i disensori pensando al sulvarsi più che al combattere si posero in fuga, e si ritirarono nel castello. Ne quivi riuscì maggiore la resistenza. Col favore del primo successo raddoppió il Hierges le minacre aucora di prima. Onde cadato l'animo a' difensori, pattuirono la resa subito, e si contentarono di sulvare solo ignobilmente le vite senza uscire con armi e con insegue d'alcuna sorte. Andò a sacco il castello e poi anche la terra, e di là incontanente si levo il Hierges, assicurato prima il luogo nella forma che bisognava. De quest' angolo rientro egli nella provincia, è con nuovo accrescimento d'Alemanni e Valloni ingrossate le forze pose l'assedio alla terra d'Öudevater, luogo opportuno per se medesimo, e più ancora per la facilità che poteva dare all'acruisto d'altri la intorno di maggiore importanza. Correvi l'Ysel da un lato, e vi gira dagli altri un gran fosso; e ha sì molle d'ogni intorno e si basso il terreno, che o non si cammina alla terra se non per argini, o non vi si penetra se non per canali. Questa difficoltà di sito rendeva il maggiore impedimento all'assedio, perchè il luogo per se stesso era debol di mura e d'altre opere a mano. Alloggiò dunque su gli argini principalmente l'esercito regio; e sòpra l'uno d'essi, che per carestia di terreno fu allargato con un grande ammassamento di reti vecchie, di lino e di canape, delle quali cose abbonda tutto quel paese all'intorno, fu piantata la maggior batteria, e con le istesse materie s'attese all'attra460 Della guerra di Fiandra

versamento del fosso. Quei della terra al l'incontro si mostravano molto risoluti al . difendersi; e facendo all'industria anch'essi cedere la necessità, avevano in lungo di terrapieno sortificate le mura dove più lo richiedeva il bisogno, con materie simili a quelle ch' avevano adoperate gli oppngnetori. A' terrazzani s' era aggiunto un buon numero di Tedeschi e Inglesi, e prometteva l'Oranges d'inviarvi ben presto un nuovo soccorso. Quindi si venne al cimento dell'oppugnazione e della difesa. Ma non ando molto a lungo il contrasto. Fatta che ebbero quei di dentro qualche resistenza al principio contro le batterie, tornarono i regi di nuovo si furiosamente all' assalto. che mescolati su la breccia coi difensori. entrarono poi con essi dentro alla terra, e ponendo ogni cosa a ferro e a fuoco la distrussero in poche ore quasi intieramente e la desolarono. Nè lasciò il Hierges raffreddar punto l'ardor del campo. Da quest'assedio passo subito egli ad un altro e lo pose a Sconoven, luogo picciolo ma considerabile, e non più lontano d' una lega da Oudevater. Hanno gran conformità di sito l'una terra con l'altra. Siede sopra Leche Sconoven, e d'ogni interno resta ingombrata anch' essa d'acque e di fanghi. È fornita d'un largo fosso, e v'erano entrate alcune bandiere di Tedeschi e Francesi. Ma i terrazzani desiderando di tornare piuttosto all'ubbidienza del Re, che

Parte prima. Lib. IX. di rimanere sotio quella de sollevati, in vece di dare animo lo levavano alla gente venuta di fuori. Poneva ogni studio perciò l'Oranges d'inviarvi un gagliardo soccorso per via del fiume col favore dell'alta marea che lo faceva crescere e gonfiar graudemente. Dal qual pericolo volendo il Hierges assicurarsi, fece dalla parte ove egli poteva temerlo attraversare il fiume con un ponte di grosse barche, e lo muni ancora dall'istesso lato con pezzi d'antenne congegnate in maniera, che servissero d'ostacolo alle navi nemiche, quando fossero per investire il ponte da quella banda. Fatto questo dispose sopra i siti più alti le batterie, e cominciò a farne provar fieramente poi la tempesta. Fremevano i terrazzani contro il presidio, temendo ch'alla terra loro non avvenisse l'istesso infortunio ch'era succeduto all'altra d'Oudevater. Onde avvertito di ciò l'Oranges, risolvè di spinger tre navi cariche di gente, d'artiglierie e d'altre provvisioni necessarie in succorso degli assediati. Conducevale il signor della guardia Francese, e lo secondava con gran favore la crescente della marea; quaudo i regj scoperto il disegno, e da ogni lato accorrendo si gettarono su le ripe con ardor grande per disturbarne ad ogni modo l'effetto. Quivi s'accese una fiera mischia. Perciocchè fulminando i moschetti e le artiglierie furiosamente per tutto, e rinnovandosi più volte gli sforzi dagli uni per

462 Della guerne di Flandra apperar gli altri, molti ne, cade

superar gli altri, molti nei caderono de ogni banda, e per un pezzo rimase in forse dove inclinerebbe più la fortuna. Ma parve ch'ella volesse al fine pareggiare i suce cessi. Ruppero le navi nemiche il ponte . lo passò con la sua il signor della Guardia, combattendo sempre con molto ardire. All'incontro le altre due si perderono e fu rifatto subito il poato, e così la terra restàassediata più strettamente di prima Quindi il Hierges rinnovò le batterie con grande impeto, o fecero tale rovina, che gettarona a terra più di 300, breccia di muro. qual successo spaventati sempre più iquei di dentro, e temendo il presidio più anco: ra le minacce de terrassani che quelle de! regi, perciò si venne ben presto alla risaluzion della resa, e fu stabilita con buoni patti per gli abitanti del luogo, e con le salvezza delle persone e delle nohe pen l'altra gente di guerra. Fatto l'acquiste d'Oudevater e di Sconoren non durà alcuna fation il Hierges in acquistar due forti ch'i nemici avevano dirizzati su la pna, ta chiamata di Crimpen, che fanno l'Ysel e il Leche nel congiungersi alcune leghe più abbasso l'una riviera con l'altra. Yeltatisi a quella parte gli furono resi embita i forti, e munito ch'egli chbe meglio ancora quel sito se ne tornà a Utrech, per aspettar quivi le commissioni che: il Rechesens sosse per inviargli. In queste tempo Cristoforo Mondragone fece anch' egli in

Olanda un acquisto considerabile da un als tro lato verso il Brabaute, dove più s'allarga la Mosa e più s' unisce con vari fina mi allo sboccamento che fanno poi tutti insieme nel mare. Fra diverse isole che si staccano ivi dal continente, una ve n'ha molto angusta di giro, ma opportuna altret: tunto di sito, che Finaert in lingua del paese vien nominata. Quivi s'erano fortificati i nemici, e vi mantenevano per guardia sleuni vascelli: Dal Brabante vien separata l'isola con un canale, ch'è in larghesza d'un miglio solamente d'Italia. Fece il Mondragone spiare in esso diligentemente il guado a bassa márea; e trovo che con qualche rischio poteva passarsi. Non lo turbo, ma piuttosto l'accese maggiormente il pericolo, ch' a lui però non era più anovo, per l'esperienza d'averne superato un altro molto più grande in quel seguillato soceorso di Goes che noi già raccortammo in suo luogo. Fatta dunque una scenta dimille Valloni del suo reggimento e di 300: Spagnuoli, e provveduto ciascun soldato nell'istessa maniera che segui nell'accennato soccorso d'allora, s'inviarono con molta segretezza al canale per cogliere all'improvviso il nemico, ed eseguire tanto più facilmente il passaggio. Ne l'ingannò il suo disegno. Spintosi invauzi a tutu nell'acqua non ebbe contracto maggior che in passarla; perchè la gente nemica per se stessa del tutto imbelle, da questo repentino suo464 Della guerra di Fiandra cesso maggiormente avvilita, senza fare al-

cuna sorte di resistenza, ritirò subito le sue navi, abbandonò il sito, e non pensò ad

altro fuor che a salvarsi.

Questi erano stati i progressi dell'armi regie allora in Olanda. Ma non era minor la premura, come s'è più volte mostrato, di farle correre similmente in Zelanda. Disegnava tra l'altre risoluzioni il Re tuttavia di mandare quanto prima in Fiandra una grossa armata, ch'a questo fine si preparava in Ispagna; troppo ben conoscendo il vantaggio che nelle forze navali Fiamminghe avevano quelle de sollevati sopra le sue; e troppo bene insieme considerando, che siccome la sollevazion loro per via del mare principalmente era nata e cresciuta, cosi per l'istessa via bisognava che fosse domata ancora e estinta. Aveva egli perciò molto strettamente ordinato al Commendatore, che procurasse in ogni maniera di fermare il piede nella Zelanda, come in sito il più comodo per ricevere gli ajuti marittimi della Spagna. Dunque, rotto ogni indugio, s'applicò tutto il Rechesens a questa sorte d'esecuzione. Fece egli intenders all' Hierges che tralasciasse di tentare altro per allora in Olanda; e che ritenuto solamente quel numero di soldati che bastasse al bisogno di quelle parti, mandasse il resto in Brabante. Erasi trasferito egli stesso in Anversa fra questo mezzo col Marchese Vitelli e con gli altri capi Spagnuoli

più principali, e quivi con gran diligenza oveva fatta preparare un'ermata di varie navi, le quali servissero alla varietà de canali e de seni che dividono per tanti lati e circondano la Zelanda. Molte ne furono accomodate particolarmente all'uso de'remi, e alla forma di mezzane galere, acciocche supplisse la velocità delle più spedite dove mancasse la lentezza delle più tarde. Quindi si venne a deliberar meglio intuzno all'esecuzion dell'impresa. Gli accennati due passaggi, ch'al Mondragone erano succeduti con tanta felicità, avevano fatto credere, che in altri canali e seni della Zolanda potessero seguire facilmente ancora le medesime prove. A questo fine s'erano da persone pratiche con gran diligenza osservati alcuni siti, che più degli altri in cià davano speranza di buon successo. Nel fianco Oriental di Zelanda corrono molte isole al mare, una in seguimento dell'altra, che da varj canali sono distinte, o con maggiore o minor larghezza fra se rimangona intersecate. Mastre sono le più principali; cioè quella di Tolen, ch'à la prima a separarsi dal continente, quella di Duvelant, che le segne appresso, e l'ultima nominata Schowen. Albe isolette giaciono appresso queste, che sono prive quasi di nome, per esser prive quasi ancor di coltura. Con quello di Filislant chiampsi la più picciola, e siede sul destro lato alla prima nell'accostarsi che questa Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

Della guerra di Ftandra fa alla seconda. Restava sotto l'ubbidienza del Re tuttavia l'isola di Tolen, come l'altra ancora di Zuithevelant, cul soccorso già dato alla terra di Goes; e perciò si desiderava d'acquistare l'altre, due di Schowen. e Duvelant, per la speranza che poi s'aveva di ricuperare tanto più facilmente quella di Valacria, ch'è la maggior di Zelanda, e ove giaciono Midelburgo e Flessinghen luoghi più importanti della provincia, e i più voltati verso la Spagna. Coi quali successi la provincia intiera sarebbe venuta in mano del Re, e avrebbe più speditamento ancora fatto venirvi tutto il resto del tratto marittimo; con gli ajuti massime, che di Spagna intanto per mare dovevano essere mandati in Fiandra. Per fare acquisto delle accennate due isole Orientali non si riputava bastante l'armata ch'aveva posta insieme il Commendatore, perchè troppe superiori apparivano le forze nemiche per questa parte. Dunque non restava altra aperanza, che di guadare nel riflusso alcundi quei seni, e pigliar piede in terra per questa via; e da più persone di molta pratica, secondo ch'abbiamo accennato, s'afa fermava appunto, che dall' isoletta di Filislant si potrebbe guadare il canale che di la corre sino a quella di Duvelant, largo cinque miglia in circa d'Italia. Sopra que sta risoluzion da pigliarsi mostrava il Commendatore di restar grandemente sospeso, e non meno di lui gli altri capi del suo. consiglio. Dubitavasi che i nemici non avesi sero di già penetrato questo disegno, perchè s'era accresciuta molto l'armata da loro, e specialmente di legni piccoli, per aver comodità maggiore (a quel che veniva congetturato) d'avvicinarsi alla gente regia, e offenderla quando nella bassezza dell'acqua fosse per guadare alcuno degli accemati canali. Erano discordi perciò le sentenze in consiglio. Da una parte oppugnavasi la proposta col dirsi, che l'impresa d'ora si doveva giudicare molto diversa dall' altre due si felicemente eseguite dal Mondragone. In quella più principale ael soccorso di Goes, il combattimento maggiore essere stato con l'acqua, e' nel vincere ciascun soldato se stesso, col superare la fatica di si largo passaggio. 'Ma nel failo non aver essi trovato contrasto elcuno d'armuta contraria; non artiglierie, che di lontano gli tempestassero, non archibusi ne altre armi, che da vicino gli percotessero; e non al giungere in terra genti nemiche apparecchiate che gli impedissero. Colte all'improvviso quelle ch' erano occupate intorno all'assedio, essersi poste subito in fuga da se medesime; ed in somma, bilanciato ben quel successo, doversene gran parte atta virtù senza dubbio, ma non minore eziandio alla fortuna. Avere a trovarsi ora un canale quasi dell'istessa larghezza; cieche nell'istesso modo le strade, e ciechi nel viaggio non

468 Della guerra di Fiandra meno i pericoli, a' quali aggiungendosi contro il passaggio l'armata opposta, e contro l'arrivo in terra i nemici armati. perciò come potersi giudicar riuscibile una tale impresa? Agli infelici consigli succedere infelici ancora gli eventi. Dunque esser meglio di seguitarne qualch' altro: ed il più vantaggioso di tutti dover riputarsi l'aspettare di Spagna le forze marit. time, che si preparavano in quelle bande. Unite quelle con queste di Fiandra, l'impresa benche fosse per riuscire un poco più tarda, riuscirebbe senza dubbio almen più sicura. Discorrevasi a questo modo intorno al successo di Goes; che l'altro di Finaert non pareva che fosse stato di tanta considerazione. Ma dall'altro canto molti de' più principali capi esortavano, che si dovesse in ogni maniera tentare il nuovo passaggio. Presupposta la sicurezza del guado, non restar quasi che temersi nel resto. Per agevolare più in quelle parte il successo, doversi elegger l'ore più tacite della notte, sotto la scorta fedele che prestereb. be in ciò la pratica delle guide. Fra le tenebre allora, che danno potrebbono far le offese di temerari e di ciechi tiri? Quindi rimanere la difficoltà del fermare il piè in terra; nel che verrebbe a consistere il maggior pericolo de' soldati regj, e l'avvantaggio più considerabile che potessero avere quei de'nemici. Contuttociò discesi che fossero gli uni in faccia degli altri, come non

Della guerra di Fiandra Nondimeno il Commendatore, dopo essersi bene assicurato nuovamente del guado; risolvè di farne per ogni modo la va; tutto fisso nel desiderio e insieme nella speranza d'acquistar l'accennate isole Orientali, e spezialmente quella deschowen più verso il mare, ch'era molto considerabile per se stessa, e molto opportuna per assicurar meglio in quei seni all'intorno l'armata che s'aspettava in breve di Spagna. Siede in essa verso la parte più addentro la terra di Zirchessea, luogo il maggio-re ch'abbiano tutte quell'isole Orientali, e dove il Commendatore aveva intenzione di stabilire principalmente l'armi regie da quella banda. Dunque senz'altro indugio sece egli passar tre mila fanti nell'isola di Tolen, ch' è la più vicina, come fu detto, al Brabante; e gli compose in numero uguale di Spagnuoli, Tedeschi e Valloni, e vi si condusse poi egli stesso per dare più vivo calore presenzialmente alla spedizione. Dell' armata che s'uni insieme auch' essa là intorno, constituì ammiraglio Saucio d'Avila, e deliberò d'imbarcarvi sopra la metà della gente; alla quale, diacesa che fosse in terra, doveva poi comandare Cristoforo Mondragone. L'altra metà, composta pure ugualmente delle tre suddette nazioni, fu destinata al passaggio, il quale si doveva pigliare dall' ultima punta di Filislant, dov'era più largo il canale; poiche quivi a bassa marea si veniva incur-

· Parte primo. Lib. IX. 474 vando con maggiore alterza il suo fondo, e prestava maggiore comodità, sebben con viaggio più lungo, a passarlo. Coi 1500. fanti si trovarono 200. guastatori, affine che tanto più presto quelli con l'ajnto di questi si potessero fortificare dopo aver presa terra. Imbarcossi prima tutta la gente nell'isola di Tolen, per dover poi dividersi in quella di Filislant con l'ordine esposto. All'imbarco si presentò il Commendatore a'soldati, e spezialmente a quelli che dovevano passar il canale, e con gravi parole cercò d'animargli sempre più all'esecuziou dell'impresa. Disse: che le più ardue riuscivano a lor le più familiari. Molti di loro medesimi essersi trovati alle due precedenti. Andar essi dunque a pericoli già veduti e con tanta virtu superati. Considerassero che questa era l'istessa causa, che servivano l'istesso Re, e che dovevano incontrare gl'istessi nemici; onde non poter duhitarsi da loro, che non fosse per secondargli a pieno il favor divino, la ricompensa regia, e quel vantaggio che sempre avevano goduto sopra i ribelli della Chiesa e della corona reale. Tuli esser quelli contro i quali ora porterebbono l'armi, più mercenurj d'animo eziandio, che d'operazione gli stranieri uniti con loro; in modo che cessando in tutti ogni stimolo di combattere, avrebbe gureggiato l'uno più tosto con l'altro a chi avesse potuto essere il primo a suggire.

Con voci di sommo applauso a queste parole s'imbarcò sull'armata la gente chedoveva restarvi; e l'altra in legui piccioli passò all'isoletta di Filislant. Quivi fermossi l'armata, sinchè gli altri avessero passato. il canale. Conduceva la gente Giovanni Osorio d'Ulloa Spagnuolo, uno de'più valoresi capi di quella nazione, e/che più di ogni altro aveva consigliata l'impresa, con aver voluto egli stesso trovarsi a provare il guado. Quindi si venne all'esecuzione, e s'effettuò in questa maniera. Aspettossi la notte, e su quella che precedè il giorno di San Michele; e sul primo abbassamento della marea l'Osorio entrò nell'acqua dietro alle guide, e su seguitato prima dagli Spagnuoli e poi da' Tedeschi, ed in ultimo da Valloni; dopo i quali andavano i guastatori, e chiudeva. le file il Capitan Peralta Spagnuolo con una compagnia dell' istessa nazione. Le file erano di due o tre soldati e non più, acciocchè rimanendo sì strette, e camminando sul dorso più incurvato del fondo, avesse tanto maggiore difficoltà la gente contraria nell'accostarsi e dare impedimento al passaggio. Stavano vigilanti all' opposizione in questo mezzo i nemici, come quelli che avevano di già penetrato chiaramente il disegno de' regj. Onde dopo essersi accorti che s'era dato principio al passare, disposero con lunghe file anch' essi l'armata loro, e specialmente i legni più piccioli, dal-

Parte prima. Lib. IX. l'una e dall'altra parte contro i fianchi de' regj. Quindi cominciò a cadere sopra di loro più da lontano la tempesta dell'artiglierie, e più da vicino la grandine de' moschetti e degli archibusi. Ma finalmente con poco danno, perchè il bujo della notte levava l'uso stabile agli occhi, e per conseguenza il ministerio sicuro alle mani. Vario nondimeno il successo, nel variar che fece il riflusso. Mentre durò la sua bassezza maggiore, non potendo avvicinarsi i legni nemici, non ricevè in quel tempo quasi alcuna sorte di danno la gente regia. Ma dopo che ricominciò il flusso, e che a misura d'andare insorgendo l'alta marea s'andò accostando l'armata nemica, allora si trovarono più volte i regi fra strettissime angustie, per la necessità che ad un tempo medesimo avevano e di sollecitar presto il viaggio, e di mantenere ordinatamente le file, e di superare il contrasto dell'acqua, e molto più di resistere agli assalti della gente contraria. Nè bastava a' nemici di travagliargli solamente coi moschetti e cogli archibusi; ma più d'appresso con uncini di ferro, con legui maneggiabili a molti doppi, e con altri stromenti che avevano preparati per questo fine, gli percotevano e gli molestavano; procurando con ogni sforzo possibile d'impedir loro o disordinare almeno il passaggio. Nondimeno fra le difficoltà maggiori crescendo a'regi sempre maggiormente l'ar-

Della guerra di Fiandra dire, non lasciavano di camminare innarizi con ordine e di resistere al medesimo tempo; voltate le picche dove le chiamavan gli assalti, e mostrato più l'animo dove apparivano più gravi i pericoli. Tornava in gran vantaggio loro veramente il favor della notte, perchè non potevano inemici operare se non ciecamente e con gran disordine fra l'oscurità delle tenebre; nelle quali corrispondendosi male quei d'una parte con quei dell'altra, e confoudendosi in tanta incertezza d'oggetti troppo il falso cal vero, ogni azione veniva guidata perciò molto più dal caso che dal consiglio. Dunque i regi avendo conservato sempre l'ordine che dovevano, e fatta ogni più viril resistenza dove più bisognava, finirono di passare in tale spazio di tempo il canale, che non poterone più riceverne alcun disturbo nè dalla crescente dell'alta marea nè da' vascelli dell' armata nemica. All' uscire di questo pericolo pensarono essi di trovarne poi un altro molto maggiore nel dover fermare il piè in terra. E di già i nemici, obe erano quasi tutti mercenari delle nazioni più, volte nominate di sopra stavano quivi preparati all'opposizione. Ma con somma viltà, aspettato il primo assalto appena de' regi, si posero in fuga, ed abbandonando vergognosamente la ripa dell' isola, si ritirarono in alcuni siti più addentro, dove altri de' loro s'erano fortificati. Non segui però senza qualche, infortunio

quest'azione de' regj; perchè i guastatori sopraggianti dall' alta marea, non potendo passar più innanzi, nè meno esser più in tempo a tornare indietro, s'annegarono quasi tutti; e per la medesima cagione il Capitan Peralta con la sua compagnia non potè godere la comodità del passaggio, ma gli bisognò tornare all'armata. Degli altri che passarono, restò ucciso il Capitan Isidoro Pacecco insieme con alcuni soldati di minor conto, e qualcuno ancora, non potendo più lungamente o portar le ferite o soffrire il viaggio, peri fra l'acque nel farlo. Quanto al resto, l'impresa per tutte le sue circostanze fu delle più memorabili senza dubbio, che mai abbia prodotte la guerra di Fiandra; e tale veramente, che meritava molto più d'avere per teatro la luce del giorno, che le tenebre della notte. A questa di Zirchessea trovossi pur similmente, come già s'era trovato all'altra di Goes, quel Giovanni Rivas Spagnuolo, che nel tempo nostro di Fiandra era governatore generale della città e cittadella di Cambray e del paese di Cambresis, come toccammo in quel luogo. Da lui non solo ci fu raccontato più volte l'uno e l'altro successo, ma fattoci anche più volte il paragone di quello e di questo; e concludeva egli alfine, che per suo parere da una parte quello meritava d'essere preferito nella novità del caso, come non più provato, e dell'altra questo nell'incontro

delle difficoltà, come di gran lunga maggiori. Passati che furono i regj, ne diedero segno incontanente all'armata, la quale senza alcuna considerabile opposizione fece il medesimo, e discesa in terra la gente, andò subito ad unirsi con l'altra: e senza fatica alcuna furono scacciati i nemici da tutta l'isola di Duvelant. Restava in fine da guardarsi il canale che divide questa dall'altra di Schowen, dove era la principale intenzione di mettere il piede per fur l'acconnato acquisto di Zirchessea. E' largo quel canale poco men d'una lega; e perciò richiedeva nuova risoluzione e valore in passarlo; e specialmente perchè i nemici stavano alla ripa contraria, e si mostravano determinati ad opporsi. Volle il Mondragone entrare a questo cimento, e seco si trovò Sancio d'Avila ancora, onde con l'esempio di tali capi cresciuto l'animo tanto più a' regj, fu da loro col solito ardire superata ogni difficoltà del passaggio, e da'nemici fu mostrata la solita viltà parimente nell' aver tentato di proibirlo. Posti bruttamente in fuga si ritirarono in Zirchessea, e quivi unitamente coi terrazzani si disposero a sostenere l'assedio che lor soprastava.

Giace la terra di Zirchessea in poca distanza dall'accennato canale, che divide la sua isola di Schowen dall'altra opposta di Duvelant. Da quel lato nondimeno s'entra per via d'un canal minore fatto a mano nell'altro maggiore, e così vien la terra a goder quasi il maro nel suo proprio seno. La campagna intorno è bassissima, e tagliati alcuni argini, può con ogni facilità restare allagata per ogni parte. Nel resto è luogo di mura deboli e di fosso ordinario; e gli abitanti ponevano sperauza grande nel soccorso che aveva loro promesso l'Oranges, e non meno in quello che aspettavan dulla stagione; la quale camminando al verno, faceva lor credere che i regi dissicilmente avrebbono potuto e soffrirne il disagio e tollerarne l'asprezza. In tre altri siti alla ripa dell'isola s'erano fertificati i nemici. Dal fianco Settentrionale, ne' villaggi di Brovversaven e di Bommene, l'uno e l'altro de quali godeva un comodo porto; e dal lato Australe, in certa punta che forma ivi l'isola fra il villaggio di Borendam e la terra di Zirchessea. Vollero i regj prima d'ogni cosa impadronirsi di questi forti. Ma in quello di Brovversaven non trovarono alcuna sorte di resistenza. Quindi passarono all'altro della punta accennata; e spinti all'assalto la prima volta più dall'impeto che dal consiglio, vi perderono 60 Spagnuoli, fra i quali restò morto il Capitan Peralta, e vi perirono alcuni altri Tedeschi e Valloni. Irritati perciò dallo sdegno e non meno anche della vergogna, si prepararono più ordinatamente di nuovo all' assalto. Ma i difeusori non aspettatolo, abbandonarono il forte; e postovi

Della guerra di Fiandra il fueco se ne passarono a Zirchessea. Restava l'ultimo di Bommene, ch'era il più munito, e che secondo le apparenze doveva anche riuscire il meglio guardato. Comandava dentro il Capitan Ly Francese soldato animoso, ed aveva seco il fiore dell'altra gente straniera, che tutta mostrava ugual risoluzione con lui a difendersi ed a ricuperare l'onore perduto nelle precedenti fazioni. Era inespugnabile il forte nel tempo dell'alta marea, perchè dentro al fosso allora entrava l'acqua del mare, e s' introduceva parimente in un suo canale, che in buona parte fendeva da un lato il forte; onde in quel tempo i legni vemici potevano anch' essi dare grand'ajuto a quei di dentro, e grandemente all'incontro molestar quei di fuori. Accostati che furono i regj, s'avanzarono subito con le trincere. e disposero più dappresso una gran batteria; uè cessarono di fulminare contro il forte per due giorni continui. Quindi aspettato il riflusso, vennero ferocemente all'assalto. Non fu però men feroce la difesa degli ussediati. Onde bisognò che gli oppugnatori finalmente si ritirassero, e con grave lor perdita; perchè più di 150 ne rimasero morti, e più del doppio feriti. Cruociosa la gente regia d'essere ributtata con sì grave danno, risolvè il giorno appresso d'oppugnare il forte da più parti in un medesimo tempo. Ma quella disperazione che portarono seco gli assalitori , si trovò

ngualmente ancora negli assaliti. E quelli e questi s'erano propost del pari o di mozire o di vincere Dunque i regj col favor del ritlusso da più lati investirono il forte; e quei di dentro accorrendo per tutto, e mostrando grandissima intrepidezza, non mancavano di sostenere da ogni bauda vigorosamente il contrasto. Un timore egnale ed eguale speranza, ma con affetti contrari, e toglieva e somministrava l'animo agli uni ed agli altri. Temevano i regj che soprayvenisse la nuova marea, ed insieme speravano di sforzar prima il forte. All'incontro speravano i difensori di resistere sinchè giungesse il nuovo crescimento del mare; e temevano dall'altro canto d'esser prima sforzati da' regj. Onde riusciva sanguinoso fuor di maniera il conslitto, cadendone da ogni parte un gran numero, e variando la virtù e la fortuna per molto tempo i successi. A questo modo per sei ore continue s'era di già combattuto, quando i regi s'avvidero che di già la miova cresoente s'avvicinava. Ciò gli indusse all'ultimo sforzo; e fu tale, che i difeasori non potendo finalmente più sostenerlo, bisognò che cedessero; ma sempre nondimeno con resistenza si valorosa, che tutti furono tagliati a perzi nell'atto di farla. De' regj ne morirono più di 200 e molto maggiore fu il numero de feriti. Segnalaronsi in questo combattimento quasi i più principali d'ogni nazione; e dell'Italiana fra

ASS Della guerra di Fiandra gli altri i due fratelli del Monte nipoti del Marchese Vitelli, Raffael Barberino e Curzio Martinengo; ciascuno de quali presa la persona di soldato ordinario s'espose al cimento ancora de' più comuni pericoli. Dono l'acquisto de' forti si ridusse tutta la mole dell'armi regie a fare quello della terra stessa di Zirchessea. Consisteva la maggior difficoltà in levarle i soccorsi che potevano entrare nell' accennato canal maggiore, e da questo nel minore, che penetra , come dicemmo , dentro alla ferra. Passava il governo d'essa per mano del signor di Dorp, uomo vigilante e di gran coraggio. Per assicurar la comunicazione del canal minore col maggiore aveva egli fortificate le ripe dall'una e dall'altra parte di quello sin dove s'univan con questo. Fece egli anche siu da principio inondare tulta la campagna all'intorno, in modo che i regi perderono subito la speranza di poter acquistar la terra noi soliti mezzi delle trincere, delle batterie e degli assalti. Entravano dunque in essa facilmente i soccursi; nè bastava l'armata regia, ancorche disposta ne' luoghi opportuni ed ajutata con le navi vestite di remi, a potere impedirgli. Onde l'assedio procedeva con gran lentezza; e di già crano sopraggiunti, i freddi, sebben furono si benigni quell'anno, che mai non impedirono l'uso delle navi in alcuno di quei canali. Appoggiavasi al Mondragone la cura principal del-

l'assedio; e non mancava egli d'usare ogni studio per chiuder tatte le strade a' succorsi. Alla bocca del canal minore piana tò una grossa palificata, e vi dispose alcuni più grossi vascelli per impedirne l'entrata. Ma l'operare in quel sito e portava tempo e costava sangue, perchè dalle ripe fortificate pioveva ad ogui ora la grandine de moschetti, e vi facevano molto danno ancora le artiglierie. All' entrare nel canal maggiore pur da quel lato si trovavano due isolette di picciol ambito l'una vicina all'altra. Verso la punta di quella che era più addentro, e dove il canale più veniva a ristringersi, fece il Mondragone piantar di qua e di là similmente un'altra palificata, e con grosse catene di ferro cerco di serrare il passo da quella banda. Alzò un forte ancora su la sponda vicina di Duvelant, assinche tanto più quell'adito rimanesse impedito. E finalmente risolvè di pigliare in mezzo le due ripe fortificate del canale che conduce alla terra, piantando su l'argine maestro da un lato e dall'altro un forte, sicchè tanto meglio potesse restar disturbato ogni ingresso da quella parte. Di quest'ultimo consiglio, che riuscì poi utilissimo, fu autor principale Raffael Barberino. Con lui in particolare aveva corrispondenza ordinaria il Marchese Vitelli; e non avendo sino allora potuto trovarsi a quell'impresa con la propria persona, non si può dire quanto riposasse sopra quella Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

di Raffaele in tutti i successi più gravi o terrestri e maritt mi che andavano continuamento occorrendo. Riducevansi dunque ogni di a maggiori strettezze i nemici. E nondimeno crescendo in essi all'incontro sempre più ancora la vigilanza, ora in un modo ora in un altro provvedevano di nuovo soccorso la terra, non bastando le opposizioni de regi per impedirgli. Fu molto considerabile particolarmente quello che r'intre dusse nel principio di Febbrajo il conte d'Holach, Ma dal Mondragone fu assicurata in modo la traversa disposta alla chocca del canale che guida alla terra, e serrato si bene da ogni parte quel passo, che non poterono più i nemici trovare adito nella terra per quella via. Eransi fatte da loro diverse aperture sull'argine maestro del canal maggiore per allargare (come accennammo) la campagna intorno alla terra,; e la più larga di tutte era appresso il villaggio di Dreischer posto a mezzo il canale. Per questa apertura tentarono i nemici d'entrare nell'isola e di condursi alla terra; dalla quale dovevano uscir molte picciola barche per ricevere più comodamente in esse le provvisioni del soccorso, che per l'acqua bassa delle campagne all'intorno di Zirchessea coi legni più grossi non po-tevano entraryi. Tentò dunque il medesimo conte d'Holach di soccorrer la terra per questa via. Ma i regj, che per carestia di siti alti nella campagna s' erano distesi principalmente su l'accennato argine maestro, e che lo tenevano ben custodito quasi per ogni parte, fecero tale opposizione in quell'apertura, che riusci vano lo sforzo de vascelli nemici. Questo mal successo tanto più mosse l'Oranges a tentarne per l'istessa via nuovamente un altro migliore; che di già per ogni altra ciò si giudicava impossibile. A tal effetto preparossi da sollevati quel maggiore sforzo di navi, d'uomini e di vettovaglie, che fu in poter loro di mettere insieme. L'Oranges medesimo volle trovarsi in persona al soccorso, e n'ebbe 1s principal cura Luigi Boisot ammiraglio d'Olanda, che nella professione marinaresca sosteneva (come già dicemmo) le prime parti. Non corrispose però nè l'apparato al bisogno nè alla speranza il successo. Accostatosi l'Oranges col vantaggio dell'alta marea nel fine di Marzo al taglio accennato di Dreischer, assaltò i regi, ed al principio gli pose in qualche disordine, uccisi alcuni di loro e levati dall'argine certi pezzi de loro cannoni. Ma cresciuto in essi l'ardir col pericolo, e sopravvenuto in questo mezzo il riflusso, respinsero da ogni parte i nemici; molti de' quali restarono uccisi, molti sommersi e fra gli altri l'istesso ammiraglio Boisot, perchè arenatasi la sua nave, ch'era grandissima, non potè più salvarsi nè il legno nè alcun de'soldati che v'era sopra. Riuscito infruttuoso quest'ultimo sforzo de sollevati, per-

derono subito ogni speranza di poter più dar soccorso alla terra, la quale nondimeno sotto i disagi d'un lento assedio, che durò poco men d'otto mesi, s'andò tuttavia sostenendo, sinchè su gli ultimi giorni di Giugno ne segui poi finalmente la resa. Il che noi abbiamo voluto riferir qui per non interrompere con altre narra-

zioni il filo di questo successo.

Intanto ne occorsero diversi altri molto importanti, che ora noi spiegheremo. Per dar vigore all'assedio il Marchese Vitelli nel cuore del verno s'era trasferito nell'isola di Schowen. Regnavano grandissime umidità in quei siti bassi; e specialmente si sentirono quell'anno, perchè non v'inaspri molto il freddo, com' abbiamo toccato di sopra. Quivi egli, ch' era innanzi ormai nell' età, per cagione o dell' aria o d'altri disagi infermò con grave pericolo; e posto in un vascello per esser condotto a medicarsi in Anversa, fu oppresso dal male si fattamente in cammino, che lo privò di vita prima di poter giungervi. Riusci molto dannosa alle cose del Re la sua perdita, perchè sopra di lui s'appoggiava in quel tempo (come più volte abbiamo acceunato) il peso maggiore dell'amministrazion militare. E veramente fu Capitano di nobil grido, e che alla riputazione acquistata prima nelle guerre d'Italia aveva saputo far molto ben corrispondere quella, che poi egli aveva conseguita ancora fra

l'armi di Fiandra. Ma s'accumulò questa perdita con un'altra di molto maggiore importanza, che segui pochi giorni dopo; e su la morte del Commendatore medesimo, il quale sul principio di Marzo soprappreso repentinamente da febbre acutissima, in cinque di venne a morte nella città di Brusselles. Alla malattia del corpo era preceduta in lui una grave infermità d'animo, perchè ridotto in angustia grandissima di danaro, nè di Spagna gliene veniva somministrato, nè di Fiandra poteva esserne a gran pezzo bastevolmente soccorso. Onde prima della sua morte si era ammutinata una parte della cavalleria Spaguuola con somma indignazion del paese; in modo ch' egli era stato costretto a permettere che i popoli per lor disesa ripigliassero l'armi, dal Duca d'Alba lor prima levate; conoscendo che ciò avrebbono fatto essi d'autorità, quando non vi fosse concorsa la sua licenza. Erano venute di Spagna in quel tempo quattro sole navi ordinarie con pochi soldati; e l'apparato marittimo da quella parte non cerrispondeva alle speranze in maniera alcuna. Per tutte le quali difficoltà il Commendatore aveva grand' occasione di temere che dovesse terminare inselicemente l'assedio di Zirchessea, e che fossero per seguire altri sinistri successi alle cose del Re ne' Paesi bassi. Agitato fra questi pensieri caddè iufermo, e fim la vita. Nel resto morì con' fama piuttoste di gran bontà, che di gran: valore, e d'essere stato più abile per gli impieghi della pace che della guerra; net cui maneggio di troppo svantaggio gli era stato, per dire il vero, un sì gran paragone appresso, come quello del Duca d'Alba. Giudicando molti e specialmente i più sensati Spagnuoli, che d'amendue loro si sarebbe potuto formare un egregio composto; se uniti insieme, l'uno solamente si fosse occupato nelle cose militari, e l'altro

nelle civili.

Seguita in questo luogo una agitazionedelle più fiere e più tempestose che abbia mai provate la Fiandra in tutto il corso della guerra che noi descriviamo. Vedrassi un governo senza governo. Tutto il paese ondeggiante in rivolta. L'armi del Re fatte nemiche tra loro; e da loro la sua causa oppugnata quasi più che difesa. Ad un tempo stesso più governatori di Fiandra portare il suo nome, e volere usar la sua autorità. Le provincie varie di sensi, e non men di consiglio. Da' Principi vicini aspirarsi con ambizione manifesta a signoreggiarle. Nuove introduzioni d'armi straniere. Non fede pubblica, non privata. Sacchi atroci da una parte, assedi funesti dall'altra; violenza e surore più che ostile per tutto. E riusciranno tali insomma e si strani i successi in questo ravvolgimente di cose, che moveranno ora qui senza dubbio gran curiosità in aspettargli, ma compussione molto maggiore poi verso la Fiandre in essere giunti e vedergli. Uno degli indonvenienti maggiori che nelle cose di Biandra cagionasse la morte del Recheseus, fu l'essere mancato senza dichiarar successore alcuno che pigliasse il governo. Aveva egli una patente del Re col nome in bianco per tal effetto. Ma l'impeto del male venne a privarlo si presto di sentimento. che non potè mettere sopra di ciò l'ordine in esecuzione. Da alcuni indizi però si seoperse, che egli avrebbe lasciato il governo dell'armi al conte Pietro Ernesto di Mansselt, e delle cose civili al conte di Barle. monte; i quali due fra i signori del paese erano de più confidenti che avesse il Re, e del cui valore e prudenza più ancorasi promettesse. Dunque mancato il Commendatore in questa maniera, fu prese ilgoverno del Consiglio di Stato, il quale spedi subito in Ispagua a dar conto al Re di questo successo, ed a rappresentarghipionamente gli altri bisogni di Fiandra. Fu approvata dal Re la determinazione provvisionale che aveva presa il consiglio; e dichiarossi egli ancora, che quanto prima avrebbe inviato un nuovo Governatore d'intiero gusto a quelle provincie. Frattanto cominciò l'amministrazione per mano de' propri Fiamminghi. Ma niuna cosa ne'governi anol disprezzarsi più d'un'antorità vacillante e divisa; niuna suol nuocere pià de consigli interessati e discordi. E si vede

Della guerra di Fiandra nel maneggio degl' Imperi, che i ministri con le passioni loro private sconvolgono per ordinario e rovinan la causa pubblica. Non così presto dunque il Consiglio di Stato pose mano al governo, che si cominoiò a vedere una fluttuazione grandissima in tutte le cose; perchè non venivano osservati quanto, bisognava i suoi ordini; e eli ordini stessi erano dati con aperta discordia, la quale appariva anche maggior di gran lunga negli animi, che ne' voti. Fra quei del Consiglio riteneva il primo luogo: per nobiltà, per ricchezza e per aderenze Filippo di Croy Duca d'Arescot governatore della provincia propria di Fiandra; e seco andava unita ne medesimi sensi la più gran parte aucora degli altri. Inclinavano tutti questi a favorire la libertà del paese, così per lor propria natura, come per alienazion particolare che mostravan dagli Spagnuoli. Ne stava punto ozioso l'Oranges. dal canto suo in questo tempo. Anzi secon-. dando egli a pieno con la vivacità dell' ingegno il favor della congiuntura, non aveva tralasciato sin dal primo di ch' eramorto il Commendatore, di far muovere; i suoi seguaci per tutti gli angoli del pacse, e d'imprimere quei sensi ne popoli,: che potevano più tirargli ne suoi medesimi. Questo essere il tempo di riunirsi tutta, in: un voler concorde la Fiondra. Per fortuna e più ancor per giustizia travarsi ilgoverno ora in mano a' propri Figumin.

bilire alcuno ammutinamento senza quella du piedi, come perchè il Commendatore aveva procurato ben tosto di soddisfarla, Succeduta poi la presa di Zirchessea, e compostasi la terra in 200, mila fiorini per non, essere saccheggiata, non si può dire quanto restasse commossa di quest'accordo la gente Spagnuola in particolare, che in difetto delle paghe e per ricompensa delle fatiche, aveva di già colla speranza inghiot-. tito il sacco di quella terra; e che per lo. meno pretendeva che tutta la composizione andasse in profito suo. Ne più tardò infarseguire all'indignazione il risentimento. Senza curar punto nè il proprio pericolo .nè quello che faceva nascere alle cose del Rein tal congiuntura di tempi, rotto ogni indugio, corse all'armi sdeguosamente, c. nel modo che noi a pieno già descrivemmo, s'ammutinò; e deposti i primi suoi. capi, creonne de'nuovi, e sopra tutti glialtri l'Eletto. Quindi rapidamente usci di Zelanda, e rientrò nel Brabaute con animo d'occuparvi qualche buona terra o città e fortificarsi, per ricevere poi con larga usura di ricompensa la soddisfazione pretesa alle sue fatiche. Tentarono al principiogli ammutinati d'entrare in Brusselles, manon riusci loro, come uè anche in Mulines. Abboccossi e trattò con loro mentre. comminavano il conte di Mansfelt, e praticogli in nome del Consiglio di Stato pervenire a qualche partito d'aggiustamento s.

491

al qual fine offerse 100. mila fiorini subito di quei 200. mila che dovera pagare la terra di Zirchessea, e tre paghe de' primi danari che fossero inviati di Spagna. Ma poco giovò quest'offerta, e meno poi anche ogn'altra sorte di trattazione. Efferati sempre più nell' ira e nella violenza, dopo esser riuscito vano il disegno loro in Brabante, si voltarono nella provincia propria di Fiandra, ed all'improvviso occuparono la terra d'Alosto, una delle migliori ch'abbia quella provincia. Il luogo è piuttosto opportuno, che forte. Giace quasi in mezno fra Brusselles e Gante, e con distanza: poco maggiore similmente da Auversa. Non così tosto si vide alzata l'insegna di questo nuovo ammutinamento, che vi concorse: dall'altre parti quasi tutto il resto degli Spagnuoli. Con ogni diligenza si diedero a fortificarsi poi in Alosto, e cominciarono a trattare aspramente quei della terra, e con fierezzu pari a scorrere il suo territorio e tutto il paese vicino per trarne ogni più ingorda contribuzione.

Da questo successo infiammato maravigliosamente di sdegno il Consiglio di Stato, diede ordine subito che s'armassero i popoli da ogni banda, e fece muovere molta gente per impedire le scorrerie degli ammutinati. Era presidente di quel consiglio particolore sopra i tumulti, che fu instituito dal Duca d'Alba con tanto abborrimento di tutti i Fiamminghi, Girolame

Rhoda jurisconsulto Spagnuolo. Accresceva. odio tanto più e la sua persona all'offizio, e l'offizio alla sua persona. Eccitossi perciò tal commozione in Brusselles per l'ammu-, tinamento seguito, che non si potè vietare un tamulto grave del popolo contro esso Rhoda, e contro il mastro di campo Giulian Romero, e Alonso Vargas, il quale comandava alla cavalleria dell' esercito regio. in modo che tutti tre furon in gran pericolo, ed ebbero gran fatica a salvarsi nel palazzo del Re, sebbene al fin bisognò che il Rhoda perdesse un figliuolo, che gli fu. ammazzato in quel furor popolare, e ch'egli medesimo rimanesse prigione. Veduta all' incontro dagli Spagnuoli un' alterazione si universal nel paese, risolverono anch'essi d'usare ogni diligenza per assicurarsi dalla lor parte. Nella prerogativa degli anni, de' carichi e dell'opinione, Sancio d'Avila era il più principal fra di loro. Dunque non differi egli più oltre. Indotti gli altri capi, e specialmente alcuni de Colonnelli Alemanni a ridursi in un luogo insieme, convennero subito a consultare sopra quello: che era più necessario al servizio della genté loro ed a quello del Re, e determinarono di ragunare tutta in un corpo la lor soldatesca prima che potessero riceverne impedimento da quella che mettevano insieme gli Stati. Portava questo nome di Stati in generale tutta la milizia Fiamminga, la quale contro gli Spagnuoli pigliava.

l'armi; e all' incontro si dava titolo di Spagnuoli, non solamente a quei ch' erano tali. ma a tutti gli altri eziandio che militavano dalla lor banda contro i Fiamminghi . Di qua e di la risonava però con nomi speziosi ugualmente il servizio del Re, e ciascuna delle parti in esso voleva attribuirsi la maggior fedeltà. Confusione ordinaria delle guerre civili, che porgono materia da potere onestar la causa peggiore non meno che la migliore, e che bene spesso fan-no eziandio prevalere i falsi pretesti dell'una alle ragioni vere dell'altra. Nella risoluzione presa da capi Spagnuoli e Tedeschi s'incontrava difficoltà grandissima in eseguirla, perche una gran parte della gente a cavallo ed a piedi era distribuita in varj alloggiamenti e presidj, e molto remoti l'uno dall'altro. Spogliarne le piazze non si poteva; e dovendo perciò ridursi la gente a molta diminuzione, e camminar divisa prima che potesse restare unita, ciò dava gran facilità senza dubbio a' Fiamminghi d'impedirne l'effetto. Erano in mano degli Spagnuoli i castelli d'Anversa, di Gante, di Valenciana, d'Utrech. ed alcuni altri meno considerabili. Quello d'Anversa veniva custodito da Sancio d'A. vila, e quello di Gante da Cristoforo Mondragone, il quale si trovava allora in Zelanda. Nella terra di Lira, luogo di gran conseguenza dentro al cuor del Brabante. si tratteneva Giulian Romero, ed in Ma-

Della guerra di Riandra strich, piazza di quel momento che in tante occasioni s'è veduto, erano di guarnigione alcune compagnie di fanti Alemanni. poteva tralasciare di tener tutti quei luoghi diligentemente guardati. Dagli altri cominciarono perciò gli Spagnuoli a levare quel maggior numero di gente che si poteva, ed il lor disegno era, fattone un vigoroso corpo, di ridarlo in Anversa. ed assicurarsi principalmente di quella città sì opportuna di sito, d'opulenza e d'ampiezza. Colà per mare speravano di ricevere poi forze potenti dalla parte di Spagna; e per via di terra a Mastrich gagliardi soccorsi dalla parte di Germania e d'Italia. Ma tutte queste provvisioni avevano bisogno di tempo. Nell'istessa necessità si trovavano similmente gli Stati, onde s'attendeva di qua e di là con ogni industria a poter guadagnario. Per questo fine passarono lettere fra il Consiglio di Stato e Sancio d'Avila con querele scambievoli delle mosse d'armi che si facevano, e moetrossi desiderio di venire a qualche sorte d'aggiustamento. Convennero perciò a questo effetto nel villaggio di Villebruch due leghe lontano da Brusselles, alcuni del Consiglio di Stato per una parte, e Sancio d'Avila con gli accennati Colonnelli Alemanni per l'altra. Ma poco di sostanza vi risolverono. Fu lasciato solamente in libertà Girolamo Rhoda ch'era prigione, e funono lasciati uscir liberi ancora di Brus-

siglio di stato risolvè di non temporeggiare più eltre. Disposta ch'ebbe vicino a Brus-

Della guerra di Fiandra **4**05 molta gente a cavallo ed a piedi trattò subito di pubblicare ribelli tutti gli Spagnuoli ch' erano in Fiandra, e comè teli di perseguitargli da ogni parte con l'armi. A questa risoluzione s'opposero con vivo senso i dae conti di Mansfelt e di Barlemonte, e cou più vive parole ancora il Vighlio presidente del consiglio privato; uomo, che a procurare il ben della Fiandra, con l'avanzarsi più nell' età, sempre s'era mostrato più ardente ancora nel zelo. E per qual delitto ( diceva egli ) vogliamo noi dichiarar questa ribellione? Se gli Spagnuoli vi sono caduti per essersi ammutinati, questa non è la prima volta, e non sarà forse l'ultima. Dalla guerra nasae il dispendio, dal dispendio la difficolta nelle paghe, da questa difficoltà l'alserazion ne' soldati, e dall' alterazione al fin poi l'ammutinamento. Quanto dureranno le guerre, tanto vedransi durare questi disordini; e gli hanno provati cost bene gli altri paesi, come gli prova ora il nostro. Ma quando si vide mai per l'addietro in alcuno di tali casi, che s'attribuisse agli ammutinati la qualità di ribelli? Anzi quante volte gli eserciti hanno piuttosto difesa, che condonnata la causa loro? In modo che finalmente s'è giudicato, per miglior pratica il sentire qualche incomodo in accordargli, che l'arrischiarsi a periculi maggiori col voler troppo severamente punirgli, Piacesse & Dio, ch' in simili cast

(

Bentivoglio Storia co. Vol. II.

498 nuovi pretesti, e palliatene sempre più le apparenze, fecero ritener prigioni i tra consiglicri prenominati, e similmente il signor d'Assonville, e dichiararono capa del consiglio il Duca d'Arescot. Quindi fecero pubblicare contro gli Spagnuoli un editto di ribellione. Il suo contenuto in sostanza fu questo. Che tutti i mali di Fiandra erano proceduti dagli Spagnuoli. Che per dominarla assolutamente avevano levato il governo a Madama di Parma e datolo al Duca d'Alba. Che d'allora innanzi s'era veduta. per ogni parte rimaner sunestato il paese da fierissimi casi. Che tra i più fieri si dovevano mettere gli ammutinamenti. Che n'era in piedi allora uno in mezzo al cuore delle provincie; e che sotto pretesto d'aver le paghe, il disegno degli Spagnuoli era generalmente d'inghiottir le sostenze, e di here il sangue di tutti i Fiamminghi. Che perciò il consiglio di stato, il quale d'ordine del Re governava allora, stimando necessario d'impedire con l'armi questa coprastante rovina, aveva a tal effetto prese le resuluzioni più convenienti. Che nondimeno iu così gravi bisogni non erano mancati alcuni consiglieri di mostrarsi contrari al ben del paese, in modo che gli altri avevano giudicato necessario d'assicurarsene: Che gli Spagnuoli disegnavano più che mai d'introdurre in Fiandra l'Inquisizione. Che per zelo del servizio reale il consiglio di stato aveva voluto pubblicar questo editto,

Parte prima. Lib. IX. col quale si dichiaravano ribelli del Re I preneminati Spagnuoli, e s'ordinava che sossero come nemici perseguitati da ogni parte ed uccisi. Finalmente si concludeva l'editto con invitar le provincie a conglungersi tutte iu un senso, com'era solamente una fra tutte lor quella causa. Non si può dire quanto si commovessero gli animi de Fiamminghi dopo una tale pubblicazione. E come se l'editto fosse stata una general tromba che gli chiamasse, facevamo a gara l'un l'altro a chi poteva mostrarsi più disposto a muoversi per andare contro gli Spagnuoli e scacciargli fuor del paese. Aveva il consiglio di stato per suo principale intento di convocare gli ordini generali, affinche in tal modo ricevessero snaggiore autorità e le risoluzioni già pighate, e quelle che per l'avvenir si pigliassero. Ne fu necessario l'usare in ciò gran fatica. Al primo invito ciascuna provincia (trattane quella di Lucemburgo, secondo che accennammo di sopra ) o con deputati espressi, o con manifesto consentimento, si mostro inclinata a ridursi in questa generale ragunanza. Ne' governi dove giostrano insieme le prerogative de sovrani e quelle de' sudditi, gode per ordinario l'una parte d'acquistar vantaggio sopra dell'altra. E perciò in Fiandra i Principi hauno veduto sempre mal volentieri che si ragunassero in generale assemblea le provinoie, ch'è il tempo, nel quale esse pre-

tendono piuttosto di dar leggi che di riceverle; ed all'incontro le provincie hanno abbracciate in ogni tempo quelle occasioni, per le quali potessero con le ragunanze loro in un corpo, mantenere limitato il poter de' Principi. E tanto più prontamente ciò eseguivano allora i Fiamminghi, quanto più stimavano d'averne opportuna la congiuntura, per trovarsi senza regio governatore in faccia che lor s'opponesse,

o ch'almeno lor soprastasse.

Pubblicato che su dunque l'editto contro gli Spagnuoli, e fatta la convocazione degli ordini generali, cominciarono le ostilità subito da ogni parte. Il disegno degli Stati era d'aver in mano principalmente Mastrich e le cittadelle d'Anversa e di Gante; sperando che gli altri castelli fossero poi facilmente per venire in poter loro con l'esempio di questi. Dall'altra parte gli Spagunoli mettevano ogni lor studio per conservar tutte l'accennate piazze e fortezze, ma specialmente Mastrich e la cittadella d'Anversa, per quelle considerazioni particolari che si sono esposte di sopra. In Gante si ragunava molta soldatesca per assediar quel custello; ed in Anversa ne veniva ammassata eziandio maggior quantità, perchè si riputava molto più disficile impresa lo sforzar quel castello, che l'altro di Gante. Il governatore Campiguì ed il colonnello Erbestein di già s'erano scoperti chiaramente in favor degli stati, e ricevevano

Parte prima. Lib. 1X. nella città tutta la gente, che per ordine loro vi si mandava. Ma procuravano gli stati sopra ogni cosa, che gli Spagnuoli, o similmente gli Alemanni adereuti a loro, non si potessero unire insieme. Che di già i Valloni, come nativi del paese, ubbidivano intieramente agli ordini de'capi Fiamminghi. Anzi che da quelli che si trovavano in Zirchessea, dopo la resa seguitane, veniva ritenuto sotto custodia il Mondragone lor, colonnello. Al fine dunque accennato cercavano i capi Fiamminghi di chiudere i passi e fortificargli, e tenevano distribuita in essi molta gente per varie parti. All'incontro gli Spagnuoli usavano ogni diligenza per congiungere insieme quel più che potessero delle forze loro, e poi ridursi in qualche sito de' più comodi nel Brahante. Da quest'opposizion di disegni si passo ben presto a quella dell'armi; e ne segut il primo effetto appresso a Lovanio. Avevano gli Spagnuoli ragunato insieme un buon nervo di cavalleria ne contorni di Mastrich verso il paese di Liege; e venivano alla volta di Lovanio, per trasferirsi poi in Alosto, e procurare con nuove in stanze, che si levassero da quel luogo gli ammutinati, e s'unissero con l'altra gente Spagnuola; il che ricusavano essi di voler. fare, se prima non ricevevano l'intiera soddisfazione pretesa delle lor paghe. Di questa mossa su avvertito il consiglio di stato; e spedì subito il signore di Gimes

Della guerra di Fiandra con 2. mila fanti e 600. cavalli per impedirne l'esecuzione. Gli Spagnuoli avevano 800. cavalli, e venivano senza alcuna sorte di fanteria. Incontrossi l'una e l'altra gente nel villaggio di Visenac in poca distanza dalla città di Lovanio. Tentarono gli Spagnuoli, de' quali era capo il Vargas, di passare amichevolmente, e con un trombetta richiesero di ciò la parte contraria; la quale come superiore di numero, rispose con superiorità ancora di termini, e costrinse gli Spagnuoli ad aprirsi la via con l'armi. Era tutta gente elettissima quella che le portava dalla lor banda; laddove l'altra a cavallo consisteva quasi affatto nelle compagnie vecchie di Fiandra, poco esercitate per ordinario; e nella fanteria si trovavano molti soldati nuovi levati allora per autorità del consiglio che governava. Vedutasi la necessità del combattere, supplirono gli Spagnuoli al difetto de' fauti col mettere a piedi una compagnia di cavalli Borgognoni; e presero quel vantaggio che bisognava ne'siti, per ricevere dalla fanteria contraria la minore offesa che si potesse, Quindi si venne al ferro. Con grande impeto si mossero i Fiamminghi al principio. Ma gli Spagunoli seppero e fuggirlo e sustenerlo in maniera, che rivoltati por ferocemente contro i Fiamminghi, gli ruppero con somma facilità, e posero a fil di spada quasi tutta la santeria. Rimase la cavalleria quasi iutiera; perchè pensando alla

Della guerra di Fiandra di non voler uscire d'Alosto se prima non erano intieramente pagati. Tornarono duaque il Vargas e gli altri capi a'luoghi d'ouv de eran partiti. Nè tardo molto il Vargas; col quale s'uni ancora il Toledo, a trovarsi in occasione di nuovo combattimento. Eransi poco allontanati da Alosto, quando seppero che in Mastrich stava per tumultuare la guarnigione Alemanna d'accordo , coi terrazzani a favor degli stati. È divisa ( come accennammo al principio ) dalla Mosa quella città. Il suo corpo maggiore è voltato verso il Brabante; e sull'altra ripa verso il paese di Liege ne rimane la minor parte col nome di Vich. Dimoravano quivi alcuni pochi Spagnuoli; ed alcuni pochi altri in una porta collocata fra due torrioni dall'altro lato maggiore della città, la quale perciò veniva a restare sotto la custodia principalmente degli Alemanni. Era governatore della piazza il Montesdoc Spaguuolo; e scoperte ch' egli ebbe le pratiche della guarnigione con quei della terra, procurò in varie maniere di rimediarvi. Ma l'esito fu, ch'egli stesso restò imprigionato. Quindi si presero l'armi per iscacciar gli Spagnuoli, e mettere la città in assoluto poter de Fiamminghi. Volò incontanente l'avviso al Vargas; ed egli con somma celerità corse all'ajuto de'suoi compagni. Fece venir subito molti fanti Spagnuoli de più vicini, e passata la Mosa diede il soccorso che bisognava alla parte di Vich; e ciò sefu scorsa poi e saccheggiata ostilmente dall' una e dall'altra parte.

Procuravano intanto con egni sforzo maggiore gli stati d'aver in mano i due castelli d'Anversa e di Gante. Interno a questo avevano già piantato l'assedio, e lo stringevano con molta gente, alla quale comandava Giovanni di Croy conte di Rouls, subordinato al Duca d'Arescot, ch' era governatore della provincia. Nella sollevazion de' Gantesi, che seguì l'anno 1540. l'Imperator Carlo V. fece fabbricare questo castello per frenar la contumacia loro in futuro. Fu composto di quattro beluardi, che da una parte guardano il chiuso della città, e dall'altra l'aperto della campagna. Trovavasi allora mal fornito d'ogni cosa il castello e con si poca gente, che i difensori non passavano il numero di 200. In luogo del Mondragone vi comandava un suo luogotenente Spagnuolo, il quale nondimeno con tutte le accennate strettezze si preparò virilmente a difendersi. Dal conta

Della guerra di Fiandra 505 di Rouls fu alzata una gran piataforma dalla parte più vicina della città, e cominciò ad aprir le trincere dall'istesso late per isboccar quanto prima nel fosso. Sulla piataforma dispose alcuni pezzi d'artiglieria, coi quali veniva a restar dominato il castello; e da ogni lato lo strinse in modo, che quei di dentro non potevano più ricevere alcun soccorso di fuori. All'istesso tempo era concorsa gran gente pur degli stati in Anversa per assediar quel castello, e quasi tutta consisteva ne vecchi Valloni, ed in altri levati di nuovo. A questa fanteria s'era accompagnato un buon corpo di cavalleria similmente; e non pretermettevano gli stati alcun' altra provvisione che bisognasse per venir quanto prima al fine dell'una e dell'altra impresa. Giace il castello d'Auversa sulla ripa della Sobelda. ove termina la parte Meridionale della città. È compartito in cinque baluardi reali; e tra le fortezze moderne questa s'è mantenuta in riputazione così grande appresso tutti i paesi, ch' ha servito di modello quasi in ogni luogo per tutte l'altre che dopo si sou fabbricate. Degna briglia de Belgi; se tauto avessero inclinato a riceverla, quanto hanno abborrito sempre di tollerarla. Verso la gittà girano alcuni de' fianchi, e gli altri piegano sulla campagna: avendosi avnto riguardo, come si suole in tutti i castelli, di poter da una parte signoreggiar la città,

e dall'altra ricevere nell'occorrenze i per

Parte prima. Liv. IX. 507 cessari soccorsi di fuori. Fra il castello e la città corre un larghissimo spazio; e da questa parte risolverono i Fiamminghi di stringer l'assedio, e lo principiarono con due cavalieri di grand' altezza, sui quali dirizzarono alcuni grossi pezzi d'artiglieria. Ouindi attesero con orribile tempesta di tiri ad infestar quei di dentro; e con gran numero di gente s'applicarono al lavoro delle trincere. Rispondeva sin dentro d'Alosto il rimbombo de' cannoni che battevano l'uno e l'altro castello. Nell'udirlo cominciarono a risentirsi gli ammutinati, ed a fremer d'ira e di vergogna in se stessi. Era capo loro con nome d'eletto Giovanni di Navarrese, ed aveva usata anch' egli ogni industria, ma sempre indarno, per disporgli ad unirsi con l'altra gente. Non lasciò dunque egli fuggir l'occasione. Convocata la moltitudine sulla piazza: e che vogliamo noi (disse) aspettar più oltre? ecco il tuono de' tiri contro i castelli d'Anversa e di Gante. Vorremo che si vantino questi ribelli veri a Dio ed al Re d'avere imposta falsamente a noi la macchia di ribellione? Vorremo che ci lievino due fortezze così importanti, e che mantengono sotto un giogo si giusto i lor si perfidi colli? Non avranno essi dopo in mano contro di noi il castigo? E non dovremo allora noi riceverlo in vece di darlo? Che ci avrà giorato la pertinacia allora di non volere unirci con gli altri?

Delta guerra di Fiandra 500 Cost noi in luogo di riscuoter le paghe in danaro, verremo a pagarle vergognosamente col sangue. Ma siamo anche a tempo di vendicarci, se noi sapremo ben co-noscere la forza de nostri petti, e virilmente usar la virtù delle nostre mani. Io per me dunque son di parere, che noi senz' alcuna tardanza ci leviamo di qua, e ce n'andiamo rapidamente a soccorrere il castello d'Anversa, che tanto più im-porta, che non fa l'altro di Gante; e che assicurata quella fortezza, col medesimo ardore assaltiamo poi subito la città. Del soccorso non ho dubbio alcuno. Dell' assalto spero pur anche ogni buon successo. Noi sappiamo che l'assedio è composto ivi quasi tutto di terrazzani; ch' attoniti prima del nostro arrivo, e poi molto più ancora del nostro assalto, fuggiranno incontanente nelle case e ne magazzini lor mercantili. Quivi noi ci trarremo allora la giusta sete del sangue loro, e quella che non men giustamente dobbiamo avere delle lor prede. La sola Anversa ci porrà in mano le ricchezze di tutto il Settentrione; e col sacco d'una città godremo le spoglie di molte provincie. Ma questo è un parere (compagni miei) che vorrebbe essere prima eseguito ohe dato. Nella celerità consiste la sua virtù. Che se noi tardiamo, e venga in tanto ben ristretto il castello, che gioverà allora, nell'incontransi difficoltà insuperabili, che la risolu-

sione sia presa, quando non potrà più essere effettuata? Voleva dir più ancora l'eletto, ma l'interruppero violentemente gli ammutinati. Con altissime voci, e come se fossero uscite da una bocca sola, cominciarono a gridare all'arme; e da ogni parte correndo a rapirle più che a pigliarle, risolverono di partire all'istesso punto verso il castello d'Anversa. Restavano poche ore del giorno; e fu il terzo di Novembre dell'anno 1576. Raccolte dunque le insegne, e ciascuuo facendo più officio di comandare che d'ubbidire, si levarouo frettolosamente d'Alosto, con intenzione d'entrar la mattina seguente nel castello, ed assaltare poi subito la città. Non poterono però giungervi se non dopo il mezzo giorno; perchè bisognò tardar più che non s' era creduto in passar la Schelda. Mentre stavano sul passarla arrivarono opportunamente nel medesimo luogo il Yargas ed il Romero con 400. cavalli e con alcuni altri fanti: e raccolti insieme entrarono tutti con buon ordine per la porta del soccorso dentro al castello. Voleva Sancio di Avila, che la gente venuta di fuori pigliasse un poco di riposo e di cibo prima d'assaltar le trincere nemiche. Ma tutta d'un senso, manifestando negli occhi l'ardor dell'animo, gridò che bisognava uscir senz'alcun intervallo di tempo, e quella notte o morire o cenare in Anversa. Tra i soldati ch'erano venuti di fuori, e quei che si trovava-

Della guerra di Fiandra no nel castello, il numero eccedeva poca più di tre mila fanti e 500. cavalli. Ne fu più lungo l'indugio. Postasi la fanteria in ordinanza, usci nella piazza, e si divisa in due parti: l'una sotto il mastro di campo Romero, il più ardito e più fortunato nelle esecuzioni, che forse abbia mai avuto la mazione Spagnuola fra tutti i militari suoi capi : e l'altra sotto l'eletto Giovanni di Navarrese, per far quest'onore agli ammutinati. Di compagni divenuti allora emuli i soldati dell'una e dell'altra parte, si mossero tanto ferocemente contro le trincere nemiche è le assalirono con tanta risoluzione, ch'al principio della mischia cominciarono a turbarsi i Fiamminghi, e a dar manifesto segno di timore e di fuga. Il mancar l'animo a questi, lo fece tanto più crescere a quelli. Onde raddoppiato l'impeto, e facendolo sentire alternatamente a nemici ora col vibrar delle picche ora col fulminar de moschetti, ed ora più d'appresso col più sicuro colpir delle spade, gli posero ben presto iu tal confusione e disordine, che non potendo più sostener la disesa delle trincere, surono costretti di ritirarsi e d'abbandonarle. Gli Anversani ch' erano concorsi a difenderle, fuggirono subito senza ritegno alcuno. Ma i Valloni e Tedeschi, talora voltando faccia, meno vilmente si ritirarono. Intanto per le due strade più principali, che dalla piazza del castello conducono nella città, fu contingveto ferridamente l'incalzo da fanti Spagnuoli; i quali seguitati dalla cavalleria abbattendo facilmente ogni ostacolo, pervennero alla piazza maggiore dov'è fabbricata la casa che si chiamava della città. Era sontuesissime l'edifizio, e ben degno a cui rendesse in quel tempo l'onore del primo luogo la mercatura di tutto il Settentrione. Facevano corona-a questo palazzo molte abitazioni di nobil vista, ond'era per ogni parte adornata la piazza. Quivi si ristrinsero gli Auversani, e s'uni con loro qualche numero di Tedeschi e Valloni, e procurarono con nuovo sforzo di ritener la furia pemica. Ma nuovamente rotti e fugati, n'entrò buona parte nel palazzo della città e nelle case della piazza; e dalle finestre percotendo con gran vantaggio gli Spagnuoli al disotto, gli posero finalmente in necessità d'ultimar la vittoria col fuoco, giacche riusciva o troppo difficile o troppo lungo il condurla a fine col ferro. Così ad un tratto si vide acceso un incendio, che divorò in brevissimo tempo la più bella parte di sì bella città. Nè trovarono poi gli Spagnuoli più resistenza da lato alcuno. Ogni piazza, ogni strada, ogni angolo venne in poter loro assoluto; e confondendo essi le prigionie con le morti, non v'erano fra lor tante braccia che bastassero per l'una e per l'altra azione. Molti Fiamminghi di qualità perciò si salvarono, e fra gli altri fuggi per la Schelda il marchese d'Haurè 512 - Della guerra di Fiandra

fratello del Duca d'Arescot, e con lui si salvò nell'istesso modo il Campigni governatore d'Anversa. Non ebbe già la medesima fortuna il barone d'Erbestein; perciocchè rivoltatosi per disgrazia il battello sul quale era entrato con l'armi addosso, lo tiro seco, e lo sommerse nella riviera. Altri infiniti cercarono per l'istessa via di fuggir l'ira de vincitori. Ma o non trovando così subito alla mano i vascelli, o non potendo capirvi tanti, restarono in preda miserabilmente o del ferro o del fiume. Altri con cieco orrore si precipitarono giù dalle mura, e perirono ne' fossi della città. Altri con più sano consiglio nascondendosi ne' penetrali più intimi delle case, riposero la salute loro nell'arbitrio della fortuna. E molti con generosa disperazione incontrando piuttosto, che sfuggendo i pericoli, amarono meglio di morire, che di sopravvivere a sì duro infortunio privato e pubblico. Furono fatti prigioni il conte d'Agamonte, i signori di Capres e di Goygnì, e diverse altre persone considerabili, e quasi tutti i più principali cittadini e mercanti. Il numero degli uccisi, secondo h fama comune, arrivò a sette mila terrazzani la maggior parte. De'vincitori non perirono più di 200.; ed uno d'essi fu l'eletto degli ammutinati Giovanni di Navarrese. Tratta che s'ebbero la sete del sangue, corsero gli Spagnuoli subito poi all'inghiot-

timento del sacco. Fioriva allora con maraviglioso concorso di stranieri la mercatura in Anversa, onde abbondava quella città d'infinite ricchezze, e di tutti quegli agi e comodità che più si potevano godere in sì lussureggiante contrattazione. Fra gli altri forestieri, grande era il numero degl' Inglesi e degli Osterlini, che son quei delle città Anseatiche sul mar Baltico; ed avevano queste due nazioni due case in Anversa di tale ampiezza e capacità, che parevano pinttosto popolazioni che fondachi. Il lusso, compagno sempre delle ricchezze, rendeva non solo agiati, ma fastosi tutti i mercanti, in maniera che molti di loro. bandita ogni mercantil parsimonia, vivevano quasi con regia magnificenza. Contrat-tavaci fra loro gran quantità di gioje, di perle, d'oro e d'argento; e le case erano piene d'ogn'altra sorte di mercanzie. In queste Indie d'una città quanto grande fosse il guadagno che fecero gli Spagnuoli può congetturarsi più facilmente che dirsi. Durò il sacco tre giorni. E con tutto ciò non bastando una tanta dovizia di tutti i beni a pascer l'insaziabile avidità militare. udivansi risonar di grida le case, e vedevansi piene di fuga le strade, per cagione delle violenze che si commettevano da'soldati contro gli abitatori, affinchè non fossero occultate le cose più preziose, o fossero poi discoperte. A questo modo si pas-Bentivoglio Storia ec. V.sl. II.

sava dall'avarizia alla crudeltà. E di crudelta diventando i soldati nuovamente anche avari, tornavano alle rapine: e continovarono in questa maniera, fin che stracchi piuttosto che sazi, e mancando la materia del sacco più che la voglia del saccheggiare, si ridussero all'ubbidienza de capitani. Cosi terminò finalmente questo miserabile infortunio d'Anversa. E ne restò sì afflitta quella città, che parve esserle pronosticata allora quella declinazion di commercio, che la

guerra con diverse altre ingiuriose calami-

tà le ha fatto provar poi negli anni se-

Alla nuova di questo successo inorridì tutta la Fiandra incredibilmente. Erasi di già stabilita la ragunanza degli ordini generali; ed a quest'effetto quasi tutte le provincie avevano in Gante i ler deputati. Onde cresciuto sommamente l'ardore di scacciar gli stranieri fuor del paese, voltarono i Fiamminghi di nuovo ogni sforzo per avere in mano il castello di quella città; e l'ottennero al fine senza molta fatica. Dentro v'era pochissima gente, e vi si pațiva strettezza d'ogni altra sorte, come toccammo di sopra, in maniera che l'assedio non fu illustrato da fazione alcuna importante. Ma l'oggetto, al quale i Fiamminghi più altamente miravano, era di fare una general unione delle provincie; talchè stabilito il governo in mano di gente lor propria, ne fosse totalmente esclusa la fore516 Della guerra di Fiandra

fuor del paese, e far le provvisioni a tal effetto, che bisognassero. Liberate le provincie da quest'oppressione, avessero poi incontanente a ragunarsi in nuova assemblea generale nel modo ch' era seguito l'ultima volta in tempo dell' Imperator Carlo V. e si pigliassero allora le risoluzioni che più convenissero per riordinare il governo, e ridurlo alla sua vera e natural forma di prima. Restassero intanto sospese tutte le leggi uscite con tanto rigore dal Duca d'Alba in pena dell'eresie e de' tumulti, ma nelle provincie cattoliche non s'esercitasse però altra religione che la Cattolica Romana; e quanto alle due d'Olanda e di Zelanda, s'aspettasse quel che i medesimi stati generali fossero per determinare in così fatta materia. Intorno alla restituzione delle città, piazze, fortezze, munizioni ed armi che dovesse farsi al Re. s'effettuasse pur anche ciò che fosse risoluto da loro. Tutti'i prigioni, e specialmente il conte di Bossù, senza pagamento alcuno si rimettessero in libertà. Tutti i beni medesimamente si rendessero a' lor possessori di prima; avuto il riguardo che bisognava a molte impossibiltà irremediabili, ch' aveva partorite la guerra. Tale in ristretto fu il contenuto de' più principali articoli, che restarono accordati fra l'une e l'altre provincie; tralasciando noi di riferirne molti altri in materia pur di giustizia, e toccanti a restituzioni di heni, per fuggire il tedio

Parte prima. Lib. IX.

delle vane minuzie, ed il ritardamento delle soverchie prolissità. Conclusa nel modo accennato questa pace ed unione, vollero cominciar le provincie a farne seguir gli effetti in quei pochi Spagnuoli che si trovavano nel castello di Gante. Era succeduta la resa al medesimo tempo della pace accordata; e perciò fatti accompagnare gli Spagnuoli sino alla frontieria di Francia, mandarono quelli fuor del paese, e con gran risoluzione si prepararono a scacciarne gli altri ancora quanto prima con l'ar-

# DELLA GUERRA

D I

## FIANDRA

DESCRITTA

#### DAL CARDINAL BENTIVOGLIO

Parte Prima. Libro Decimo.

#### SOMMARIO.

Don Giovanni d'Austria passa al governo di Fiandra. Nascono subito ne' Fiamminghi varie diffidenze intorno alla sua persona. Procura egli quanto può di levarle; e cerca l'Oranges all'incontro per ogni via di nudrirle. Segue accordo finalmente fra don Giovanni e gli Stati. Ma vi ripugna l'Oranges con le due provincie

Parte prima.Lib. X. dell'Olanda e della Zelanda, Viene rice. vuto don Giovanni al governo. Usa di nuovo egli ogni diligenza per tirar tutte le provincie in un senso, è non gli riesce. Quindi rinascono i sospetți per ogni parte, e da sospetti le turbolenze. Passa la Regina di Navarra per le frontiere di Fiandra verso la Francia, e don Giovanni va personalmente a riceverla ed alloggiarla in Namur. Occupa egli con tale occasione il castello di quella città. Querele che fanno col Re gli Stati per questo successo. Risolvono poi di chiamare in Brabante l'Oranges, e lo ricevono con insoliti onori. Gelosie che piglia di ciò l'altra nobiltà principale, e sua determinazione d'offerire all'Arciduca Matthias il governo di Fiandra. Accetta egli l'offerta, e vi giunge nascosamente. Senso dell'Oranges e degli Ordini generali intorno alla sua venuta, e risoluzione loro di riceverlo per governator del paese. Armansi contro don Giovanni da ogni banda i Fiamminghi, e tentano di metter l'assedio a Namur. Torna con celerità in Fiandra la gente regia; e quasi subito segue battaglia vicino a Geblurs, con la vittoria da questa parte. Progressi dell' armi regie. Croscono all'incontro le preparazioni sempre più in favor de Fiamminghi. A tal fine vien ragunato dal Palatino Giovan Casimiro un esercito in Alemagna, e ne prepara un altro il Duca d'Alansone dolla

Della guerra di Fiandra parte di Francia. Muovesi prima Giovan Casimiro ; e giunto in Brabante vi occupa Diste. Mettonsi i Fiamminghi dentro ad un alloggiamento ben munito in campagna, per aspettare ch' arrivino tutte le forze straniere. Va con tutte le sue don Giovanni alla volta loro, e non può tirargli a battaglia. Sue speranze di veder presto dissolversi le forze nemiche. Col favor degli ajuti eretici domandano i settarj Fiamminghi una generale libertà di coscienza, e l'ottengono. Sdegno che mostrano di ciò i Cattolici. Nuova fazione de' malcontenti . Dall' Imperatore , dal Re di Francia, e dalla Regina d'Inghilterra si procura qualche aggiustamento di nuovo alle cose di Fiandra. Ma riesce infruttuoso ogni loro officio. Entra nel paese col suo esercito l'Alansone; e fa quanto può l'Oranges, perchè le forze Fiamminghe e l'esterne si congiungano insieme. Resta oppresso da grave malattia don Giovanni. Viene a morte, e lascia il Principe di Parma nell'amministrazion del governo.

Mentre che più ondeggiava tra moti sì tempestosi la Fiandra, e che pareva più necessaria la provvisione d'un nuovo governatore, s'udì l'arrivo improvviso di don Giovanni d'Austria, fratello naturale del Re, nella provincia di Lucemburgo. Aveva egli nel venire traversata in abito sconosciuto la Francia, e per le poste fatto il viaggio con tale celerità, che del suo arrivo egli stesso era stato il primo a portar le nuove. Godeva allora don Giovanni il più bel fiore della sua età, e si trovava nel più alto colmo della sua gloria. Giovanetto ancora di teneri anni, spedito dal Re a domar la sollevazione de' Moreschi. ond' era commossa allera gravemente la Spagna, aveva conseguito grandissimo onore da quel successo. Quindi mandato in Italia per occasione della Lega memorabile contro il Turco, non si può dire quanto in ogni parte di quell'impresa egli avesse fatto ben corrispondere all'autorità suprema del suo comando l'eccellente valor della sua persona; in modo che da lui s'era in primo luogo riconosciuta la famosa vittoria navale di Lepanto, che da sì evidenti pericoli aveva liberata con sì felice esito la

522 Della guerra di Fiandra

cristianità. Ricondottosi poi egli in Ispagua. si tratteneva appresso il Re in molta stima; e da'voti pubblici di tutta la sua nazione era chiamato ad ogni altro maggiore impiego che potesse dar quella monarchia. Onde nata l'occasione d'inviarlo al governo di Fiandra, non tardò punto il Re in abbracciarla; stimaudo e per l'altrui opinione e per la sua propria, che don Giovauni con tante sue egregie doti potesse meglio d'ogn'altro e mantenere in fede le provincie ubbidienti, e domar con l'armi in breve tempo ancora l'ostinazion delle sollevate. Parti egli incognitamente di Spagna, e con l'accennata celerità, perchè il suo arrivo in Fiandra potesse riuscir tanto più spedito e più facile. Era con lui Ottavio Gonzaga figliuolo di Ferrante già si chiaro nell'armi, che fu Vicerè di Sicilia e poi governator di Milano sotto l'Imperator Carlo V.; e com' uno della famiglia d'Ottavio era passato egli occultamente per tutto: ancorchè si fosse alquanto fermato in Parigi per curiosità di veder come fece il Re di nascoso, e per trattare con l'ambesciatore Spagnuolo ch' ivi si trovava allora di residenza. Giunto don Giovanni nella terra di Lucemburgo, che dà il nome a tutto il resto della provincia, seppe il torbido stato, nel quale si trovavano le cose di quei paesi. Ed appunto era caduto il suo arrivo nel tempo stesso ch'era seguito il miserabile sacco d'Anversa. Di-

spiacquegli sommamente la qualità del successo; e ben presto antivide quanto ne resterebbono esacerbati da ogni parte gli animi di quei popoli, e quante difficoltà ciò accrescerebbe all'introduzione del suo governo. Per valersi dell'armi non aveva egli nè forze bastanti nè congiunture opportune. Oltrechè gli ordini più stretti del Re alla sua partita di Spagna erano stati, ch' egli per ogni via tentasse i mezzi soavi prima d'usar gli aspri contro i Fiamminghi. Dunque mon tardo punto egli in significare con ogni più dolce maniera al consiglio di stato in Brusselles il suo arrivo nella provincia di Lucemburgo. Mostrò che il Re non desiderasse cosa più, che di vedere la Fiandra in pace e tranquillità. Ch'egli portava commissioni amplissime per tab effetto, e che le avrebbe eseguite con ogni prontezza e facilità maggiore dalla sua parte. Rappresento un sommo dispiacere de nuovi tumulti e disordini succeduti; e per segno di ciò disse, che darebbe ordine subito agli Spagnuoli, che desistessero da tutte le ostilità, e cercò pienamente in somma d'assicurar le provincie, che fosseroper ricevere ogni più giusta e più desiderata soddisfazione dal Re per mezzo del suo governo. Da Gante s'erano trasferiti a Brusselles i deputati degli ordini generali; e con loro andava unito ne medesimi sensiil consiglio di stato. Rimasero tutti grandemente confusi per la venuta repentina

524 Della guerra di Fiandra

di don Giovanni; poichè ben vedevano essere impossibile ch' egli portasse risoluzioni tali dal Re, che potessero aggiustarsi coi lor disegni. Spedirono con tutto ciò, dopo qualche spazio di tempo, il Visconte di Gante, il signor di Rassenghien, ed il signore di Viglierval a passare quell' officio che dovevan con don Giovanni; ma principalmente affine di penetrar più a dentro ne suoi pensieri. Non manco don Giovanni di ricevergli con ogni dimostrazione di stima, e di rappresentar loro a pieno l'ottima volontà del Re verso quelle provincie. Assicurogli particolarmente che il Re voleva in ogni modo farne partir gli Spagnuoli insieme con gli altri soldati stranieri, e concedere un perdono amplissimo a tutti quelli che potessero averne bisogno per le rivolte succedute sino a quel giorno. Riportate a Brusselles queste si larghe dichiarazioni, non potevano se non grandemente piacer da una parte; poiche nel punto specialmente degli stranieri venivano i Fiamminghi ad ottener quello che più avevan desiderato. Ma dall'altro canto era tale in essi la dissidenza che pigliavano da tutte le azioni degli Spagnuoli, e sì fresca ed orribile la memoria delle calamità sofferte per mano loro, che quanto più favorevoli uscivano le offerte da don Giovanni, tanto più stimavano di dover riputarle per insidiose. Era come l'oracolo del paese allora il Principe d' Oranges dopo l'unione sta-

525

bilita fra le provincie; onde tutti i negozi più gravi fra loro e si trattavano col motivo de'suoi ricordi, e si risolvevano con l'autorità delle sue opinioni. Volle perciò il consiglio di stato, insieme coi deputati degli ordini generali, sapere il suo senso intorno alla venuta di don Giovanni, ed alla forma di riceverlo nel governo, prima che sopra di ciò si pigliasse risoluzione. Inviò l'Oranges un lungo discorso in risposta; ma la sostanza fu questa. Essergli tanto più sospette le promesse di don Ğiovanni, quanto più largamente ve-nivano fatte. Vedersi da chiari segni che il fine degli Spagnuoli era di voler ingannare i Fiamminghi, e di rendergli addormentati, perchè tanto più facilmente poi restassero oppressi. Non doversi ricevere don Giovanni se non in tal modo, che, salva la dovuta ubbidienza al Re, si restituisse al paese il suo governo di prima. Dunque innanzi ad ogni altra cosu n'uscissero gli Spagnuoli. Le cittadelle si rimettessero in mano a' Fiamminghi, e demolissero. A don Giovanni non si concedesse autorità di sorta alcuna, nè anche sopra le milizie dell'istesso paese. Ritenessero gli ordini generali quelle prerogative che lor si dovevano. A tal effetto potessero ragunarsi una o più volte l'anno per conservare le provincie nel godimento de lor privilegi; e senza l'autorità de medesimi ordini generali non avesse don

## 526 Della guerra di Fiandra

Giovanni a risolvere cosa alcuna importante. A lui toccare di fidarsi più de' Fiamminghi, che a' Fiamminghi di lui. E nondimeno doversi credere, che non sarebbe lor mai perdonato dal Re, poiche egli si teneva troppo altamente offeso da loro. Ch' essi perciò dovessero considerare il suo sdegno con le sue forze, e ridursi in termini, che non potendo mai assicurarsi da quello, non si lasciassero almeno opprimer da queste. Così fatti concetti e spirava in se stesso l' Oranges, e procurava d'instillare negli animi de' Fiamminghi. E questi furono i fondamenti ch'egli sin d'allora gettò di quella repubblica delle Provincie Unite, che poi s'è formata e stabilita con potentissime forze ne'tempi nostri, e sopra la quale noi già inviammo da Brusselles a Roma una relazione particolare; ch' insieme con altre scritture pur nostre in materia di Fiandra, fu poi messa in luce da Erioio Puteano singolar nostro amico, e degnissimo successore di Giusto Lipsio nelle lettere non men che nel laogo, e nell'eredità della fama, non meno che in quella della fatiche. Sperava l'Oranges allora in tal modo di farsi moderatore ed arbitro del governo; e col favor delle congiunture abbattuta affatto la regia sovranità, di potersi almeno fabbricare la fortuna del principato nell'Olanda e nella Zelanda, quando non avesse potuto pervenire a quello di tutte le provincie congiunte in un corpoE non ghi riusciva per avventura fallace il disegno, se un colpo stesso (come in suo luogo si narrerà) non gli avesse troucato il filo della vita e quello insieme delle speranze.

Crebbero da tale risposta ne Fiamminghi le gelosie così fattamente, che non par rendo loro di stare uniti a bastanza con l'accordo poco prima concluso in Gante, risolverono di fare un'altra unione ancora più stretta. Formarono perciò una scrittura sotte il nome è con l'autorità degli ordini generali; e tornando a ripetere in essa le calamità sofferte dagli Spagnuoli, confermavano di nuovo la confederazione di Gante, promettevano d'osservarla inviolabilmente, e dichiaravano traditori ed infami quelli ch' in qualvivoglia modo contravvenissero. Fu poi sottoscritta e sigillata questa scrittura in ogni provincia da ogni magistrato e governatore, e fu abbracciata con sommo applauso da tutto il paese. E perchè soprattutto ricordava l'Oranges che gli stati s'armassero, mostrando egli il pericolo che poteva aspettarsi nuovamente dagli Spagnuoli; perciò attendevano gli ordini generali a far nuova gente di guerra, e sotto il conte di Lalaygne, del Visconte di Gante, e del signor della Mota, ne riducevano insieme un buon corpo a Vaure, luogo tra Brusselles e Namur, ed in sito opportuno specialmente da fare estacolo a don Giovanni. Per suo ricordo furono fatte

Della guerra di Riandra

varie spedizioni medesimamente in Germania, in Francia ed in Inghilterra, affine di chiedere siuto in ciascuna di quelle parti, e render comune la causa de Fiamminghi con tutti i vicini. Dalla Regina d'Inghilterra fu inviata una somma considerabile di danaro, e s'offeri disposta, ma per vie segrete, a maggiori dimostrazioni. Dalla parte di Germania la pratica più stretta fu mossa con Giovanni Casimiro, uno de' conti Palatini del Reno; e l'istanza era di dargli danari per levar gente di quella nazione e condurla in Fiandra. Dal lato poi della Francia, non solo si procurava di muover la fazione Ugonotta, ma di tirare ne' medesimi sensi ancora la parte Cattolica sotto l'autorità del Duca d'Alansone fratello del Re, con l'invitarsi il Duca particolarmente a volersi procurare una fortuna degna di lui in Fiandra, giacchè non poteva in modo alcuno trovarla in Francia. Tutte queste pratiche erano venute sacilmente a notizia di don Giovanni. E nondimeno dissimulando egli con gran sofferenza, e volendo levare tutti i pretesti, de quali si potessero servire i malintenzionati Fiamminghi, confermava più espressamente di nuovo le cose accennate in soddisfazione delle provincie, e concludeva che resa da loro l'ubbidienza alla Chiesa ed al Re che dovevano, egli in tutto il resto accetterebbe le condizioni che gli proponessero. Andarono più volte innanzi ed

529

indietro i medesimi Visconte di Gante, ed i signori di Rassenghien e di Viglierval; e per dare facilità maggiore a quell'aggiustamento che bisognava per ricever don Giovanni al governo, fu stabilita una tregua di quindici giorni, e poi alluugata per alcuni pochi altri. Tutte le difficoltà si riducevano alla diffidenza. Perciocche gli stati prima d'ogni cosa volevano ch' uscissero gli Spagnuoli insieme con tutti gli altri soldati stranieri; e don Giovanni vi si mostrava disposto, ma stimava all'incontro dimanda giustissima, ch' al medesimo tempo dovessero uscir le milizie forestiere ch' avevano i Fiamminghi dalla lor parte. E perchè sopra questo punto si mostravano ostinatissimi in contrario gli stati, fu proposto, ch'almeno per sua sicurezza si ponessero da loro alcuni ostaggi qualificati nel castello d' Huy terra di Liege, sotto custodia del Vescovo di quella città, sinchè partita prima la gente Spagnuola, fossero partite poi le milizie lor forestiere. E s'aggiunse, ch'al medesimo fine appresso la persona di don Gioranni fosse constituita una guardia con un capo del paese, che gli giurasse la debita fedeltà. Desiderava egli sopra tutto di sapere, che forma d'ubbidienza resterebbe conservata alla Chiesa ed al Re; ed instava che fossero tali le condizioni nell'esser ricevuto al governo, che la religione non avesse a riceverne troppo gran pregiudizio, nè la dignità reale trop-Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

Della guerra di Fiandra

po evidente offesa. Per luogo di sicurezza, dove fra don Giovanni e gli Stati dovesse aggiustarsi l'accordo che si maneggiava dall'una e dall'altra parte, fu proposta similmente la terra d'Huy, come luogo neutrale. Ma in tutti questi punti risorgevano varie difficoltà; e l'Oranges particolarmente a tutto suo potere le fomentava, perchè il sno fine era in somma, o che don Giovanni non si ricevesse, o almeno che fosse ricevuto col nudo titolo di governatore, aicche venisse a restare assolutamente in mano agli Stati, che voleva dire quasi nell'assoluta potestà del medesimo Oranges. Era morto poco innanzi l'Imperator Massimiliano. E perchè i Fiamminghi erano ricorsi alla sua protezione prima ch'egli mancasse, avevano essi poi fatto il medesimo appresso Rodolfo suo figliuolo succedutogli nella dignità dell'Imperio. Nè al Re Cattolico poteva dispiacere un tal mezzo. E perciò Rodolfo aveva destinato Gherardo Grosbec Vescovo di Liege, ed insieme due altri suoi consiglieri, affine di stabilir qualche buono aggiustamento fra don Giovanmi e gli Stati. Riputossi a proposito anche da Cesare, ed in ciò concorse pur simimente l'approvazione del Re, che il Duca di Cleves, come Principe tanto interessate di vicinanza con le provincie di Fiandra. inviasse aucor egli persone in nome suo per facilitar maggiormente l'esito dell'accordo.

Dunque sul principio dell'anno 1577. questi ambasciatori si trasferirono nella terra di Marca in Famines, così chiamata, ch'è nella provincia di Lucemburgo più verso il paese di Liege; e quivi si trovò don Giovanni medesimamente per essere più vicino alla terra di Huy, dove si trattenevano i commissari, de quali si servivano gli stati per la trattazione accennata. In due punti persistevano inflessibilmente gli stati. L'uno era, che prima d'ogni cosa partissero gli Spagnuoli con tutto il reste de soldati stranieri. E l'altro, che il nuovo aggiustamento con don Giovanni non pregiudieasse in alcuna parte all'unione seguita in Gante fra le provincie. Erano grandissime le difficoltà che s'incintravano ia questi ed in altri punti; e conosceva ben don Giovanni, quanto verrebbe a restare abbassata l'autorità regia e la sua nella conclusione d'un tale accomodamento. Ma piuttosto che tornare all'armi volendo egli tentare ogni via della quiete, e consigliato vivamente dagli ambasciatori Imperiali e da quei del Duca di Cleves, i quali si persuadevano, che usciti gli Spagnuoli, don Giovanni riceverebbe nel resto ogni soddisfazion da' Fiamminghi, condescese egli finalmente all'accordo nella maniera ch'essi ambasciatori stimarono ben di concludere. Il suo contenute su questo. Che tutti i soldati Spagnuoli insieme con gli Alemanni, Italiani, e Borgognomi do-

Della guerra di Fiandra vessero partire da' Paesi bassi, e dentro al termine di quaranta giorni effettivamente ne fossero usciti fuori. Che le piazze e castelli s'avessero a consegnare subito in mano di naturali Fiamminghi. Fossero liberamente restituiti i prigioni, e fra questi il conte di Buren ritenuto in Ispagna; avuto riguardo, che il Principe d'Oranges suo padre dopo la ragunanza degli Stati generali soddisfacesse anch' egli per la sua parte a quanto essi determinassero. Alle provincie il Re lasciasse godere tutti i privilegi e le immunità loro di prima. All'incontro fosse mantenuta la religione Cattolica romana in ogni luogo da loro. Licenziassero parimente anch' essi le genti loro straniere, e rinunciassero ad ogni confederazione e lega di fuori. Pagassero 600. mila fiorini subito per soddisfare la gente Spagnuola nell'essere licenziata; e pigliassero similmente sopra di loro a soddisfare poi l'Alemagna. Questi furono in sostanza i più principali articoli dell'accordo; e sotto que! ste condizioni s' obbligarono gli stati di ricevere don Giovanni al governo. Concluso l'aggiustamento furono dati subito gli ordini che bisognavano da don Giovanni per far partire gli Spagnuoli col resto de soldati stranieri; e spedi Ottavio Gonzaga ed il segretario Escovedo Spagnuolo per fartie seguir quanto prima l'effetto. Ma l'Oranges inteso l'accordo, mostro chiaramente che non fosse riuscito a soddisfazione sira : rie

Fiamminghi, e sar egli poi la soleune sua entrata in Brusselles con l'introduzione al 534 Della guerra di Handra

governo. Concorse gran nobiltà subito a visitarlo in Lovanio; e dalla sua parte nonmancava egli di raccoglier tutti con la piacevolezza che poteva esser più grata al paese, ed insieme con la dignità ch'era più conveniente alla sua persona. Da quel luogo spedi il dottor Leonino in Olanda per dar parte al Principe d'Oranges ed agli stati Olandesi e Zelandesi dell'accordo seguito fra lui e l'altre provincie, e per fare ogni opera di tirar quelle due ancora e l' Oranges ne' medesimi sensi. Ma questa diligenza non partori altro effetto, che di scoprir sempre più le durezze da quella parte, e l'industria ch'usava l'Oranges per fomentarle. Intanto aveva don Giovanni fatta consegnare la cittadella d'Anversa in mano del Duca d'Arescot; e così parimente ogn'altro castello tenuto sin allora dagli Spagnuoli era passato in man de Fiamminghi. Onde ragunatasi tutta la soldatesoa straniera in Mastrich, ( dall'Alemagna in fuori, alla quale per le difficoltà delle paghe s'era dato un poco più di tempo al partire ) s'accinse finalmente ad uscir de' Paesi hassi, e l'esecuzione totale ne segui conforme allo stabilimento che s'era preso. Non è possible a rappresentar l'allegrezza che senti e mostrò di questo successo da ogni parte la Fiandra. În tutte le città e terre, e ne' più comuni villaggi ancora, cinscuno correva ansiosamente a voler udirne, e poi a voler darne la nuova; come se quella fosse stata la maggior felicità ch' avesso potuto desiderarsi e conseguirsi da lore. All' atto dell' esser posto in mano dell'Arescot il castello d'Anversa, non volle trovarsi il castellano Sancio d'Avila, ma ne lasciò l'escauzione al suo luogotenente Spagnuolo, manifestando egli con libertà di sensi e non men di parole, che non voleva essere a parte d'un'azione che riputava dannosissima al suo Re, ed indegna di tante altre ch'aveva operate sì gloriosamente in Fiandra la sua nazione. Anzi è fama, ch' egli nel licenziarsi da don Giovanui, con l'istessa libertà gli dicesse : Vostra Altezza ci fa uscir di Fiandra; ma si ricordi, che ben presto sarà costressa a richiamarci di nuovo. E così poi avvenne, come in suo luogo si parrera. Nel castello d'Anversa su posta guarnigione di gente Vallona; e cominciarono gli stati a far le diligenze che. bisognavano per mettere insieme il danaro necessario a far partir gli Alemanni medesimamente; il che portava seco molta difficoltà, per le gravi spese già tollerate, e per quelle che s'eramo sentite allora uel fare uscir gli Spagnuoli. Da Lovanio finalmente si trasferi don Giovanni a Brusselles, dov'egli fece la sua entrata pubblica nel primo giorno di Maggio; e riuscì tauto solenne così per la frequenza della nobiltà e d'ogu'altra gente inferiore, come per le acclamazioni lietissime, dalle quali fu accompagnato quel

euo primo ricevimento, che non v'era quasi memoria d'un'altra azione simile in niun Principe assoluto di Fiandra, non che in un semplice governatore. Ma non tardò molto questa scena sì allegra a mutarsi in altre piene di mestizia e d'orrore; come noi anderemo di mano in mano rappresentando.

Presa ch' ebbe don Giovanni l'amministrazion del governo, comincio egli ben presto a conoscere quanto maggiore in lui fosse la parte dell'ubbidire, che non era quella del comandare. Non usciva ordine aleuno da lui che non bisognasse subordinarlo al consiglio di stato, il quale soffrendo mal volentieri di lasciare il governo esercitato sin allora per modo di provvisione, cercava tuttavia per indiretto cammino di ritenerlo con 'prerogative di stabile autorità. Adducevansi ora i privilegi comuni a tutto il paese, ora i particolari di questa e di quella provincia; e quando con uno e quando con un altro pretesto, il consiglio procurava d'aggrandire sempre più dalla sua parte il maneggio, e d'abbassarlo quanto più poteva da quella di don Giovanni. E non mancava d'invigilare ad ogni occasione l'Oranges. Aveva egli per suo principale architetto di sedizione Filippo Marnice signore di S. Aldegonda; ed era suo gran seguace aucora il signor di Heez governatore particolare di Brusselles. Più cauto il primo, e più ardente il se-

condo; e perciò di mistura tanto migliore l'uno e l'altro per nuocere. Questi due in Brusselles, e diversi altri che in altre parti dipendévano pur dell'Oranges, andavano continuvamente seminando voci sediziosissime, per concitar gli animi de Fiamminghi più che mai alle novità. Pubblicavasi da loro che Girolamo Rhoda, Sancio d'Avila, ed altri capi Spagnuoli ch'erano andati in Ispagna, dopo essere usciti di Fiandra. avevano ricevute dal Re e dalla sua corte accoglienze grandissime, con promesse d'altri nuovi e maggiori impieghi. Nom essere questa ( dicevano ) una dichiaras zione espressa, con la quale veniva il Re a sentenziare in favor degli Spagnuoli contro i Fiamminghi nell'ultime turbolenze che aveva patite il paese? Non essere questa come un'accusa d'infedeltà, che sì dava al Consiglio di Stato? Non apparire chias ra da ciò l'intenzione del Re nelle cose di Fiandra? E che altro poter egli nudrire nell'animo, se non d'aspettare che rimanessero disarmati i Belgi per opprimergli di nuovo tanto più facilmente? Gli esempj delle cose passate fare il pronosticu a' successi delle future. Così in tempo della Duchessa di Parma essersi sidato il pae: se, ed avere aspettato ogni migliore trattamento sul fine del suo governo; quand' ecco all'improvviso giungere armato il Duca d'Alba, ed introdurre quella fiera e miserabile servità, che fino a quel giorno

538. Della guerra di Riastira s' era provata. Don Giovanni essenti denalmente Spagnuolo; portare nascosi i consigli di Spagna, ed avere per suo ministro nel primo luogo Giovanni Escovedo, uomo di quella nazione, ed al cui segre. to il Re aveva sidati i più misteriosi arcani intorno alle cose di Fiandra. Dunque se non volessero di nuovo perire miserabilmente i Fiamminghi, non dovere essi deporte in modo alcuno l'autorità nella qual si trovavano. Sapesse ritenere il Consiglio di Stato le sue prerogative. Sapessero conservarsi gli Ordini del paese le lor maggioranze. Ma sopra tutto non si lasciassaro le provincie troppo addormentar dalla quiete; poiche, insidiata quell'occasione, sarebbono corsi gli Spagnuoli subito ad abbracciarla. Potere ad un tratto il Re formare un esercito ed introdurlo. Nel qual caso che gioverebbe a' Fiamminghi la lentezza delle lor ragunanze per mettere insieme le forze proprie? E che frutto apporterebbe la speranza più lente ancora d'avere in ajuto le forestiere? Procuravasi in questa mauiera di corrompere gli animi de Fiamminghi, e d'imprimere in lor quegli essetti che potessero alienargli da don Giovanni, e sempre più ancora dagli Spagnuoli, e fargli precipitara di nuovo più che mai nelle turbolenze. Regna la fraude nell'Austro, ed il candor nel Settentrione. Ma questo proceder sì candido enole degenerar troppo facilmente nel

eredulo; onde non è maraviglia se qualche astuto macchinatore di cose nuove aggiracome gli pare i popeli in quelle parti, e se fa provare loro il mal degli inganni. prima che sappiano scoprire d'esser veramente ingannati. Per questa parte sogliono peccar le nature Fiamminghe; e se mai lo mostrarono in alcun tempo fu allora nel credere con tanta facilità quel che veniva lor suggerito in abborrimento di don Giovanni, ed in odio sempre maggiore degli Spagnuoli. Erasi piuttosto abbandonato, che messo don Giovanni iu mano al paese; dal nudo titolo infuori di governatore non gli restava più sostanza alcuna d'autorità, gli Spagnuoli erano usciti, gli Alemanni dovevano uscire, e quello che più importava, tutte le fortezze di già venivano custodite da' propri Fiamminghi. E pur tornarono essi tanto leggiermente a formare i primi sospetti, che se il Duca d'Alba fosse stato di nuovo alle porte di Fiandra, e con un esercito più potente dell'altra volta, non avrebbono potuto formargli maggiori. Procurava nondimeno don Giovanni con ogni diligenza possibile di levargli, e si scrviva delle ragioni qui di sopra accennate, e di molte altre ch'egli faceva rappresentare in confermazione dell' attima volontà del Re, ed insieme della sua propria verso il paese. Ma poco giovavano tali offici, perchè troppo erano le insidie tese in contrario, e troppo facile ne riusciva

540 Della guerra di Fiondra

l'effetto a chi le tendeva. Uno degli articolì più principali che si fosse stabilito nell'accordo di Gante, e poi confermato in quello. di Marca era, chi uscita la soldatesca straniera, si dovessero ragunare con ogni maggior solennità gli ordini generali nel modo ch'era seguito l'ultima volta in tempo dell'Imperator Carlo V., e che si determinasse allora quello che più convenisse intorno al punto della religione Cattolica dentro elle due provincie dell' Olanda e della, Zalanda. Intromesso don Giovanni al governo, fece. egh subito le istanze che bisognavano per l'esecusione di questo articolo. E mostro il consiglio di stato di voler farne ogni opera con l'Oranges. Ma o che da quella patte si facessero freddamente gli offici, o che da questa venissero troppo dure al solito le risposte, niuna cosa in tal materia si poteva concludere. Risolverono poi gli stati, facendone richiesta particolare don Giovanni, di mandare per nome loro in Olanda il Duca d'Arescot, e con lui i signori di Hierges e di Viglierval, insieme col dottor Leonino e col tesoriere Scholz signore di Grovendone spediti amendue in nome proprio di don Giovanni, per tentare con un nuovo sforzo di ridurre l'. Oranges e le due acconnate provincie in un medesimo senso con l'altre. Il che quando non fosse riuscito, credeva don Giovanni. che da questo almeno dovesse apparire;tanto più chiara l'ostinazione e la pertinacia,

dal canto loro. Usci finalmente con tale occasione: l'Oranges insieme coi deputati Olandesi e Zelandesi a più determinate risposte; e fu rappresentato da loro, che non potevano quelle due provincie mutar la religione lor riformata per tutto in esse ormai ricevuta. Dolevansi con varie interpretazioni di non veder eseguito, come si doveva i l'accordo di Gante. Che bisognava demolir le auove fortezze, e particolarmente quella d'Anversa, per levare ogni. nuova occasione agli Spagnuoli di rientrare. vi: Chiedeva l'Oranges la restituzione libera del figliuolo. E pretessendo querele a querele, non finiva mai in somma di soddisfarsi, poiche in effetto mon voleva ricever. soddisfazione. Tornato infruttuosamente l'A. rescot a Brusselles, non perciò gli stati ne: mostrarono quel senso che don Giovanni; aspettava. Anzi pigliando animo sempre più la fazion dell'Oranges, procuravano i sues seguaci di giustificare con maniere arditissime, e quesi in faccia di don Giovanni, ogni azione che venime da quella parte. Camminava l'Heez per Brusselles con guardia particolare, come s'egli non riconoscesse altro comando che il suo in quella terra. Ed il popolo, deposta ogni riverenza verso la persona di don Giovanni, commetteva molte azioni indegne verso la sua famigha; non mancando i più temerarj fra l'infima plebe di spargere insolentissime voci, e che potevano facilmente portare la

Della guerra de Fiandra moltitudine a sedizione. Dissimulava con tutto ciò don Giovanni; ed in molta cose fingeva o di non saperne il fattu o di non curarne il successo. Ponevasi da lui ogni studio particolarmente per guadagnare l'Av rescot e gli altri più principali, e dividergli dall' Oranges; e procurava che s'avvedessero de'suoi artifiziosi disegni, mostrando che tendessero manifestamente ad ago grandire lui medesimo con l'autorità popolare, e con l'ubbassamento di tutti gli altri ordini del paese. Che di già essendosi fatto eretico, s'era fatto per conseguenza nomico dogli ecclesiastici. E col rendersi primo fautore del popolo, come non dis chiararsi egli ancora principale contrario alla nobiltà? Per usare con l'Arescot ogni maggiore dimostrazione di confidenza, il Re avera posto in man sua il castello d'Ame versa, e gli aveva dato per langotemente il Principe di Simay suo figliacio primo. genito. E passava senza dubbio grand emas Jazione di maggioranza fra l'Arestot e l'Os ranges. Ma quegli era d'aperta e volubil natura ; laddove questi essendo pieno di gran sapere, e nomo di profondissime ass stunie, e collocato di già in tanta riputasione dentro e fuori di Finadra, riteneva troppo gran vantaggio in tutte le cose dal canto suo. Aggiungevasi, che godendo nel governo di Fiandra tanta parte d'endine popolare, e specialmente nelle terre e citi

الموات والمواولات والمواج

tà, per abitar d'ordinario gli abati monacali ed i nobili alla campagna, non voleva l'Aresoot ne alcun altro governator di provincia disgustar quella sorte di gente, dalla quale dipendeva il seguito e l'autorità loro principal nel paese. Oltreche poi al fine desiderando ciascuno de nobili, e più ancora i più rilevati fra loro, di mostrarsi selanti nel favorire il ben della patria, non potevano discostarsi molto da quei sensi che ne faceva apparire l'Oranges, poichè erano coloriti troppo apeziosamente per un tal fine. Trovavasi in molta stima allora il Visconte di Gante, che per occasione d'eredità alcuni anni dopo divenne marchese di Rubays; e nelle divisioni che nacquero fra le provincie servi poi con gran sede il Re in carichi militari molto importanti. Di questo pur anche procurava don Giovanni d'assicurarsi; onde per mostrar confidenza seco, risolvè di valersene con mandarlo in Inghilterra, per dar conto alla Regina della sua introduzione al governo. e per soddisfare agli offici almeno dell'apparenza con lei , poichè non ignorava egli nel resto, che di là i sollevati di Fiandra avevano ricevuto sempre ogni fomento maggior per l'addietro, e lo riceverebbono più che mai ancora nell'avvenire.

Sollecitavasi in questo mezzo dagli Stati il pagamento della soldatesca Alemanna, per inviar quanto prima pur anche fuor del passe questa parte di gente straniera che

Della guerra di Fiandra vi restava. Ma il negozio riusciva pieno di grandissime difficultà, perchè gli Stati non sapevano come travare il danaro, essendone grandemente esausti per tante spese già fatte, e per la somma che se n'era posta insieme di fresco nell'uscita degli Spagnuoli. Stimarono essi perciò molto opportuna l'occasione dell'esser mandato in Inghilterra il Visconte di Gante, e vennero in pensiero di fare istanza col mezzo suo alla Regina, che volesse accomodargli di qualche danaro nuovamente per tal effetto. Eranle debitori essi già d'altre somme, e forse non avrebbe ella ricusato d'aggiungere questa ancora, Ma don Giovanni stimando che non convenisse d'impegnare più di quel ch' erano di già alla Regina le rendite del paese, e conoscendo che questa era pratica dell'Oranges, non volle che il Visconte la movesse ne l'ajutasse. Querelaronsi di ciò grandemente gli Stati; e da questo cominciarono a sospettare, che don Giovanni non vedesse volentieri partir la gente Alemanna. Crebbe poi per nuova occasione poco dopo in gran maniera il sospetto. Per ordine degli Stati erano venuti a Malines i colonnelli ed altri officiali di quella nazione, affine d'aggiustare il pagamento che dovevan ricevere. E perchè le pretensioni loro riuscivano troppo ingorde, perciò il negozio incontrava difficoltà molto grandi. Per superarle più facilmente mandarono gli Stati il Duca d'Arescot .

vano. Per via di gravissimi autori furono poi confermati a don Giovanni i sospetti

Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

546 Della guerra di Fiandra

delle insidie contro la sua persona. L'uno fu prima il Duca d'Arescot, il quale mostrò di sapere che fosse ordita una congiura per ucciderlo o farlo prigione. E l'altro puco dopo fu il Visconte di Gante, che partitosi in gran diligenza da quella città venne a Brusselles, ed avverti don Giovanni del pericolo evidente nel qual si trovava. Contuttociò non finiva don Giovanni di prestar fede a questi rapporti, dubitando che non potessero venir mescolati con artificio per farlo precipitare in qualche disperata risoluzione, dalla quale restassero poi tanto più giustificate le accuse che gli si davano. Ma crescendo pur tuttavia in lui sempre più l'occasion di temere, finalmente risolvè d'inviare in Ispagna il segretario Escovedo, e ne prese il pretesto col rappresentare agli Stati ch'egli voleva fare ogni sforzo, affinchè il Re mandasse qualche buona somma di danaro per soddisfare tanto più facilmente e più presto la soldatesca Alemanna. Il vero motivo però di spedinlo, su per avvertir pienamente il Re dello stato nel quale si trovavano le cose di Fiandra, e per fargli conoscere l'evidente necessità ch'aveva don Giovanni di mettere quanto prima in sicuro la sua persona. Partito l'Escovedo, seppe dou Giovanni, che in varie manicre segretamente la fazione dell'Oranges praticava i capi Alemanni per tirargli dalla sua parte. Non tardò egli più allora. Chiamati a comuni-

enzione segretissima i conti di Mansfelt e. di Barlemonte, de' quali due sapeva di potere assolutamente fidarsi, conferì le sue angustie con loro. Il Mansfelt era governatore del Ducato di Lucemburgo, e per la sua gran fedeltà verso il Re governò, più volte poi (come si vedrà) tutti i Paesi. bassi, restando però sempre governator. particolare dell'istessa provincia finchè morì gia fatto vecchio di novanta e più anni, Il Barlemonte, che insieme co' figliuoli fu sem-. pre anah'egli fedelissimo al Re, aveva in governo la Contea di Namur, provincie l'una e l'altra le più prossime alla Lorena, e per conseguenza le più voltate verso l'I-, talia. Corre la Mosa quasi per mezzo alla città di Namur, ed in questo, fiume, ne sbocca un altro chiamato Sambra, chegli s'unisce pur nel sito dell'istessa città. Per due ponti di pietra è libero sempre ilpassaggio sull'una e l'altra riviera, il che rende al luogo e maggior la comodità e, più grande eziandio l'ornamento. Quindi, s'alza dentro alla città per un lato il terreno, e su quest'eminenza è piantato un castello antico, ma dalla natura reso assai forte. Il parere dunque del Barlemonte fu, che don Giovanni pigliasse qualche pretesto di trasferirsi a Namur, e s'assicurasse di quella città e del suo castello per sicurerza di se medesimo; poichè di là sareb. he poi sempre libero il passo nel Lucem-: burgo, e quivi si patrebbono ricevere d'I-

Della guerra di Fiandra 548 talia facilmente quelle sorze che per necessità dovessero richiamarsi di nuovo in Fiandra. Ma soprattutto stimò, che subito si dovesse porre ogui diligenza per guadagnare i Tedeschi, e romper le pratiche mosse in contrario. E senza dubbio era importantissimo questo punto, poiche oltre alla qualità de' soldati, molte piazze delle più principali si trovavano si può dire in man loro per averle in alloggiamento. Piegava il Mansfelt ancora nell'istessa opinione. Ma essend'uomo di grave consiglio, e per sua natura abbracciando più volentieri sempre le risoluzioni caute che le arrischiate, avrebbe egli voluto aspettar prima l'arrivo in Ispagna dell'Escavedo, escoperti più chiaramente i sensi del Re, ch'allora poi don Giovanni esseguisse con maggior sicurezza i suoi. Non poter dubitarsi (diceva egli) che l'occupare il castello di Namur, non fosse per essere come un general tocco all'arme, che subito le metterebbe in mano de' Fiamminghi per ogni parte. E che altro volere la fazion dell' Oranges? Quanto goderebbe essa allora in vedere che don Giovanni fusse il primo ad usar la forza? E quanto dissicile sarebbe il giustificarla? Olire al dubbio che non avessero a bisognare le giustificazioni forse più ancora in Ispagna, che in Fiandra. Il principato aver miste con le felicità le miserie; e fra queste una riuscire delle maggiori, che le congiure non siano credute, se non quando sono

eseguite. Dunque esser meglio d'attendere prima le risposte dell' Escovedo, e sfuggire intanto con ogni vigilanza i pericoli. Dio finalmente protegger le buone cause, ed in questa, ch'era quasi più sua che del Re, ciò potersi sperare con pienissima confidenza. Ebbero forza appresso don Giovanni queste ragioni del Mansfelt; onde per alcuni di sospese la risoluzione, alla quale era consigliato dal Barlemonte. Ma perchè egli seppe che in Olanda ogni giorno più orescevano le preparazioni alle turbolenze. e sempre più ancora in Brusselles contro la sua persona i pericoli, non volle com maggior dilazione aspettarne gli ultimi eventi, e perciò risolvè di trasferirsi a Namue quanto prima avesse potuto.

Fermatosi in questo pensiero, la difficoltà principale che s'incontrasse era nel trovare il pretesto di tale uscita, per non essere la città di Namur sì vicina a Brusselles, che sotto finta di caccia, o sotto altro colore ciò si potesse così facilmente eseguire. Sono distanti quasi due giornate questi luoghi l'uno dall'altro; in modo che per trasferirsi a Namur don Giovanni cou la sua corte bisognava necessariamente fare un gran moto, e dare insieme grand'occasion di discorsi. Ma non si può credere quanto ne' casi umani signoreggi l'arbitrio cieco della fortuna. Passava allora sul principio di Luglio per quelle frontiere della Fiandra verso la Francia, Margherita di

550 Della guerra di Fiandra

Valoys Regina di Navarra, con occasione d'andare all'acque minerali di Spa nello stato di Liege. Quest'era il titolo esteriore del suo viaggio, ma l'effetto fu veramente per ajutare ella stessa più da vicino le pratiche mosse in favore del Duca d'Alansone fratello suo, come noi accennammo di sopra. Riceveva poco gusto allora il Duca nella corte del Re suo fratello, e dall' altra parte fra la Regina e il Duca, oltre alla congiunzione del sangue si vedeva una strettissima corrispondenza di volontà. Per avvantaggiar dunque gli interessi del Duca passò per Cambray la Regina, e quivi procurò di guadagnar l'Arcivescovo di quella città, e il governatore di quel castello. Le medesime diligenze poi furono fatte da lei appresso il conte di Lalayne governatore della provincia d'Enau, e appresso diversi altri de'più qualificati che fossero in quelle parti. Nè fu di poco frutto il maneggio, perchè Margherita era donna di spirito grande, e in un suo libro di Memorie distese con fioritissimo stile, ch' uscì dopo la sua morte in istampa, viene raccontato da lei medesima a pieno il successo di quel ch' ella trattò in Fiandra a favor del fratello. Guidavasi però questo maneggio con gran segretezza, in modo che non fu penetrato allora da don Giovanni. Offerta che gli ebbe dunque si huona occasione la fortuna, corse egli subito ad abbracciarla, e pubblicò la necessità nella quale si trovava

di ricevere e alloggiar la Regina in Namur. ch' era il luogo per dove ella più s' accostava a Brusselles. Oltro a tante considerazioni di propria grandezza ch'in lei concorrevano, sapevasi ch' una sua sorella maggiore molti anni prima era stata moglie del Re di Spagua, e che di tal matrimonio gli erano rimase due figlie femmine. Onde parve così giusta la mossa di don Giovanni, che non restò luogo a poter interpretarla sinistramente. Anzi molta nobiltà gli s offerse per accompagnarlo in così fatta occorrenza, ed egli accetto le offerte, e seco andò particolarmente il Duca d'Arescot. il figliuolo Principe di Simay e il Marchese d'Haurè fratello del duca; e v'andarono ancora diverse altre principali persone. Ricevuta ch'egli ebbe in Namur la Regina. e soddisfatto con lei a' dovuti termini sino alla partita, non tardò punto egli dopo a mettere in esecuzione l'accennato disegno d'entrar nel castello e d'insignorirsene. Dipendeva il castellano dall' autorità degli stati, sì che fu bisogno d'usar l'industria per la parte di dou Giovanni. E passò il fatto nella seguente maniera. Finse egli una mattina per tempo d'uscire a caccia, ed avwiossi alla porta verso la quale è situato il castello. Quindi mostrando che all'improvviso gli fosse venuto desiderio d'entrarvi per semplice curiosità di vederlo, fece chiamare a se il castellano e disinvoltamente con libertà del paese gli diede la mano. e

ei mosse ad entrar nel castello insieme con lui. Era accompagnato don Giovanni dal conte di Barlemonte, e col padre si trovavano quattro figliuoli, che tutti riuscirono uomini di valore, e conseguirono impieghi militari di molto rilievo. L'un fu il signor di Hierges, intorno al quale è nata occasione già di riferire molte onorate prove. Gli altri erano il conte di Mega, il signor di Floyon e il signor d'Altapenna. Oltre a questi aveva don Giovanni con grande segretezza preparati alonni altri che lo seguitavano poco da lungi, e tutti si trovavano ben forniti d'armi sotto, per usarle se il bisogno l'avesse richiesto. Ma il castellano parte rapito dalla grazia di don Giovanni, parte mosso dalla riverenza che gli doveva, non fece difficoltà alcuna nell' introdurlo, anzi mostrò di riputarsi molto ouorato che egli volesse entrar nel castello. Don Giovanni allora fermatosi alquanto per aspettar gli altri suoi ch'erano partecipi del disegno, fece occupare ad un tratto la porta, e fece uscir la guardia solita a dimorarvi. Erano pochi i soldati ch'ordinariamente stavano in quel presidio; talchè non ardì il castellano di far motivo alcuno in contrario. Crederono molti allora, che per artifizio dell' Oranges medesimo fosse somministrato a don Giovanni questo consiglio di trasferirsi a Namur, e d'occupar quel castello affine di metterlo tanto più in mala fede appresso i Fiamminghi. Ma il fatto

passò nel modo che noi qui lo narriamo. E così più volte a noi stessi lo racconto il conte di Barlemonte cavalier del Tosone e figliuolo di quel ch'abbiamo nominato di sopra, ch'ai padre succedè nel governo di Namur; e che nel tempo nostro di Fiandra era passato poi a quello di Lucemburgo, e ch'insieme col padre e con gli altri fratelli si trovò a questo successo, come noi abbiamo qui riferito. Assicuratosi del castello don Giovanni, (che di già nella terra il governatore Barlemonte gli aveva fatto rendere ogni maggiore ubbidienza) fece chiamar subito l'Arescot, e gli altri più principali ch' erano seco in Namur, e procurò di giustificar quell'azione appresso di loro. Mostrò la necessità espressa di mettere in sicuro la sua persona, dicendo che l'aveva quasi per miracolo salvata sino a quel giorno. Soggiunse che da ogni parte era avvertito di nuove insidie, e che sapeva di certo i conti d'Agamonte e di Lalaygne e l'Heez con altri pieni di spirto infedele e inquieto avergliele tese intorno a Namur, aspettando il tempo del suo ritorno a Brusselles. E concluse in fine che egli voleva significare il tutto agli stati; promettendosi ch'a misura degli eccessi farebbono dalla lor parte il risentimento; siccome egli all'incontro rimarrebbe fermo nelle cose stabilite con loro, e in procurare ogni quiete e prosperità maggiore al paese.

554 Della guerra di Fiandra

Spedì egli poi subito il signor di Rassenghien a Brusselles, e con una sua lettera particolare agli stati prosurò di giustificar l'accennato successo, rappresentando tutto quello che più conveniva per questo fine. Ricercogli a voler rimediare a' disordini ch' esponeva; e si dichiarò ch' essendosi per necessità ritirato nel castello di Namur, per la medesima necessità vi si fermerebbe, sinchè da loro fosse provveduto alla sua sicurezza nel modo che bisognava. Fu grande la commozione ch' un tale accidente partori negli stati. Ond'essi non tardarono punto a mandar tre de'loro a Namur, e furono l'abbate di Maroles, l'arcidiacono d'Ipri e il signor di Brus, per li quali scrissero e fecero istanza vivissima a don Giovanni, acciocch' egli volesse tornare a Brusselles e deporre i sospetti. Ma egli che non voleva tornarvi se non in forma più onorevole e più sieura di prima, spedì con essi di nuovo a Brusselles il signor di Gravendone tesorier generale, e per lui fece agli stati varie dimande, che stimò di poter fare in virtù dell' accordo stabilito con loro. Le più principali si ridussero a queste, cioè di poter usar l'autorità conveniente al suo grado di governatore e capitan generale; d'avere una guardia fidata, e sopra gli officiali di guerra il necessario comando. e di poter conferire i carichi del paese conforme allo stile tenuto da suoi precedenti governatori. E dimando sopra tutto.

che non volendo il Principe d'Oranges e le due provincie d'Olanda e della Zelauda, soddisfare a quel che dovevano per la lor parte, gli stati si levassero da ogni intelligenza con loro, e unitamente con lui procurassero in ciò quel rimedio che bisognasse. Replicarono gli Stati, che prima d'ogni cosa don Giovanni tornasse a Brusselles, dove riceverebbe ogni conveniente soddisfazione. Ma egli persistendo nel partito già preso, e dall'altra parte restando essi non meno fermi nella risoluzione acceunata, presto di qua e di là crebbero in gran maniera le gelosie.

Erasi intesa fra tanto per tutto la ritirata di don Giovanni in Namur; nè si può dire quanto in segreto n'aveva goduto spezialmente l'Oranges, parendogli che da questa novità fossero per nascerne ben presto molte altre secondo i suoi sensi. Nondimeno in pubblico mostrandosi egli cruccioso d'un tal successo, ne faceva querele acerbissime da ogni parte. Infiammava egli sopra tutto gli stati al risentimento; e per far più gravi contro don Giovanni le accuse, operò che si divulgassero certe lettere venute in sua mano, (per quanto affermavano i suoi seguaci) col mezzo del Re di Navarra, che le aveva, secondo loro, intercette nella Guascogna, con occasione d'essere state scritte da don Giovanni e dall' Escovedo, e inviate per quelle parti in Ispagna. Contenevano queste lettere di-

versi particolari ch' avrebbono con molta ragione potuto rendere don Giovanni sospetto, se fossero stati così veri com'egli asseriva esser falsi. E la sostanza si riduceva a questo principalmente, ch' egli esortasse il Re a farsi ubbidire in Fiandra con l'armi, poichè in altra maniera vi perderebbe ogni autorità. Furono riputate verissime però queste lettere dagli stati, e le sparsero come tali per tutto il paese, trasportandole in varie lingue, acciocche pervenissero alla notizia d'ognun più facilmente. Quindi l'Oranges acquistata sempre maggior fede appresso di loro, gli persuase vivamente ad armarsi, rappresentando i pericoli che potevano soprastare, se in ciò fosse interposta più lunga tardanza da loro. Essere impossibile che l'azione di don Giovanni in Namur non fosse anticipatamente concertata in Ispagna. E perciò dover presupporsi, che l'armi del Re condotte poco prima in Italia s'avessero ben tosto a riveder ricondotte in Fiandra. Dunque bisognar prevenirle. Doversi subito scacciare di Namur don ni. Doversi levargli di mano un passo che tanto importava. Andasse egli poi a rinchiudersi nella sua provincia fedele di Lucemburgo, e provasse allora quanto gli gioverebbe l'essersi disunita quella sola dal consenso uniforme di tutte l'altre. Questo consiglio fu prontamente abbracciato e con prontezza non minore poi anche eseguito. Spedirono gli Stati varie commissio-

ni per levar gente, e si prepararono ad usare contro don Giovanni la sorza, ogni volta ch'egli non si disponesse a tornare nella forma di prima a Brusselles. Intautofu scritta da loro al Re una lunga lettera, accusando con tutte le querele che poterono don Giovanni; e procurarono di giustificare all'incontro per ogui via la causa che volevano sostenere dalla lor banda. Diffondevansi particolarmente sopra il fatto degli Alemanni, sopra quello di Namur, e sopra le lettere capitate in man loro. Che don Giovanni con pratiche artisiciose aveva impedito l'aggiustamento delle pagho con quella gente. Che sotto mendicata invenzion di pretesti egli s'era trasportato a Namur, e sotto più mendicata immagine di spaventi s'era impadronito di quel castello. Che indubitatamente da lui e dall'Escovedo fossero state scritte le accennate lettere, non potendo egli negare il carattere proprio di lui, che si scorgeva in alcune di loro. Quindi apparire il suo mal animo contro il paese, la sua intenzione di non voler effettuare l'accordo seguito fra lui e gli Stati; e scoprirsi particolarmente la cupidità sua munifesta di portar le cose di nuovo all'arni. Che l'Escovedo avesse nudriti in lui questi sensi; e come Spagnuolo, che fosse pieno di malignità e d'odio contro i Fiamminghi. Supplicare essi il Re, che procedesse contro di lui a grave risentimento, e che a don

Giovanni ordinasse d'eseguir con la dovuta sincerità quel ch' egli con oircostanze tanto solenni aveva stabilito con loro. Attrimenti asser costretti a dover protestarsi. che mancando egli dalla sua parte, non si dovrebbono a lor imputar quei travagli e disordini che in pregiudizio del Re, della Religione e del ben pubblico del paese, necesseriamente succederebbono. Scrisse don Giovanni poi similmente in Ispagna, e procurò di giustificarsi intorno alle accuse che gli si davano in questa lettera; aggiungendo quello di più che bisognava alle cose. rappresentate poco prima per l'Escovedo. Rappresentò egli di nuovo, che dalla fazione dell' Oranges erano nate le difficoltà con la gente Alemanna, per guadagnar quella soldatesca. Ch' egli per singolar fortuna liberatosi da tante insidie e congiure, con gran fatica aveva potuto salvarsi nel castello di Namur con alcuni pochi de' suoi più fidati. Che dalla medesima fazione dell' Oranges dovevano giudicarsi o con artifizio del tutto finte, o con malignità in gran parte mutate quelle lettere che a lui ed all' Escovedo s' attribuivano. E qual maggiore ripugnanza volersi, che d'aver egli fatti uscir gli Spagnuoli, e poi aver consigliato il Re ad usar la forza contro i Fianaminghi? Allora dal. tempo, dalla ragione, dal servizio del Rei e da ogni altra maggior convenienza essere stato alienissimo un tal consiglio. Ma,

Tolen, in Bredà, in Bolduch e in altri

560 Della guerra di Fiandra Juoghi. Ma nell' essere condotti di

luoghi. Ma nell' essere condotti questi maneggi, la fortuna molto più ne favorì l'esito per la parte degli stati, che per quella di don Giovanni. Nella cittadella d'Anversa venne a luce la pratica, e rimase impedita. E da ogni lato invigilando i Fiamminghi, e avendo maggior la comodità di usare con gli Alemanni il danaro o la forza, non mancavano d'adoperar quello o questa nel modo che più conveuiva; onde in poco tempo gli fecero uscire da tutti i luoghi accennati di sopra. Anzi in Berghes al Som, dov' era il colonnello Fucchero, e in Bredà, dove alloggiava il Fromsberg, si mostrarono i loro Alemanni o tanto perfidi o tanto vili, che posero e l'uno e l'altro in mano agli Stati. Nè fu differita più oltre la demolizion de castelli. Spianossi prima di tutti quello d'Anversa, ma solo dalla parte che minacciava il corpo della città; e si lasciò unito il resto con l'antico ricinto d' essa. A quest'azione concorse tutto il popolo con maravigliosa allegrezza, facendo a gara ciascuno a chi poteva più avanzar l'altro in participarne; e con odio insano mostrando tal rabbia contro quegli insensati terrapieni e muraglie, che maggiore non avrebbono potuto farla apparire contro gli autori medesimi o esecutori dell'opera. Con l'esempio degli Anversani fa fatto il medesimo da' Gantesi-contro il castello di quella città; e nell'istesso modo tutti gli altri furono smantellati, da quel di

Della guerra di Fignaça 562 dar tempo a quelli del Re, non a intepidirono punto nelle lor prime risoluzioni. Fecero intender perciò a don Giovanni. ch' innanzi ad ogn' altra cosa rimettesse in man loro la città di Namur, e il suo castello insieme con l'altre piezze occupate de lui in quella provincia. U che ricusà egli costantemente di voler fare, se prima non si provvedeva alla sua dignità e sicures.

za nel modo che bisognava.

Inaspriti dunque ogni di maggiormente gli animi da ogni parte, non differirono più Inngamente gli ordini generali a procurar che l'Oranges personalmente si trasferisse appresso di loro in Brusselles; e pen tal effetto gli mandarono quattro lur deputati. Niuna cosa da lui si bramava più ardentemente di questa. Onde egli subita venne a Bredà luogo suo proprio, e da lui allora ricuperato, dopo esserne stata privo tanti anni; e di là passò poi io Anversa, e quivi giunse a Brusselles. Non à possibile a riferire il concorso e il giubilo, cel quale fu ricevuto nell'una e nell'altra di quelle città. Impaziente la moltitudine d'aapettarlo dentro alle mura, gli andò incontro le miglia intiere nella campagna; a seguitandolo con lietissime acclamazioni. lui padre, lui protettore, lui sostegno della libertà Belgica nominavano, alzando le voci in modo, che ne risonava il grido, e no rimbombava l'aria per ogni lato. Nè minem poi dentro furono le dimostrazioni in tut-

564 Della guerra di Fiandra ticolare con l'Oranges il Duca d'Arescot; secondo che noi pur toccammo di sopra. E perchè dopo la morte del Rechesens molti in Fiandra s' erano persuasi che il Re dovesse mandare a quel governo un de fratelli di Cesare, e spezialmente l'Arciduca Matthias; perciò l'Arescot sopra ogni altro fin da quel tempo aveva procurato di insinuarsi appresso quel Principe. Non pasallora Matthias l'età di xxII. anni; nè all'alto grado del sangue corrispondeva in lui quello della fortuna, per rispetto di tanti fratelli, ond'era piuttosto aggravata in quel tempo che sostenuta la casa sua. Desiderava egli perciò cupidamente d'aver quest' impiego di Fiandra, parendogli che non potrebbe ritrovarne un altro somigliante in Germania. Dunque l'Arescot sattosi capo di questa nuova fazione, e giudicando che in niuna cosa potesse restare più avvantaggiata, che in avere un governatore eletto con l'autorità d'essa principalmente, inviò un uomo espresso a Vieuna con gran segretezza, e con tutte quelle ragioni che potevano più disporre Matthias procurò d'indurlo a pigliare il governo di Fiandra, Potevasi dubitare nella natura di tal proposta, qual fosse maggiore o l'arroganza in chi la faceva, o la facilità in chi l'eseguiva. E per dire il vero, non si poteva considerare alcuna azione quasi più temeraria, che di voler gli accennati nobili d'autorità propria dare un governatore

alla Fiandra. E per l'altra parte ben si mostrava troppo facile l'Arciduca in venirné all'esecuzione, non misurando come dove. va . l'offesa che sarebbe per riceverne it Re, col quale si strettamente egli era congiunto di sangue, e dalla cui suprema é e legittima autorità doveva dipender cost fatta elezione. Persuaso dunque Matthias che finalmente il Re approverebbe questo successo, e ch'in effetto non potesse desiderar meglio, che d'avere al governo di Fiandra un Principe Austriaco di Germania, per la conformità de costumi fra l'una e l'altra nazione, e un Principe massimamente che sosse invitato dalla principal mbiltà dell'istesso paese, non differi più oltre a consulta il fatto e risolverlo. Era tale que sta azione, che bisognava prima averla eseguita, che divulgata Onde Matthias una notte nell'ore più tacite presa la posta usci nascostamente di Vienna, e con ogni celerità seguitando il viaggio s'incamminò verso Colonia, e passato ivi il Reno dentro a pochi giorni entrò ne' Paesi bassi, e capitò nel Brabante. Pubblicato che fu in Vienna questo successo, non si può dire quanto l'Imperatore se ne turbò. Con ogni diligenza spedi egli subito per far trattenere il fratello; e scrisse a tal effetto lettere efficacissime a tutti quei Principi, per gli stati de' quali doveva passare. Ma non essendo riuscito da ciò frutto alcuno, si giustifico egli poi appresso il Re nel mode

666 Della guarra di Fiandra
che hisagnava, nocusando, più d'ogni altro
il fratello, e mostrandosi, prense a fague
della sua parte quel risentimento che conrenisse.

Arrivato Matthias in Fiandra conobbe ben presto, quanto prevalesse la fazione dell' Oranges all'altra dell' Arescot; e che per mezzo di quella molto più che di questa egli poteva giungere al fine desiderato. Ne all'Oranges era dispiaciuta in segreto la risoluzione presa intorno a Matthias Vedeva egli che niuna cosa riuscirebbe in maggior vantaggio de' suoi disegni, che di trovarsi don Giovanni e Matthias opposti l'un contro l'altro. Che da ciò potrebbono nascere gravi gelosie fra le due case Austriache di Germania e di Spagna. E soprattutto, che un tale successo renderebbe irreconciliabili insieme don Giovanni e la nobiltà, che si gravemente con simile azione l'aveva offeso. Nel resto non dubitava egli di non ridurre molto presto l'Arviduos in necessità di gettarsi del tutto melle sue mani. Dunque egli esorto prima d'ogni cosa gli Stati a dissimulare l'ingiaria che ricevevano dall'essersi fatto veniwe Matthias in quel modo senza leso ausorità nè saputa; e con alcuni de' suoi più considenti fra loro s'assissò poi a discreditere l'Arescot e le sua ferione. Era governatore della provincia propria di Fiandra l'Arescoty e da Gante, ch'è la città principale della provincia, si preparava

Della guerra di Fiendra dalle pubbliche istanze della città, e de quelle ancora della provincia. E fu: rice: vuto veramente in forma tale da' Gantesia che non vi mancò si può dire segno alcuno di quelli, ch' avrebbono potuto faz revro il Re medesimo se fosse entrato in quella città. Discreditata ch'ebbe l'Oranges quanto gli pareva che bastasse la fazione dell'Arescot; e dall'altra parte fatta bestante ostentazion della sua, risolverono ali Stati di constituire governator generale l'Arciduca Matthias. Il titolo in sostanua fu questo. Che don Giovanni avendo mancato a quel che doveva, e con l'esempio degli altri passati governatori Spaganoli procurando egli ancora d'opprimere la Fiandra in vece di governarla, s'era stimato necessario d'avere un governatore a coddisfazion del paese. Che tale si gindiravo l'Arciduca Matthias e per le proprie sue qualità, e per esser congiunto si strettemente di sangue col Re. E che gli Stati erane venuti a quest' elezione particolarmente per evitare il pericolo ch' altri Principi non entrassero in Fiandra, e non vi fermassero il piede. Passò Matthias dunque a tal effetto in Anversa, dove fu ricevuto colennemente, e con lui si vide in quella città, e negoziò a lungo l'Oranges, e furono aggiustati poi molti articoli, sotto il rigore de quali bisognò ch' egli s'obbligasse d'escreitare il governo. Il primo fu l'essergli dato per Luogotenente l'Oranges .

**86**g

Tutti gli altri tendevano a rendere la sua autorità intieramente soggetta a quella degli ordini generali; in medo che non petesse in qualsivoglia maniera fare alcuna azion pubblica senza loro espresso volere e consentimento. Procurarono poi gli Stati e l'istesso Matthias con lettere loro scritte al Re, che da lui fosse approvata quest' elezione ; ingegnandosi d'onestarla nel modo accemusto di sopra, e con diversi altri lor coloriti pretesti. Ma intanto non s'intepidivano panto essi Stati nell'apparecchio dell'armi, e le voltavano a Vavre principalmente, knogo fra Brusselles e Namura come altrove noi dimostrummo. Quivi diseguevano essi di fare la piazza d'arme, con risoluzione di metter l'assedio a Namura in mede che occupato quel passo versa l'Italia, siccom'era di già in man loro l'altro di Mastrich verso la Germania, restasse chiuso ogni adito alle genti del Re, che dell'una e dell'altra parte volcesoro entrar di puovo estilmente in Fiandra. Tal era la deliberazione degli ordini generalis. tale il senso particolar dell'Oranges, che il tutto regolava allora intieramente a sua voglia .

Má in Ispagna, comparso che su l'Escuvedo e sopraggiunti gli altri avvisi della novità succedute in Fiandra, non s'era quasi satto altro che stare in perpetue cansulte, per risolvere quello che più convenisse intorno alle cose di quei passi. Com-

Della guerra di Finndra siderava il Re da una parte, che il tornare all'armi di muevo, non era altro che tornare alle spese immense ed alle difficoltà eccessive di prima; e ch'appunto altro non desideravano i nemici ed emuli della sua grandezza, se non ch'egli rientrasse in una guerra da non trovarne mai l'esito, e da consumarvi intanto il più vivo delle sue forze. Nè mancavano di quelli nel suo consiglio, che non finivano d'approvare la ritirata di don Giovanni in Namur. la sorpresa di quel castello; come s'egli, non tanto per necessità quanto per elezione, avesse voluto precipitarsi in un tal partito, affine d'aver l'armi in mano, e di trarne più in suo servizio, che ia quello del Re, i vantaggi e le conseguenze. Ma dall'altra banda si conosceva, che non soccorrendosi don Giovanni ben presto e con forze potenti, le cose del Re in Fiandra sarebbono corse a manifesta caduta; troppo chiare apparendo le cospirazioni, che di dentro e di fuori a tal effetta si praticavano. Oltreche non si vedeva meeso alcuno migliore per venire a qualche buono aggiustamento di pace, che il prepararsi con ogni sforzo possibile di nuovo alla guerra. Dunque librati bene i pareri, fu risoluto in Ispagna, che si desse ordine a tutti i ministri del Re in Italia, di rimandare con ogni celerità in Fiandra quelle genti di guerra, che i mesi innassi n'eran partite, e ch' erano state quasi- tutte ras-

∴Patte prime. Lib. X. 571 colte nello stato di Milano e nel regno di Napoli. Al medesimo tempo furono spedite commissioni d'altre levate a cavallo ed a piedi nella Borgogua del Re, nella Lorena, e nelle più vicine parti della Germania. Ed avvenne opportunamente, che il conte Carlo di Mansfelt figliuolo del conte Pietro Ernesto, riconducesse allora di Francia un nerve di quattro mila fanti, che in servizio di quella Corona egli aveva condotti prima in quel Regno. Onde l'armi del Re cominciarono a risonare strepitosamente da varie parti, ed a mettere in gran pensiero i Fiamminghi. Era il disegno lor principale (come poco di sopra fu da noi accennato) di porre l'assedio a Namur, e d'avere in mano quel passo che tanto importava; onde gli Stati con ogni diligenza procuravano di ridurre la gente loro alla piazza d'arme in Vavre; e di già s' erano provveduti de' capi maggiori per comandare all'esercito che s'andava mettendo insieme da loro. Avevano fatto mastro di campo generale il signor di Goygoù, generale della fanteria il conte di Lalaygne, della cavalleria il Visconte di Gante, e dell'artiglieria il signor della Motta. Ma il vigor delle forze non corrispondeva per anche al fervor del disegno. E perciò con ardentissime pratiche fra i vicini cereavano d'ottenere potenti soccorsi di fuori, d'avvantaggiare in ogni più favorevol maniera la causa loro. Bollivano questi

572 Della guerra di Fiandra

maneggi (come di sopra toccammo) in Germania, in Francia ed in Inghilterra Dalla parte di Germania prometteva il Palatino Giovanni Casimiro di condurre un grosso nervo di gente, quando gli fosse inviato il danaro per assoldarla. In Francia non aveva voluto quel Re implicarsi nelle rivolte di Fiandra, come quegli ch' era pur troppo occupato nelle domestiche del suo regno. Ne poteva il Duca d'Alansone con forze proprie far molto in favor de' Fiamminghi. Collocavano essi perciò nella Regina d'Inghilterra tutte le speranze lor principali; e senza dubbio da quella parte più che da niun' altra potevano essere ajulati e danaro e di gente. Colà dunque gli Stati voltarono le pratiche lor più efficaci; e per farle apparire di maggior peso e riputazione, spedirono alla Regina un' ambascieria molto solenne, della quale era capo il marchese d'Havrè. Dalla Regina stessa fu desiderato quest' offizio di strepitosa apparenza, affine d'onestar meglio appresso il Re di Spagna con le querele pubbliche de Fiamminghi le dimostrazioni particolari, ch'ella fosse per fare in ajuto loro. Dunque senza molta difficoltà si venne ad una formata confederazione fra la Regina e gli Stati Belgici; e la sostanza del suo contenuto fu, che scambievolmente l'una parte prometteva d'ajutar l'altra con forze proporzionate di terra e di mare. Obbligavasi a ciò la Regina allora con effetti

presenti; e con titolo di non lasciure opprimer la Fiandra. Ed all'incontro gli Stati promettevano d'ajutar la Regina qualunque volta i comuni nemici volessero travaglieria. Mandò ella poi subito un ambasciatore espresso in Ispagna per giustilicare appresso il Re quest'azione; e cereò d'onestarla con far conoscere l'interesso ch'ella aveva di non lasciar opprimere i suoi vicini è spezialmente i Fiamminghi, co' quali avevano sempre mantenuta gran corrispondenza gl' Inglesi. Mostro al Re, ch' egli doveva più tosto restare appagato, che offeso di quanto ella facevar in sinto loro, poichè in altra maniera si sarebbone forse per disperazione gettati in mano di qualch' altro principe confinante. Esortollo ad inviare quanto prima un nuovo go+ vernatore del suo sangue in luogo di don Giovanni; ma sopra tutto a compiacere is sì giuste dimande i Fiamminghi, ed a comporre soavemente le cose di quei paesi; al qual fine ella offerì ogni più viva interposizione ancora dal canto suo. Soddisfatto ch' ella ebbe a questo palliato offizio in Ispagna, non mancò d'eseguir prontamente i suoi veri disegui dalla parte di Frandra. Fece rimettere subito il danaro che bisognava per levare la disegnata gente in Germania sotto Giovan Casimiro, che doveva essere quasi tutta gente a cavallo; • ordino, che ne passasse un buon numero a piedi dal proprio suo regno. Ricevato

574 Della guerra di Fiandra il danaro, non tardò punto Giovan Casimiro ad usar le diligenze ch'egli doveva. Ne mancava il Duca d'Alansone di nudvire anch' egli ogni più viva speranza di buoni ajuti per quella parte. Amplificavasi poi grandemente lo strepito di questi soccorsi dall' Oranges e da tutta la sua fazione, per mantenere tanto più risoluti gli ordini generali nel ributtare ogni partito d'aggiustamento con don Giovanni. Per commission dell'Imperatore il Vescovo di Liege fatto Cardinale, s'era posto a tentar di nuovo le pratiche di concordia. E benchè le difficoltà risorgessero ogni di maggiori, contuttociò non aveva mai voluto egli staccare il maneggio, sperando che da un giorno all'altro potesse pigliar miglior piega. All'incontro per farla riuscire ogui di peggiore, indusse l'Oranges gli Stati a pubblicare contro don Giovanni un'editto, nel quale con termini atroci lo dichiararono violator della pase; e sottoposero alla pena di ribellione tutti quei che lo seguitavano, se in termine di quindici giorni non risolvevano di lasciarlo. Don Giovanni intanto lasciato in Namuril presidio che conveniva, s'era trasferito nella provincia di Lucemburgo, per esser più comodo a ricever la gente, che dove-ve capitargli d'Italia, e che si levava nell'altre parti vicine. E tutto invigorito per le risoluzioni che s'erano prese in Ispagna secondo i suoi sensi, aveva diseguata la

sua piazza d'arme nella terra di Marca, con fine di soccorrere, bisognando, pià da vicino Namur, e d'entrar poi con tutte le forze più a dentro nelle viscere del paese. Questo disegno, che venne facilmente in cognizione de capi militari Fiamminghi, fece che tanto più dalla parte lor s'affrettasse quello ch'essi avevano di cinger Namur, e d'impedire a don Giovanni il rientrar nel Brahante. Accostaronsi perciò da più lati a guella città, ed occuparono alcuni siti per cominciar poi a stringerla. Ma nè il numero della gente sino allora bastava, nè all'operare corrispondeva di gran lunga la qualità. Era quasi gente del paese la loro, colletizia e mal provveduta la maggior parte; e la cavalleria consisteva nelle vecchie bande di Fiandra, le quali poche volte erano solite d'ue scire in campagua e di maneggiarsi fra l'armi. Fecero nondimeno alcuni progressi, perchè Bovigne, terra su la Mosa e pocodistante da Namur, venne per trattato in man loro; e presero nel confine di Lucemburgo la rocca di Spontino per forza; ed in alcune scaramucce, che seguirono fra la gente loro e quella che si trovava in Namur, essi restarono con qualche vantaggio. Ma tutti erano successi però di debole conseguenza, rispetto al disegno principale che s'eran proposto.

Seguita ora l'anno 1578.; nel principio del quale essendo comparsa ormai tut-

576 Della guerra di Fiandra ta la gente che don Giovanni aspettava d'Italia, ed aggiuntasi quella che s'era levata ne' paesi vicini, perciò non volle tardar egli più oltre a presentarsi contro i nemici. Prima egli aveva temporeggiato, sinche fosse meglio provveduto di forze. Ma ora che se ne trovava si ben fornito. stimò che tornasse in suo gran vantaggio l'assaltar quanto prima i nemici, e com-battergli, avanti ch'a favor loro comparissero gli ajuti forestieri che s'aspettavano. All'incontro i capi Fiamminghi mutarono risoluzione anch' essi dal canto loro, perciocchè dove prima disegnavano di stringer Namur, depostone ora totalmente il pensiero, determinarono di ritirarsi in Brabante, e di porsi in qualche alloggiamento sieuro, finchè resi forti coi soccorsi di fuori potemero campeggiare a fronte di don Giovanni. Avevano essi intorno a 10. mila fanti, buona parte Valloni, ed il resto Fiamminghi, da un reggimento in fuori d'Inglesi, coi quali erano mescolati alcuni Scozzesi e Francesi. La cavalleria non passava 1500. uomini, composti delle compagnie vecchie di Fiandra, di 300. Raitri, e d'altrettanti archibugieri a cavallo. Nell'esercito regio trovavansi intorno a 15. milla fanti delle nazioni già più volte accennate, e 2. mila cavalli la mag-

gior parte Spagnuoli ed Italiani; ma quasi tutta gente elettissima, e quasi tutta anche uscita, con l'esercizio di lunghe faticho.

quasi tutte le lingue loro; fra i primi a cominciar le fatiche, fra gli ultimi dopo a Bentivoglio Storia ec. Vol. II. 37.

578 Della guerra di Fiandra finirle: senza delizia alcuna di ciho e di sonno, nel vestire più soldato, che Principe, e fisso continuamente molto più nel servizio regio, che nel suo proprio. Al che s'aggiugneva un vigor di corpo non punto inferiore a quello dell'animo, ed un aspetto marziale, che prometteva le vittorie prima ancora di conseguirle. Ridotto che fu l'esercito alla piazza d'arme don Giovanni volendo far apparire quanto giusta fosse la causa che il Re sosteneva, ed infiammare tanto più i soldati a difeaderla, fattosi loro innanzi tutto sfavillante negli occhi e nel volto, parlò in questa forma Finalmente dopo essersi maneggiate in vano tante pratiche di concordia, (valorosi soldati) la fortuna ha voluto, e più ancar la giustizia, che torni in mano vostra l'occasione di stabilire l'autorità del Re in Fiandra nuovamente con l'armi. E per quello che tocca alle pratiche d'accomodamento, quali mezzi non si sono tentați? A quali condizioni il Re non ha condesceso? Io mi vergogno tuttavia in ricordarmi la forma del mio arrivo in queste provincie. Giuntovi, non so ben dire, se più disarmato o più sconosciuto, mostrai subito ogni maggior disposizione alla pace; e per tutte le vie cercai di levar quelle difficoltà ch' avessero potuto disturbarne l'effetto. Cedasi pur al vero, e parlisi coi termini propri nelle materie. Fu dar le lesgi molto pui che riceverle; fu proceder da sovrani molto più che da sudditi, quel de' Fiamminghi in tutte le trattazioni ch'allora si mossero, e che poi si conclusero. Vogliamo prima d'ogni cosa, che resti confermata la pace di Gante; io confermai quella pace. Vogliamo le fortezze in man nostra, io le posi in man loro. Vogliamo ch'esca tutta la gente straniera; io mi contentai di restar senza alcun soldato di fuori. Vogliamo al fine un governo assolutamente Fiammingo; e pur anche in ciò gli soddisfeci in manuera, che ritenendo io appena il semplice e nudo titolo di governatore, ogni maneggio rimase appresso il consiglio di stato, ogni autorità sotto l'intiero arbitrio delle provincie. Con tanto eccesso volle il Re fur conoscere la sua bontà e la sua particolare affezione verso di loro. Ma tutto su indarno. E veramente a nulla giova la clemenza de' Principi, quand' e maggiore in contrario e più ostinata sempre la perfidia ne' sudditi. Che non si tramò sin da principio, affine ch'io non fossi ricevuto al governo, e poi perchè ne fossi scacciato? (he disprezzo non s'è veduto contro la mia persona? A quali insidie non s'è pensato per levarmi la vita stessa? È ben'lo mostrò la mia ritirata in Namur, o piuttosto fuga. Confesso, che fuggii non tanto la morte, quanto il pericolo d'esser condotto sì vergognosamente a morire; dovendosi riputare non meno a miseria il finir la vita per mano degli uccisori nelle

580 Della guerra di Fiandra

congiure, che stimare a fortuna il lasciarla con prove di valore fra gli eserciti nelle battaglie.. Ne più tardarono le cospirazioni aperte dopo le occulte. Concitossi tutto il paese contro di me in un subito; ed appresso l'armi sue proprie furono invocate da ogni parte ancora in ajuto le forestiere. E delle nuove rivolte presenti, chi poteva esser l'autore, se non l'autore stesso delle passate? L'Oranges, dico, quel seduttore di popoli, quell'architetto di ribellione, quel che le ha macchinate prima contro la Chiesa, e poi contro il Re; sebbene egli non poteva cadere nel primo fallo, che non cadesse necessariamente eziandio nel secondo, per aver fatta il Re sempre la causa della Chiesa non meno sua, che la sua medesima. Dunque non possono esser più giuste l'armi, che dal Re si son mosse; poiche ben si vede, che non può esser più chiaro l'obbligo, dal quale vien chiamato a sostenere l'ubbidienza che si deve ulla Chiesa, e quella ch' è dovuta insieme alla sua corona. Per condurre a buon fine una guerra che si maneggi, oguun sa quanto importi il favore d'una buona causa che si difenda. E perciò come non dubbiamo noi augurare ogni più felice successo per questa parte alle nostre impiese? Ma non prevaleranno men di valore che di giustizia l'armi dal canto nostro In erroghi ciascuno di voi se medesimo, e chiami in prova le militari sue a-

zioni, e poi dubiti se potrà, ch'alle vittorie passate non siano per corrispondere largamente eziandio le future. E qual soldato qui si ritrova, che non possa vantarsi d'alcun fatto egregio in tante occasioni d'essere stati i nemici o rotti in fazione o vinti in battaglia o domati in assedio, o costretti sotto altro nome di perdite, a far più illustri sempre in voi le vittorie? All'incontro i nemici sono pur anche i medesimi; cioè, tumultuariamente raccolti. senza alcun ordine governati, senza alcuna provvision di danaro, pieni fra loro di grandissime diffidenze, e con tal varietà di fini, che d'una causa facendone molte, niuna sarà lungamente abbracciata e difesa da loro. Trovansi alloggiati ora intorno a Nanur; e con un assedio appena di nome, siedono oziosi ne' loro quartieri, mostrando ussai chiaramente, ch' hanno riposta ogni loro speranza nelle forze di fuori, poiche ben s'accorgono di non poter averne alcuna nelle proprie loro di dentro. Il mio disegno è perciò d'assaltargli all'improvviso, e d'opprimergli avanti che possano ricevere gli aspettati soccorsi. Questa prima vittoria ci renderà tanto più facili ancora l'altre. E chi di voi non ha tinto il ferro di già più volte nel sangue pur di questi medesimi stranieri ch' ora vo-, gliano entrar nuovamente in Fiandra? Eretici disperati, che non possono tollerare la quiete fra loro stessi, e molto meno

Della guerra di Fiandra fra i loro vicini, e che non contenti di far guerra a Dio nelle proprie lor case, les portano con ogni sorte di violenza e d'empietà più esecrabile in quelle degli altri. Accingetevi dunque, soldati miei, al combattere. lo non vi dimando se non le solite vostre prove. E confido all'incontro di far apparire tali ancora le mie, che quanto mi sono riuscite prima felicemente contro i Mori e contro i Turchi le possate mie imprese; altrettanto debba riuscirmi ora felico contro gli eretici e contro gli altri ribelli uniti con loro, la presente mia spedizione. Appena ebbe finito di parlar den Giovanni, che da ogni parte l'esercito alzò le voci con allegrissimo applauso, e diede tutti quei segni, che potevano più mostrare in ciascun soldato e volontà di combattere e speranza insieme di vincere. Dalla piazza d'arme si mosse il campo regio verso Namur, e don Giovanni spingendosi innanzi arrivò prima in quella città, portato dal desiderio ch'aveva di saper con certezza gli andamenti nemici. A tal effetto spedi subito alla volta loro Muzio Pagano soldato vecchio con la sua compagnia d'archibugieri a cavallo; e da lui con sicuro avviso gli fu riferito, che di già i nemici. lasciavano gli alloggiamenti loro, e si partivano d'intorno a Namur. Che però mostravano di voler ritirarsi ordinatamente. E che il loro disegno era di fortificarsi a Geblurs, terra sul confin del Brabante per

Parte prima. Lib X.

andare a Brusselles, verso il qual lungo avevano di già cominciato ad inviar le bagaglie. Con gli eserciti vicini riescono molto pericolose ordinariamente la ritirate, e più allora che in altri tempi la fortuna suol mettere in cimento il valore e l'industria de' capitani, mentre l'uno cerca di ritirarsi con onore e con sicurezza, e l'altro di far cedere gli alloggiamenti con ignominia e con danno. Ma sempre ha gran vantaggio però questa parte sopra di quella. Dunque non volle don Giovanni perdere l'occasione. Eru Mastro di campo generale dell'esercito il conte Pietro Ernesto di Mansfelt, e generale della cavalleria Ottavio Gonzaga. Al Mansfelt egli fece intendere, che accelerasse il marciare con tutta la gente verso Namar. Ed al Gonzaga, che speditamente s'accostasse col ficre della cavalleria, per averne almen qualche parte da apiugere contro il nimico e trattenerlo alla coda, sinchè il resto del campo regio potesse poi essere a tempo di venire a battaglia, o riportarne quel successo favorevole che sicuramente poteva sperarsene. Dal Gonzaga su eseguito l'ordine prontamente, e s'avanzò con nove compagnie di lance e quattro d'archibugieri verso il nemico. Quasi al medesimo tempo vi giunsero ancora 1500. fanti la maggior parte Spagnuoli, che il Mansfelt aveva spediti subito con ogni maggior diligenza. Eransi conginuti incieme i Fiamminghi

Della guerra di Fiandra nel villaggio di San Martino ch' è fra Nsmur e Geblurs, e quivi si disponevano con ogni sollecitudine alla ritirata, per non dar tempo alla gente regia d'unirsi, e di voltarsi poi tanto più vantaggiosamente contro di loro. Levaronsi dunque l'ultimo giorno di Gennajo da quel villaggio con tutto il campo, e lo disposero con quest' ordine. Divisero in tre corpi la fanteria loro, e dopo la retroguardia lasciarono tutta la cavalleria per assicurar meglio le spalle, e poter riurtare i cavalli regi, quando da questi fosse il campo loro infestato alla coda nel ritirarsi, come ben dubitavano che sarebbe seguito. Intesa che fu da don Giovanni la mossa loro, fece egli armar subito di fanteria alcuni siti più vantaggiosi che s'interponevano fra la gente nemica e la sua, per assicurare anch'egli bisognando a' suoi cavalli la ritirata. Quindi gli spinse innanzi; e non andarono molto, che sopraggiunsero il campo nemico, la cui fanteria non poteva accelerar tanto il passo, che non camminassero più speditamente i cavalli regj. Erano tutti capitani di grand'esperienza e valore quei che gli conducevano. Alle lance comandavano Bernardino di Mendozza, Curzio Martinengo, i due fratelli Gio. Battista e Camillo del Monte, Niccolò Basti, Alonso di Vargas, Ernando di Toledo, Aurelio Palermo e Giorgio Macuta; ed agli archibugieri Antonio Oliviera commissario generale della cavalleria, Au-

tonio d'Avalos, Muzio Pagano e Giovanni Alconeta. Giunsero prima gli archibugieri a pizzicare il nemico, che non era molto lontano ormai da Geblurs, e scaricata la grandine de' lor tiri, diedero luogo all' urto più serrato e più stabile poi delle lance. Voltarono faccia i cavalli nimici, e ricevuto arditamente il primo impeto degli archibugieri, mostrarono di voler col medesimo ardire sostener similmente il secondo che soprastava lor dalle lance. Ma ben presto all'apparenza riuscì contrario l'effetto. Fra le lance del Re alla testa e fra i primi ad investire il nemico, volle pigliar luogo il Principe di Parma in quell'occasione, e con tanto valere si mosse egli e fu seguitato dagli altri, che la cavalleria Fiamminga avendo appena fatta una debole prova di resistenza, piegò e diede manifesto segno di voler cedere. Arrivò in tanto con quella poca fanteria don Giovanni. poiche non era stato possibile d'averne maggior numero a tempo di trovarsi nella battaglia. Ma il nemico stimando che tutta la gente regia fosse di già sopraggiunta, o la maggior parte, caduto d'animo, e convertita in fuga la ritirata, non pensò più ad altro che a cercar per ogni via di salvarsi. La cavalleria abbandonate vilmente l'armi a tutta briglia voltò le spalle; e seguitandola i cavalli regi con fervido incalzo la fecero precipitare sopra la fanteria che veniva di retroguardia. Passò l'urto e con

## 586 Della guerra di Fiandra

l'arto la confusione similmente nella bate taglia, onde rimase rotta anch' essa molto presto e disordinata. La vanguardia, che nel marciare aveva preso di già gran vantaggio, non patì danno alcuno. Rotti e fugati i nimici si diedero i regj a farne uccisione e strage; ma i vincitori si trovarono in si picciol numero, che non poterono trar il sangue ch'avrébbono voluto da' vinti. Per varie parti fuggivano questi, e non potevano essere ugualmente seguitati da quelli, in modo che la fuga ne rubò quantità grande al ferro. Sparse nondimeno la fama che i regj n'uccidessero intorno a tre mila, e che facessero un gran numero di prigioni, fra i quali fu il sig. di Goyguì, ch'era il capo più riguardevole fra i nemici. De' vincitori non morì quasi soldato alcuno, pochi restarono feriti, e la vittoria fu tal veramente a favor de'regi, che lasció in dubbio, se maggior fosse stata o la virtà o la fortuna loro nel conseguirla.

Restato superior don Giovanni nel successo della battaglia, non differì egli punto a seguitare il corso della vittoria. Voltossi subito contro la terra di Geblurs, vicino alla quale era seguito (come accennammo) il combattimento, e posti in fuga la seconda volta i nemici, ch'in buon numero dopo la lor disfatta s'erano ridotti sotto le mura del luogo, e mostravano di voler riordinarsi in quel sito, sforzò con facilità poi anche i terrazzani a rimettersi nel-

l'ubbidieuza del Re. Quindi unitosi il campo regio, che per la maggior parte non aveva potuto ritrovarsi nella battaglia, secondo che fu mostrato di sopra, don Giovanni spedi Ottavio Gonzaga al racquisto di Lovanio, ed il signor di Hierges alla ricuperazion di Bovigne. Non ebbe il Gonzaga alcuna sorte d'opposizione. Ed il Hierges, presentate contro le mura le artiglierie, fece anch' egli con poca dissicoltà discender gli abitanti alla resa di quella terra. Ma non riuscì già sì facile al Principe di Parma quella di Sichen, alla quale impresa l'aveva don Giovanni pur separatamente inviato. Non era forte il luogo nè per natura di sito nè per industria di mano. Trovavasi dentro anche un debol presidio. E nondimeno gareggiando insieme i terrazzani e i soldati nell'ostinazione della difesa, fu necessario che il Principe facesse battere più volte le mura, e dar ferocemente ancora più assalti. Nell'ultimo de' quali entrati i regi alla mescolata coi difensori ne commisero un orribil macello. e saccheggiarono poi in ogni più ostil modo la terra. Salvossi in una picciola rocca del luogo il capitano del presidio con alcuni pochi soldati. Ma fu ben necessario che ben tosto si rendessero a discrezione, e tutti furono subito fatti morire per man del carnefice, in pena d'aver usata più la temerità che l'ardire, e d'aver voluto aspettare la forza piuttosto che la clemenza.

Con l'esempio di Sichen vennero senza contrasto in potere di don Giovanni, Diste, Arescot, Levve, Telimone, e diversi altri luoghi men nobili del Brabante da quella parte ove quella provincia più s'avvicina alla città di Namur. Più verso Brusselles trovavasi Nivelle, terra delle migliori che pure abbia il Brabante. Strinsela don Giovanni con vivo sforzo. Ma vi trovò sì viva all'incontro l'opposizione, che fu costretto a fermarvisi intorno per maggior spazio di tempo che uon pensava. Bisognò dunque venire alle batterie, dopo le quali si venne ancora agli assalti e con molto sangue. Comandava dentro il signor di Vigliers, e faceva egregiamente le parti sue, come anche i soldati che vi erano alla difesa. Non era però forte la terra, e non poteva esser lunga la resistenza. Onde sdegnati i regi e minacciando quei mali ora a Nivelle che poco dianzi avevano fatti provare a Sichen, i terrazzani con migliore avvedimento discesero a buoni patti, e determinaron di rendersi, uscito salvo con armi e bagaglio il presidio. Quindi entrò l'esercito nel vicino paese d'Enau, e senza opposizion di momento occupò la terra di Reus, di Coguy, di Bins e di Mibuge, con altre della medesima qualità, che tutte erano però molto deboli. Onde pareva che tali minute vittorie corrispondessero poco degnamente a quella sì nobile, che poco prima don Giovanni aveva conseguita a Geblurs. Do-

po la presa di Nivelle don Giovanni avrebbe inclinato veramente a stringer Brusselles, d'onde s'erano levati l'Arciduca Matthias e l'Oranges con segni di manifesta paura, e s'erano trasferiti in Anversa per assicurare principalmente quella città, che seco portava le conseguenze maggiori nelle cose di Fiandra. Ma l'assediare Brusselles non sarebbe stata impresa da spedirsene così facilmente, per esser luogo di gran circuito e di numeroso popolo, e ch'avrebbe potuto fare una lunga difesa. Onde il Consiglio di guerra aveva giudicato meglio che s'acquistasse prima tutto il paese circostante alla città di Namur, per assicurarsi sempre più di quel passo tanto opportuno a ricevere i soccorsi d'Italia, e ch'avrebbe facilitato ancora tanto maggiormente l'altro di Mastrich pur su la Mosa, per la qual porta sarebbono entrati similmente in favor della causa regia gli ajuti anche più vicini della Germania. Dunque allargatosi don Giovanni nelle due provincie di Brabante e d'Enau per aver più comode in particolare e più abbondanti le vettovaglie rientrò nel paese di Namur, e prese risoluzione di accamparsi intorno a Filippevilla. Questa è una piazza di cinque fianchi reali, che già il Re per assicurar meglio quella frontiera verso la Francia, ridusse in fortificazione con diligenza, e perciò la fece nobilitare col nome suo proprio. Distribuiti secondo la diversità delle na-

Della guerra di Piandra zioni i quartieri, cominciossi da un lata il lavoro delle trincere, e don Giovanni volendo mostrarsi superiore nelle fatiche non meno che nel comando, s'applico egli stesso con ardor grandissimo alle operazioni che più importavano. Eragli sempre a lato il Principe di Parma. Onde con tali esempi s'accese maravigliosamente ogn'altro soldato a travagliar nell'assedio. Avansute che furono le trincere piantaronsi da quella parte alcuni cannoni con altri pezzi minori per levar le disese a' nimici, e sboocati finalmente i regjonel fosso cominciarono ad alloggiarvisi. Ma non era stata men pronta in quei di dentro la resistenza. Aveva il comando sopra di loro il sig. di Glimes, e con lui si trovavano cinque bandiere di fanti e una compagnia d'archibugieri a cavallo. Era poca la gente rispetto al bisogno; e si pativa dentro ancora di molte cose necessarie per la difesa. Nondimeno mostrando i nemici di voler sostenerla; ed animati dall'Oranges il qual prometteva ch'in breve sarebbono stati soccorsi, cominciarono da principio ad infestare il campo regio con tiri frequenti d'artiglierie, e con alcune sortite procurarono d'impedire o d'allungare almeno i lavori delle trincere. Venutosi poi al combattimento più stretto del fosso, quivi s'accesero tanto più le fazioni, cercando gli assalitori per ogni via d'accostarsi al muro, e gli assaliti con ogni sforzo d'allontanarnegli.

Ma i regi con le traverse e con altri ingegnosi ripari s'andarono coprendo ed avanzando in maniera, e con le loro batterie percossero e gettarono a terra tauta parte della muraglia, che si preparavano ormai per venire ferocemente all'assalto quando il governatore prese risoluzione di rendere a don Giovanni la piazza. Erași tentato d'introdurre in essa qualche soccorso, e non essendo rincoita la prova, ciò aveva levato grandemente l'animo agli assediati. Corse opinione però, che il governatore combattuto dalle promesse di don Giovanni molto più che dalla necessità dell'assedio, si fosse troppo facilmente lasciato condurre all'accordo. Ed il passare ch'egli fece poco dopo alla parte regia, ne converti l'opinione totalmente in certezza.

Spedito che fu don Giovanni da questa impresa, determinò di lasciare Ottavio Gonzaga con buona parte della cavalleria e con qualche nervo di fanteria in quelle frontiere vicine d'Enan e d'Artoys per fare opposizione particolarmente alla mossa cho di Francia preparava contro la Fiandra il Duca d'Alansone da quelle parti. E succedè felicemente al Gonzaga di rompere alcune bandiere di fanti, che di già erano penetrate nel paese del Re. Dopo il qual fatto con frequenti scorrerie procurò di danneggiare i territori de' luoghi colà intorno, ch'erano in potere de' sollevati Fiamminghi, col dare il guasto specialmente al-

592 Della guerra di Fiandra

le biade che stavano allora sul maturarsi. Con altre forze fu inviato da don Giovanni al medesimo tempo il Principe di Parma a stringer Limburgo, terra da cui riceve il nome quella provincia, ch'è pur vicina ancor essa alla contea di Namur, e molto comoda a ricever gli ajuti della Germania. Alle prime batterie venne in potere del Farnese la terra. Quindi il governatore si ritirò nella rocca, la quale è fortissima per la qualità del suo sito eminente e quasi da ogni parte scosceso, e con gran risoluzione si preparò a far resistenza. Ma diverso fu l'animo degli altri soldati, perche trovandosi in poco numero e con poca o niuna speranza d'aver soccorso, non vollero aspettare il pericolo del cestigo, essendo sicuri ch'avrebbono trovata facilità nel perdono, siccome appunto segui, perchè il Farnese lasciato uscir libero il governatore, non solo si contentò di perdonare agli altri soldati, ma gli accettò quasi tutti nel servizio del Re. Questo era stato il corso dell'armi regie dopo la battaglia seguita di Geblurs. Intanto era venuto di Spagua Giovanni di Norcherme signore di Selle; e per lui ? Re aveva con sue lettere significata in Fiandra la sua risoluzione intorno alle novità succedute, ch' era in sostanza di volere che i Fiamminghi non riconoscessero altro governatore che don Giovanni. Nel rimanente il Re coi termini severi mescolando i benigni, lodava gli Stati della

Bentivoglio Storia ec. Vol. II,

594 Della guerra di Fiandra

e per superar più facilmente le durezze che s'incontravano da quella banda. Ma perch'egli propose, che intanto per sicurezza del Principe dovessero gli Stati mettere l'Oranges in potere di don Giovanni, si ributtò da loro assolutamente la pratica, e per questo punto ch'aveva inorridito l'Oranges, e per altri che rendevano piena di sospetto appresso di loro la trattazione introdotta dal Selle. In questo tempo l'Imperatore aveva interposti pur anche i suoi ossizj di nuovo appresso i Fiamminghi per indurgli a qualche buono aggiustamento col Re. Aveva egli con l'esortazioni unite ancor le querele, dolendosi che furtivamente gli fosse stato da loro levato dappresso l'Arciduca Matthias, della quale azione il Re avesse poi avuta si giusta occasione di risentirsi. Ma non era stata di frutto alcuno questa interposizione dell'Imperatore; perchè agli offizi avevano dato poco orecchio i Fiamminghi, ed alle querele avevano risposto con le giustificazioni addotte di già prima da loro nella materia. Intanto dall'una e dall'altra banda non s'erano intermessi punto i rinforzi dell'armi; e gli Stati particolarmente sollecitavano con ogni più viva istanza quelle che a favor loro si dovevano muover di Germania e di Franoia. Era congregata in quel tempo una Dieta dell' Imperio nella città di Vormazia. Onde presa quest'occasione gli Stati avevano, per consiglio dell' Oranges principalmente,

Della guerra di Fiandra Prima Duca d'Angio, fatto Luogotenente generale del Re Carlo in età ancora sì tenera che appena lo rendeva abile a portar l'armi, aveva con maraviglioso valore condotti eserciti, vinte battaglie, espugnate piazze, e con mill'altre prove memorabili di virtù militare fatta nascere ferma ranza, ch'egli fosse per essere l'unico debellatore dell'eresia; e che principalmente per mezzo suo dovesse ritornare quel regno alla grandezza e splendore di prima. È di già s'era tanto diffuso, non solo per ogni angolo della Francia, ma per ogni lato eziandio dell'Europa, il grido del nome suo, che stando egli tutto fisso nell'assedio della Roccella, con incredibile plauso era stato eletto Re di Polonia. lasciata poi quella corona straniera per succedere alla sua propia, non si può dire quanto egli in un subito si fosse mostrato differente da sè medesimo, e quanto presto dalla Francia nel nuovo Re si fosse desiderato il già sì glorioso Duca d'Angiò. Era stata universale opinione allora, che egli con più vivo ardore che mai fosse per applicarsi ad opprimer con l'armi la fazione Ugonotta, la quale faceva patir le sciagure e le calamità maggiori al suo regno. rimaneva alcun dubbio, che domato, come per quella via si sperava, il furor degli eretici, non si fosse da lui posto il freno anche molto più facilmente all'ambizione de' Cattolici. Ma in luogo di seguitare la

successione alcuna, rendeva anche le sue debolezze d'autorità, e ciò bastava per dar gran vantaggio agli inquieti, ch'avessero un capo tale dalla lor parte. In tante e si fiere turbolenze di Francia non avevano potuto i sollevati di Fiandra impegnare il

Della guerra di Fiandra proprio Re a favorirgli con manifeste dimestrazioni. Anzi che avendogli fatta offerta di sottomettersi alla sua protezione, egli non aveva voluto in alcun modo accettarla. Voltate poi i Fiamminghi al Duca d'Alansone le loro istanze, non solamente il Re non se n'era mostrato alieno, ma riputando quest' occasione in suo gran vantaggio, l'aveva con tacito senso veduta volentieri abbracciar dal fratello; affinchè egli portando fuori del regno la sua persona, ne tirasse anche fuori molte altre di quelle che più erano solite d'alterarlo. Pubblicatosi poscia questo disegno il Re Cattolico n'aveva fatte risentite querele, rimproverando particolarmente al Re Cristianissimo, quanto male da lui si corrispondesse agli ajuti che dalla Spagna tante volte s'erano dati alla Francia, poichè di là si preparava allora un femento sì grande a'suoi ribelli di Fiandra. Ma Enrico parte dissimulando e parte con verità non potendo, si scusava che non era in man sua di ritenere il fratello, e che non gli essendo permesso d'usare la forza bastante con gli al-

Dunque risolutosi il Duca d'Alansone di favorire la causa de' Fiamminghi apertamente con l'armi, e di cercare ne'vantaggi loro i suoi propri, aveva di già (come fu esposto di sopra) cominciato a spingere qualche numero di soldati nelle fron-

tri, molto meno gli si permetteva di pote-

re usarla con lui.

Parte prima. Lib. X. tiere di Fiandra verso la Francia; e n'andava colà intorno ammassando quella maggior quantità che poteva per questo fine. Ma prima di passar più oltre nell'esecuzione dell'armi, egli stimò necessario di giustificarne pubblicamente la mossa con le scritture. Divulgossi da lui perciò un manifesto, il cui tenore in sostanza era tale. Che invitato più volte con istantissimi officj dalle provincie di Fiandra a voler sollevarle dall' oppressione, che ogni giorno più acerbamente pativano da ministri di Spagna, egli finalmente non aveva potuto ne ributtar così giusti prieghi, ne abbandonar così onesta causa. Essere usciti dal sangue reale di Francia quei Principi della Casa di Borgogna, che per tanti anni avevano dominate quelle provincie. Molte di loro anche prima essere state possedute dall'istessa Casa reale di Francia, ed averne riportati in varie occorrenze quei diritti e quei privilegi che erano loro stati poi con infinite violenze rotti e levati dagli Spagnuoli. La vicinanza troppo congiungere gli interessi della Fiandra con quei della Francia. L'officio de veri Principi essere il protegger gl'innocenti e gli oppressi. E nel difendersi da lui questa causa, farsi non meno il servizio del Ro di Spagna, che quello de popoli della Fiandra; conoscendosi che ridotti ormai questi a disperazione da' mali trattamenti che usavano contro di loro i ministri Spagnuoli,

si getterebbono al fine sotto un altro più moderato dominio, e vorrebbono procacciarsi in ogni modo un' altra più tollerabil fortuna. Intanto nelle parti più vicine della Germania si trovavano di già preparate le genti, che il Palatino Giovan Casimiro eveva poste insieme all'istesso fine. Perciocchè egli e più libero di rispetti e più abbondante ancor di danari, per la comodità che dalla Regina d'Inghilterra gliene veniva somministrata, aveva con molta facilità potuto formare un grosso corpo d'esercito, e disporlo ad entrare in Fiandra. Nè differi la mossa più lungamente. Ma volle prima ancor egli in pubblico onestarla con qualche titolo spezioso; che fu in ristretto di non aver potuto negare la sua difesa a Fiamminghi tanto uniti con gli Alemanni in causa si giusta, com' era il non lasciargli opprimer dagli Spagnuoli. Ragunato dunque il suo esercito sul fine di Giugno alla piazza d'arme assegnatagli nel territorio di Zutfen di là dal Reno, fu fama che ascendesse al numero di sedicimila santi e d'ottomila cavalli; gente mescolata di varie nazioni. ma che riteneva il principal corpo nella sua propria Alemanna. Procuravano gli Stati allora di tirare alla lor divozione tutto quel paese di là dal Reno, e specialmente la provincia d'Overissel, che in buona parte rimaneva pure ancora souo l'ubbidienza del Re. Per

gli Stati ivi portava l'armi il conte di Renemberghe, e faceva ogni giorno qualche nuovo progresso in vautaggio loro, non trovando quasi resistenza d'alcuna sorte, per la lontananza dell'armi regie da quel paese. Aveva egli frescamente acquistato Campen, luogo di gran conseguenza alla sboccatura che l'Ysel fa in mare; e s'apparecchiava a stringere Deventer, che è la città, più principale di quella provincia. Per facilitarne il successo e rendere più potenti le forze degli Stati da quella parte, risolvè Giovan Casimiro di lasciarvene qualche numero delle sue. Quindi mosse l'esercito, e con la gente più pronta al marciare fattosi innanzi passò il Reno speditamente e la Mosa, ed in pochi giorni entrò nel Brabante. Accampossi egli subito intorno a Diste; e trovato il luogo poco ben provveduto, se n' impadroni facilmente, e con l'acquisto di quella terra fermò il piede in quella provincia. Eransi frattanto aggiustate le condizioni, sotto le quali il Duca d'Alansone ed i sollevati Fiamminghi dovevano restare obbligati insieme nel procurar. quei vantaggi, che nella spedizione d'esso Duca l'una parte voleva scambievolmente ricever dall' altra. Gli articoli più considerabili furono questi. Che il Duca d'Alansone con titolo di protettore degli Stati Belgici fosse tenuto a militare per certo tempo in servizio loro con 10 mila fauti e 2 mila cavalli. Che quanto egli

Della guerra di Fiandra acquistasse oltre la Mosa verso la Fiandra appartenesse agli Stati; e quanto dall'altra parte di quel fiume verso la Francia. dovesse rimanere sotto il dominio di lui. Che per maggiore sua sicurezza e per maggior comodità del suo esercito gli fossero consegnate nel paese d'Enau le terre di Landresì e di Quesnoy; e in quello d'Artoys, Bapalma, per doversi poi restituire ciascun di quei luoghi sotto certe condizioni a suo tempo. Che non potessero gli Stati concludere aggiustamento con don Giovanni senza il consenso del Duca e degli altri uniti in lega con loro. Che nascendo caso d'eleggersi un nuovo Principe, dovessero preferire il Duca ad ogni altro. Che il governo intanto restasse intieramente sotto l'autorità degli stati, e che in esso il Duca non potesse innovar cosa alcuna. Stabilito l'aggiustamento, si trasferi subito il Duca nella terra di Mons, che è la prima del paese d'Enau, come altre volte fu dimostrato, e quivi egli in nome degli Stati riceve un'ambasceria solenne, capo della quale era il Duca d'Arescot, che vi comparì accompagnato da molte altre persone di qualità. Fu egli spedito particolarmente per sollecitare il Duca a muover la sua gente e farla entrare quanto prima, affinchè unite il più tosto che fosse possibile con le forze proprie di Fiandra quelle di Germania e di Francia,

tanto più facilmente si potesse opprimere don Giovanni, e scacciarlo fuor del paese.

Avevano in questo mezzo gli Stati ridotto l'esercito loro alla piazza d'arme ne' contorni di Lira luogo situato nelle viscere del Brabante; e vi s'era trasferito in persona l'Arciduca Matthias, appresso il quale faceva le prime parti nel comando dell'armi il conte di Bossù eletto mastro di campo general dell'esercito. Era composta la soldatesca loro parte di Fiamminghi lor propri e parte di forestieri, che consistevano principalmente in Inglesi e Scozzesi, nè sino allora passava il numero di otto mila fanti e di due mila cavalli. Mentre che si preparava una sì gran mole d'armi contro don Giovanni da taute parti, aveva egli all'incontro usata ogni maggior diligenza nel far le provvisioni necessarie dal canto suo. Nelle parti più vicine della Germania, e specialmente nella contea di Borgogna, aveva fatto levare quel maggior numero di soldati, che dalla brevità del tempo e dalla scarsezza del danaro gli era stato permesso. Sperava egli che d'Italia fossero ancora per giungergli ben presto nuovi e potenti soccorsi; e di ciò l'aveva il Re assicurato, e di doverlo provvedere similmente del danaro che bisognasse per sostenere con ogni più vicino sforzo la guerre. Dunque ragunato insieme un corpo d'esercito, che poteva essere di dodici mila fanti e di quattro mila eavalli, non tardò

Della guerra di Fiandra egli più oltre. Lasciati prima ben provveduti i luoghi di maggiore importanza che si trovavano in poter suo, determino d'assaltar subito il campo Fiammingo, e di fare ogni prova per romperlo, avanti che le forze straniere più l'ingrossassero. Dalla piazza d'arme erano venuti ad alloggiare i Fiamminghi in un sito forte e molto opportuno appresso il villaggio di Rime. . nante, che non era molto lontano dalla città di Malines. Dal fiume Demer viene traversato quasi per mezzo il Brabante, e bagnata verso il fin del suo corso l'istessa città di Malines, va poi a sboccar nella Schelda. Fra questo fiume ed il villaggio di Rimenante erano alloggiati i Fiamminghi. Da un lato il fiume serviva lor di riparo, e da un altro si coprivano con una selva. la quale sorgeva nella campagna vicina, e lasciava in qualche distanza il villaggio. Dagli altri fianchi s'erano poi fortificati con bene intese trincere, e specialmente da quello che poteva essere da' regi più facilmente assalito. A quella volta s'inviò don Giovanni: ed avanzatosi oltre la terra d'Arescot, situata pure sul medesimo fiume. s'avvicinò con buon ordine al sito, dove alloggiava il campo Fiammingo. Aveva egli per sin principale di porre ogni studio per tirare il nemico fuori delle trincere, e d'impegnarlo in qualche fervida scaramuccia, che avesse poi facilmente a convertirsi in formata battaglia. Nè differì a tentarne le prove. Mandò subito qualche numero di

cavalli a provocare i Fiamminghi sotto gli alloggiamenti lor propri, ma essi col far solo quella opposizione che lor bastava, non vollero cimentarsi più avanti. Cercò egli di nuovo pur anche tuttavia d'irritargli; e comparendo a vista loro con tutto l'esercito, gli ssidò baldanzosamente a battaglia; sebben con minore speranza ogni volta più di conseguirne l'effetto, perchè troppo si conoscevano inferiori alle genti regie e di numero e di virtù le Fiamminghe. Nacque nondimeno occasione d'una mischia ben sanguinosa. Custodivasi un sito di gran conseguenza fuori degli alloggiamenti nemici dalla fanteria Inglese, alla quale comandava il colonnello Noriz dell' istessa nazione, e soldato di grand'esperienza e coraggio. Volle don Giovanni tentare d'impadronirsene, con isperanza pur tuttavia, che impegnata nel combattere quella parte di gente, fosse per discendere ancora tutto il resto del campo Fiammingo nella battaglia. Fece dunque assaltar gl'Inglesi da un numero eletto di fanti Spagnuoli, ed alla fronte di questi ne furono collocati in particolare 200 elettissimi d'una compagnia segnalata, che di Spagna aveva condotta in Fiandra a sue spese Alonso Martinez di Leva. Era stato poco innanzi da esso Leva lasciato il carico di generale delle galere di Spagna; e per mostrar meglio il suo zelo e valore in servizio del Re, formata col suo proprie da606 - Della guerra di Fiandra

naro la sopraddetta compagnia di 200 fanti, aveva risoluto di trasferirsi a militare nel campo regio di Fiandra. Non v'era fra loro chi non fosse o cavaliere di nascimento o soldato di qualità; perciocchè molti che prima erano stati offiziali in Fiandra, avevano preso luogo in questa sorte di compagnia. Riuscì feroce sopra modo l'assalto. ma non meno ferocemente fu sostenuto ancor dagl'Inglesi, che tutti erano similmente soldati vecchi, e ch'avendo in favore la vicinanza delle trincere coperto d'artiglierie, facevano col vantaggio de'tira loro più viva e più animosa la resistenza. Quindi s'audò ingrossando maggiormento il conflitto. A misura che di qua e di là si vedeva alternar la speranza o il timore, s'alternavano parimente i soccorsi' che si facevano succedere dall'una e dall'altra parte. Ma troppo era svantaggiosa la condizione de regj. Perciocche i nemici combattendo a vista de' loro ripari e sotto la difesa de' loro cannoni, potevano facilmente reprimer l'impeto de soldati Spagnuoli; laddove questi non potendo godere alcuno di tali vantaggi, bisognava che nell'animo solamente e nel ferro gli riponessero. Conobbe ciò don Giovanni; e spintosi innanzi con tutti gli squadroni ordinati per dar battaglia, aspettò alquanto per tentare pur nuovamente se i nemici avessero voluto accettarla. Ma riuscitogli vano il disegno, fece suonare infine a racculta, e con buon orrimanessero vinti.

Levossi di là intorno poi don Giovanni, e prese risoluzione di mettersi totalmente su la difesa in un sito forte, che unisse gli alloggiamenti del suo esercito con la città di Namur, sperando che fosse ben tosto per isvanire la tempesta di tante armi contrarie, e godersi da lui i vantaggi allora scambievolmente dalla sua parte. Considerava egli, che sebbene in generale s'aveva un fine medesimo in Inghilterra, in Francia ed in Alemagna o di far perdere al Re di Spagna le provincie di Fiandra, o di tenerle perturbate almeno con l'armi, erano però in ciascuna di quelle hande molto differenti i fini particolari. La Regina d'Inghilterra aspirava anch' essa a qualche suo proprio acquisto, e specialmente nelle parti marittime dell'Olanda e della Zelanda; e non poteva in alcun modo veder volentieri quei comodi che fra le rovine della Fiandra potessero aggiungersi troppo vantaggiosamente alla Francia. Erano sospettissimi per contrario alla Francia quegli ajuti che dagl'Inglesi venivano somministrati a' Fiamminghi. Vedevasi che gli Alemanni avevano fini di prede più che d'ac608 Della guerra di Flandra

quisti; e che scorso il paese, e mancando loro il danaro da sostentarsi, bisognava che per necessità se ne ritornassero in breve alle case loro. Fra gli stessi Fiamminghi aveva poi l'Oranges i suoi propri fiui, l'Arciduca Matthias nudriva pur anche i suoi; e tutto il corpo delle provincie era diviso grandemente fra le sue parti così in materia di religione, come intorno all' ubbidienza reale, perchè le infette dell'eresia si mostravano inclinate a levarsi intieramente dal dominio Spagnuolo; e quelle che volevano mantenersi Cattoliche desideravano bene d'essere liberate dagli Spagnuoli e dagli altri stranieri, ma di restar come prima sotto l'ubbidienza del Re di Spagna. Onde in tanta diversità di fini, di passioni e di sensi, don Giovanni pigliava una ferma speranza che dovesse ben preto dissolversi questa macchina preparata contro di lui, e che a lui sossero poi facilmente per offerirsi molte felici occasioni da poter sostentare la causa della Chiesa e del Re col vautaggio e riputazione che bisognasse. Ed appunto in quei giorni avevano cominciato le due provincie d'Enau e d'Artoys a prorompere in aperte discordie con quella di Fiandra e con la città di Gante in particolare, che in essa ritiene la prerogativa del primo luogo. Eransi mantenute sempre molto Cattoliche le due soprannominate provincie, col resto ancora del paese Vallone, il quale abbraccia (co-

me altre volte dimostrammo) sotto di sè tutto quell'ampio margine di frontiera che dal corpo universale della Fiandra viene occupato. con linea lunghissima verso la Francia. Nella pace di Gante, che s'era con tanta solennità conclusa dagli ordini generali, e che poi s'era confermata ancora da don Giovanni nel suo aggiustamento con loro, avevano i deputati Valloni fra tutti gli altri procurato ogni maggior vantaggio alla Religione Cattolica. Nè inclinavano punto, come s'è detto, quei popoli a levarsi dall'ubbidienza reale ogni volta che potessero godere gli antichi lor privilegi, e vivere sotto la forma dell'usato lor primiero governo. All'incontro le due provincie dell'Olanda e della Zelanda avevano dato ogni fomento alle nuove Sette; e quanto più s'era perturbato il paese, tanto più avevano posto ogni studio per farne sentire in esso da ogni parte il malore. Queste erano specialmente le meditazioni più intime dell' Oranges, questi i suoi più efficaci consigli. Ed alla sua industria di prima in sapergli dare, aveva poi il favore del tempo aggiunta una grandissima autorità per fargli ricevere. Il suo fine era insomma d'aggrandir la fazione eretica, e d'alienare i Fiamminghi sempre maggiormente dagli Spagnuoli per quelle considerazioni di suo vantaggio, che più volte noi abbiamo rappresentate di sopra. Dunque spiate da lui fissamente le congiun-Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

Della guerra di Fiandra ture, stimò egli opportunissima questa dell'accostarsi i due escrciti che venivano di Germania e di Francia, l'uno de'quali era composto quasi tutto di Luterani, e l'altro in gran parte di Calvinisti. Non tardarone allora i settari a muoversi in Fiandra, Unironsi alcuni di loro, ed in nome comune presentarono agli Stati una supplica, nella quale coi più speziosi pretesti che seppero ritrovare, fecero istanza che si potesse goder nel paese la libertà di coscienza. Alla dimanda non mancarono oppositori, ma prevalsero quei finalmente che se n'erana fatti parziali. Ne aveva tralasciato l'Oranges d'instillare tacitamente un'alta paura col suggerire che nell'avvicinarsi tante armi di quelli che professavano la religion riformata, non conveniva, che si negasse all'istanza delle pregluere ciò che si vorrebbe ottenere poi facilmente col vigor della forza. E perchè ostava la pace di Gante, furono stirati in maniera i suoi sensi, che fu giudicata anzi favorevole che contraria essa pace a questa sorte di concessione. Rimasero nondimeno costanti le provincie d'Enau, d'Artoys e l'altre del paese Vallone, in volere il solo esercizio Cattolico. Ma le provincie di Brabante e di Fiandra per la maggior parte con facilità si disposero a permettere la dimandata libertà di coscienza. Intanto era giunto il Palatino Giovan Casimiro, come su dimostrato, e dall'altra parte s' acoostava sempre più l'Alansone. Quindi cresciuto l'ardire a Settari dentro il paese nè più contenti d'aver molte Chiese ch'erano state loro assegnate, ma volendone il maggior numero e le più principali, ridussero ben presto le cose a segno, che in un subito se ne videro spogliati quasi intiera. mente i Cattolici. E perchè d'ordinario un'audacia ne chiama un'altra, dopo l'usurpazion delle Chiese si venne anche in breve allo scacciamento de religiosi, e passo il furore e l'insania tant'oltre, che non restava più quasi ne anche sicurezza alcuna alle persone Cattoliche. Arse perciò un altissimo sdegno in quelle ch'erano tocche da vero zelo di fede, e si commossero in particolare si fattamente per queste novità le provincie Vallone, che diedero principio a separarsi dall'altre, prima ne consigli e poi nell'esecuzioni. Mantenevasi là soldatesca Fiamminga col danaro che dal paese veniva contribuito; e col medesimo danaro bisognava ancora provvedere in gran parte alle paghe ed a molte altre necessità della gente straniera. Fattesi dunque ritrose al contribuire le provincie d'Enau e d'Arsoys, che sono le più principali del paese Vallone, cominciarono gli Stati a patire strettezza grandissima di danaro, ed a prevedere i disordini che da ciò ben presto deriverebbono. Usarono essi ogni mezzo e d'industria e d'autorità per vincere l'accennate durezze. Ma venivano rese più tosto ogni di maggiori, perchè ogni volta più

Della guerra di Fiandra cresceva l'occasion di mostrarle. Fremevano in quelle parti con dispettose querele i Cattoliei, che sotto false apparenze di libertà si vodesse cadere la Fiandra più che mai in orribile servitù. Essersi ben prese l'armi per iscacciar gli Spagnuoli, ma non già perche fosse tiranneggiato il paese ancor peggio dagli stessi Fiamminghi. Ed a qual altro fin tendere l'ambizion dell'Oranges? Qual altro disegno aver la fazione de suoi partigiani? Sotto speziosi colori pur anche sin da principio essersi venuto all' armi nell' Olanda e nella Zelanda; e finalmente non esser bastato che vi fosse impedita l'Inquisizione, ma in suo luogo aver diffuso ivi il veleno loro da ogni parte le nuove sette dell'eresia. Alienate dalla Chiesa quelle provincie, aver cominciato ad alienarsi manifestamente ancora dal Re. Quella disubbidienza far grado a questa; e non poter l'una scompagnarsi dall' altra. L' Oranges intanto ritenere ivi sotto nome di governatore l'autorità quasi intiera di Principe. Con l'istesse arti aver egli più rapito, che ottenuto il governo pur del Brabante. Dimandarsi ora con mendicati pretesti l'esercizio libero di coscienza per tutto il paese. E con quale oggetto? Se non per far combattere la libertà contro la libertà; cioè l'ingiusta dell'eresia contro la legittima della Chiesa, ed affine che oppressa questa si potessero ancora tanto più facilmente tirare i popoli a levarsi dall'ubbidianza reale. Dunque osser tempo di penetrare ormai nella vera cognizione di tali fini, e di rompergli non meno che di conoscergli. Seguitassero il Brabante e la Fiandra pure altri sensi, e coi loro s' unissero quelli d'altre provincie; che il passe Vallone giammai non si muterebbe ne' suoi di voler continuare nella religione sola Cattolica, e salvi i suoi privilegi, nella sola ubbidienza del Ro di Spagna. Queste voci piene d'indignazione furono accompagnate ben tosto ancora da fatti pieni d'acerbità. Perciocchè non vollero in modo alcuno le due provincie d'Enau e d'Artoys consegnare alla gente dell'Alansone. Landresi, Quesnoy e Bapalma, secondo che si disponeva nelle convenzioni stabilite fra lui e gli Stati; e con la fermezza medesima ricusarono di pagar le contribuzioni che dovevano in parte loro per la gentedi guerra.

Mostratasi questa commosion da' Valloni, s'alterarono con sommo sdegno in contrario particolarmente i Gantesi; come quelliche per natura più inclinavano allerivolte,
e ch'avevano con maggiore disposizione
ricevuta la libertà di coscienza, e dato ognivantaggio all'eresia fra di loro; e prese
l'armi determinarone di volere usar la
forza contro i Valloni. Erasi trasferito a

Della guerra di Fiandia 6r4 Gante in quei giorni appunto Gieran Casimiro, dopo essersi abboccato in Brusselles con l'Arciduca Matthias. In questa venuta aveva egli mirato principalmente a procurar danari per la sua soldatesca; la qual resa immobile per difetto di paghe non faceva progresso alcuno; anzi trastava più tosto d'ammutinarsi, che di combattere. Soddisfecero in qualche parte i Gantesi alle sue dimande, ed all'incentro pigliarono dal suo favore tanto animo contro i Valloni, che più fermamente ancora di prima risolverono di volergli astringere con la forza a restare uniti con loro. Dividesi la provincia propria di Fiandra in due parti. L'una, ch'è la maggiore e che sotto di se contien Gante e l'altre città e terre più principali, si chiama col nome di Fiammengante, perchè in essa non si parla se nen Fiammingo. L'altra, ch'è la minore ma ch' è fornita anch' essa di buone terre, vien chiamata con titolo di Gallicante, per usarvisi comunemente la lingua francese. Quella riguarda il mere, e questa il paese Vallone. Coi Gantesi andava quesi unita del tutto la parte Fiammengante della provincia: ed all'incontro mostrava d'inclinare a' Valloni la Gallicante, come disposta unch' essa a favorire piuttosto la Cattolica Religione, che l'eresia. Duoque pigliate oh' ebbero l'armi i Gantesi, non tardaro-

no punto a pigliarle i Valloni, e si comin-

ciò tumultuariamente a commettere diversi atti d'ostilità dall' una e dall'altra banda. Entrarono particolarmente i Valloni nella terra di Manin situata sul fiume Lisa, che divide la Fiandra Fiammengante dalla Gallicante, e quivi si diedero a fortificarsi ed a scorrere con maggior danno il paese degli avversari. Non volevano contuttociò i Valloni per queste differenze nate con gli altri Fiamminghi, nè riconoscere per governator don Giovanni, nè aderire in modo alcuno alle azioni degli Spagnuoli. Onde cominciarono alcuni di loro a chiamarsi col nome di Malcontenti. Questo nome fu preso al principio da alcuni pià nobili; quindi si diffuse a molti altri di minor qualità, e finalmente fu poi usato in generale da ogni attro di quel paese. Per segno esteriore di voler conservarsi buoni Cattolici portavano molti di loro una corona di paternostri e d'ave marie intorno al collo: e tutti comunemente si dichiaravano ancora di voler mantenersi fedeli al Re, quando si vedesse ritornare il governo all'usata forma di prima . Questa fu la fazione si nominata de malconsenti, ch'apportò un grandissimo benefisio poi alle cose del Re, come si vedrà nel progresso de fatti che seguiranno. Intanto non era stato si cieco l'Oranges nel procurare i suoi vantaggi con quelli dell'eresia, che chiaramente non conoscesse

Della guerra di Fiandra il pregiudizio d'una tal divisione'. Desiderava ben egli che l'esercizio eretico prevalesse, ma però che restasse aucor la dovuta parte al rito Cattolico, per soddisfazione di quei popoli, i quali non volessero abbandonarlo. Onde non manco d'usar tutte l'arti, e d'adoperare ogni autorità e degli Stati e sua propria, affinche l'accennate differenze si componessero. A tal effetto si trasferì a Gante in particolare il signor di Santa Aldegonda, con alcune altre persone di qualità. Ma quel popolo dando più orecchie a' suoi capi, ch' erano uomini sediziosi e più inclinati per loro privato interesse a mantener, che a finir le cominciate discordie, non volle in maniera alcuna mutar le già prese risoluzioni. In tale stato erano le cose di Fiandra. quando il Duca d'Alansone v'introdusse il suo esercito, dall' istessa fazion dell' Oranges più aspettato, che ben ricevuto; perchè di numero veniva inferiore all'obbligo, e poco ben fornito ancora di quel più che al suo mantenimento si richiedeva. Nel metter la gente insieme aveva l'Alansone trovata maggior prontezza d'uomini, che di danaro, attesochè del suo proprio non gliene veniva somministrata quasi alcuna comodità; e non avendo voluto il Re suo fratello, o potuto manifestamente ajutarlo per le ragioni toccate di sopra, gli erano riusciti anche molto inferiori gli effetti alle speranze per questa parte. Ed aveva ap-

punto il Re di Spagna rinnovate allora più acerbamente le sue querele di prima col Re di Francia per questa mossa dell'Alansone. Avevale fatte ancora molto aspramente con la Regina d'Inghilterra, per gli ajuti che ricevevano da lei i sollevati di Fiandra. E dalla banda pur di Germania essendosi lamentato eziandio con l'Imperatore, perchè non si fossero da lui usate diligenze maggiori per impedire la spedizione di Giovan Casimiro, avevano al fine operato in maniera da tutte quelle parti le sue doglienze, che da ciascuna di loro s'erano spedite persone espresse, affin di ridurre, se fosse stato possibile, con qualche nuova concordia le cose di Fiandra a qualche sorte d'aggiustamento. Da una parte il Re non tralasciava di fare apparecchi grandissimi per la guerra; ma dall' altra egli avrebbe desiderato assai più di vedere in Fiandra la pace, ogni volta che ciò si fosse potuto effettuare senza offesa della Religione e senza pregiudizio dell'onor sno. Nè mancavano di quelli nel suo consiglio (come fu accennato un'altra volta di sopra) che interpretando più sinistramente ancora di prima le azioni di don Giovanni, stimavano ch' a lui in gran parte si dovesse attribuire la colpa de nuovi tumniti, ch' erano succeduti dopo le convenzioni fra lui e le provincie tanto solennemente accordate. Come s'egli desiderasse più d'esercitare il governo con l'armi,

618 Della guerra di Fiondira

che disarmato; e credesse di poter condursi più facilmente a qualche suo proprio fine per via delle turbolenze, che della quiete. Onde per queste gelosie ancora che si pigliavano di don Giovanni, e ch'avevano gettata considerabil radice di già in Ispagna, tanto più si desiderava da quella parte di veder composte in qualche maniera le cose di Fiandra. Ritrovaronsi dunque sul fine d'Agosto in Anversa, per l'Imporatore il conte di Suarzemburgo; in nome del Re di Francia il presidente Believre; ed in nome della Regina d'Inghilterra Valsingamo suo primo segretario di stato con un altro chiamato Cobano. Ma ben presto si vide, ch'agli offizi Cesarei sarebhe mancata l'autorità, ed a quelli degli altri la candidezza; poichè si desiderava troppo in Inghilterra ed in Francia di veder continuare i disordini e le turbelenze. ond'era sì offlitta la Fiandra. Nè riuscì vana quest' opinione. Furono i congressi più d'apparenza, che di sostanza, e finirono le pratiche quasi prima che cominciassero; oltrechè in effetto riuscirono grandissime le dissicoltà, che per se stesse portarono le materie dall'una e dall'altra parte. Voleva ciascuna di loro sostener pienamente le cose fatte e pretese; in modo che rotta quasi subito ogni trattazione d'accordo, si perseverò con l'ardore de prima ne maneggi dell'armi. Riguadagnarone i Fiamminghi Arcsoot o Nivelle, e

61q tentarono ancora, ma senza fruito, la ricuperazion di Lovanio. Dall'altra banda i Francesi, entrati nella provincia d'Enau, assediarono la terra di Bins, e dopo alcuni assalti la presero e saccheggiarono. Ma questi erano successi di poco momento, rispetto a quelli che speravano i sollevati dall'unione di tutte le forze ch'essi avevano ricevute da tante purti in vantaggio loro. A ridurle insieme tendeva sopra ogn' altro l'Oranges; ed a questo fine da lui e da' suoi aderenti s'usava ogni maggior diligenza e fatica. Misera Fiandra! Per ogni lato coperta d'armi, e laceratane in modo, che si poteva restare in dubbio quali più l'affliggessero, o le proprie o le forestiere; e da quali per mostrar d'aju-

Don Giovanni intanto fatta raccogliere la sua gente, si tratteneva con buco ordine dentro alle sortificazioni dell'alloggiamento, ch' egli s'era eletto fuori di Namur. in sito vantaggiosissimo per sostener da ogniparte gli assalti nemici. Abbracciavano queste fortificazioni quasi lo spazio di tre miglia d'Italia, e coprivano tanto più la città; onde restava molto bene assicurato quel passo verso la Germania e l'Italia, e molto ben provveduto ancora l'esercito di tutte le comodità necessarie al suo mantenimento e bisogno. In questa maniera don Giovanni sperava e di ricevere in breve

tarla, si portassero titoli più speziosi o

da quelle o da queste.

Della guerra di Fiandra potenti forze in ajuto suo, e di vedere pol facilmente dissolversi quelle ch'i nemici avevano ragunate in servizio loro. Questi erano i suoi disegni, queste allora le sue speranze; quando nel più alto lor colmo egli venne a cadere infermo, e l'aggravò il male sì fattamente, che gli levò in pochi giorni la vita. Giunto vicino alla morte, chiamò il Principe di Parma, e dopo avergli con affettuose parole raccomandato il servizio regio, lo sostituì in luogo suo, con presupposto sicuro, che per tante prerogative di sangue e di valore che in lui concorrevano, fosse il Re per farlo succeder subito in quel governo. Così termino don Giovanni il corso mortale, non finito ancora l'auno trentesimo terzo dell'età sua. Nacque dell' Imperator Carlo V. e di Madama di Plombes donna nobile di Germania. Avanti che l'Imperatore morisse lo raccomandò strettamente al Resuo figliuolo, il quale da principio nel segreto de' suoi arcani l'aveva destinato alla vita ecclesiastica; ma poi mutatosi, l'applicò alla profession militare. In questa con tre memorabili imprese fu illustrato da lui sommamente il suo nome. Nella prima freno l'audacia Moresca, nella seconda l'orgoglio Ottomauno, e nella terza il furore Fiammingo. In ciascuna coi successi avanzo di gran lunga l'età. Percioccche vinse i Mori appena uscito di fanciullesza, rintuzzo i Turchi appena entrato nel fior della gioventu,

e ripresse i Belgi con tal maestria di guerra, che maggiore non poteva mostrarsi da un vecchio e consumatissimo capitano. E veramente in lui concorsero doti egregie di corpo e d'animo. Grazia e maestà nell'aspetto, vigor di forze per le fatiche, affabilità coi soldati, vigilanza pari al comando, prudenza nelle più gravi difficoltà, ma cuore portato però ad incontrarle molto più che a sfuggirle. Non pochi furono che l'avrebbono desiderato men tenero in consentire agli amori, e men facile in dare orecchio a' rapporti. Mostrò tanta cupidigia di gloria, che molti piuttosto la giudicarono cupidigia d'imperio. Onde arse al fine l'invidia, e gli armò contro sì fattamente il sospetto, che rese dubbia la sua sede nel servizio del Re; come s'egli di governatore aspirasse a diventar Principe della Fiandra; e ch' a tal fine con la Regina d'Inghilterra in particolare fosse disceso ad occulte pratiche di corrispondenza, e passato più occultamente ancora a maneggi espressi di matrimonio. E quindi nacque l'opinion sì diffusa allora, ch'egli mancasse di morte ajutata piuttosto che naturale. Ma comunque il fatto seguisse in materia, nella quale poteva dalla calunnia restar sì adombrata la verità, egli morì con fama di valor singolare, e con applauso ricevuto comunemente di somme lodi. Degno senza dubbio di godere più lunga vita; e non men degno a cui sosse stato 623 Della guerra di Fiandra
permesso dalla fortuna e d'uscire da letto
matrimoniale, e d'esercitare i comandi più
in termine d'assoluto Principe, che in
qualità di subordinato ministro.

Fine del Volume II.

## TAVOLA

# delle cose più notabili che si contengono in questa Prima Parte.

#### A

| A.B.tti. monacali in Fiandra si dolgono per le<br>erezioni de' Vescovati.                         | nuove    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abitanti d'Olanda quanto destri a maneggiarsi su                                                  | d ghiac- |
| cio 346. Istromenti adoperati da loro per                                                         | corrervi |
| sopra.                                                                                            | 347      |
| Adolfo fratello d'Oranges ucciso in battaglia.<br>Alem , in petere de sollevati 374. 375. È assed | 196      |
| Alem in petere de' sollevati 374, 375. E assed                                                    | iata da' |
| regi.                                                                                             | 376      |
| Alemanni alti e bassi quali siano.                                                                | 115      |
| Alemanni nell'esercito regio rotti da' sollevati.                                                 | 359      |
| Alessandro Farnese principe di Parma in Fian                                                      | dra per  |
| Alessandro Farnese principe di Parma in Fian<br>occasione del suo matrimonio con la principe      | essa Ma- |
| ria di Portogallo                                                                                 | 73       |

| 624                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alosto terra della provincia di Fiandra occupata dagli am.<br>mutinati. 491                                  |
| Amsterdam 331 città molto fedele verso la Chiesa ed il Re ivi. Infestata dalle altre città d'Olanda ivi.     |
| Di nuovo molestata da loro. 331<br>Ammutinamento della gente Alemanna nell' esercito del<br>Duca d'Alba. 243 |
| Ammutinamento degli Spegnuoli in Harlem 373. A<br>Mouch 413. In Zelanda. 490                                 |
| Ammutinamento della cavalleria Spagnuola. 485                                                                |
| Ammutinati 415. Vedi squadrone degli Ammutinati.                                                             |
| Anna figliuola di Maurizio Elettore di Sassonia 65.<br>Presa per moglie dall' Oranges.                       |
| Anna Arciduchessa figliuola dell' Imperatore Massimi-                                                        |
| liano si marita col Re Cattolico 243. Viene accom-                                                           |
| pagnata dagli Arciduchi Alberto e Vincislao suoi fratelli. 243                                               |
| Antonio Strale nomo principale in Anversa 200. È giu-                                                        |
| stiziato .                                                                                                   |
| Antonio Pittore tenta d'occupare un passo per impe-                                                          |
| dire le vettovaglie a' regj 349. Vien rotto ed ucciso,                                                       |
| e la sua testa è gettata in Harlem dagli Spagnuoli. ivi                                                      |
| Anversa è minacciata del sacco dagli ammutinati 420.                                                         |
| Contribuisce una somma di danaro per soddisfargli                                                            |
| A21. Presa da regi 510. Saccheggiata 513. Ritrovan-                                                          |
| 421. Presa da regi 510. Seccheggiata 513. Ritrovan-<br>si in essa i deputati dell'Imperatore di Francia e    |
| d'Inghilterra per procurar di comporre le cose di                                                            |
| Fiandra. 617                                                                                                 |
| Arciduca Alberto e sue lodi. 243, 244                                                                        |
| Arciduca Matthias 564. Passa segretamente in Fiandra                                                         |
| 565. Constituito governatore del paese dal Consiglio                                                         |
| di Stato.                                                                                                    |
| Arcivescovo di Colonia nell'esercito regio sotto Mons.                                                       |
| 278. 301                                                                                                     |
| Armata marittima preparata in Anversa per assaltare la                                                       |
| Zelanda 464. Data in governo a Sancio d'Avila 470.                                                           |
| Passa nell' Isola di Dovelant. 476                                                                           |
| Assedio d' Harlem de' più memorabili ch' abbia avuti                                                         |
| la guerra di Frandra 349                                                                                     |
| G                                                                                                            |

| Barone di Cleverau.                               | · 36o           |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Barone di Battemburgo cerca di soccorrere I       | <b>Ia</b> rlem  |
| 363. Rotto ed ucciso                              | <b>363</b>      |
| Barone d' Erbestein s'accorda in segreto con gl   | i Stati         |
| 495. Riceve la gente loro in Anversa 500. So      | mmer-           |
| gesi nella Schelda.                               | 512             |
| Bartolommeo Campi Ingegnere dell' esercito regi   | 0 341.          |
| Ucciso.                                           | <b>36</b> 0     |
| Battaglia di Frisa.                               | 195             |
| Battaglia di Geminghen.                           | 214             |
| Battaglia tra i regj e gli Ugonotti di Francia v  | icino a         |
| Mons.                                             | 287             |
| Battaglia navale nel lago di Leyden.              | 359             |
| Battaglia navale nel golfo di Zuiderzee,          | 377             |
| Battaglia navale nella Schelda tra i regj ed i s  | iolleva-        |
| ti.                                               | 38 <b>9</b>     |
| Battaglia di Monch. 403. e                        | e segg.         |
| Battaglia of Geblurs.                             | 585             |
|                                                   | ·· 312          |
| Batteria de' regi contro Mons.                    | 290             |
| Batteria degli Spagnuoli contro Harlem.           | · 340           |
| Berghes al Som, e sua situazione.                 | · _ <b>2</b> 63 |
| Bernardino di Mendozza inviato in Ispagna da      | l Duca          |
| d'Alba 356. Scrittore della guerra di Fiandra i   |                 |
| dito dal Commendatore a Mastrich.                 | . 398           |
| Breda terra dell' Oranges 79. Maneggi che vi      |                 |
| tano da' confederati.                             | . 80            |
| Brederode si fa capo de supplicanti 82. Sua o     | razione         |
| a' compagni 83. Presenta una supplica alla Re     | ggente.         |
| 92. Muove sedizioni 133. Va in Olanda per         | eccitare        |
| tumulti 134. Seconda in ogni cosa l'Oran          | ges ivi.        |
| Muore infelicemente.                              | 135             |
| Brilla sorpresa da' fuorusciti 252. Fortificata d | ai Fa-          |
| may.                                              | 256             |
| Buren terra al confine dell' Olanda presa e sacci | neggia-         |
| ta da' regj. 451.                                 | <sup></sup> 458 |

Bentivoglio Storia ec. Vol. II. 40

| Cagioni interne de' movimenti di Fiandra.                                                             | 26                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cagioni esterne de' medesimi movimenti                                                                | 30                                     |
| Combray erette in Arcivescovate.                                                                      | <b>3a</b>                              |
| Camillo de Marchesi del Monte.                                                                        | 424                                    |
| Capitan l'acecco Spagnuolo à fatto morire da Fle                                                      | asin-                                  |
| ghesi .                                                                                               | <b>261</b>                             |
| Capitan Plumart 314. Sua proposta all'Avila e                                                         | d al                                   |
| . Mondragone 315. Trova il guado per andare a                                                         | 80¢-                                   |
| correr Goes.                                                                                          | 316                                    |
| Capitan Ly Francese difende con gran valore il for                                                    | te di                                  |
| Bomene.                                                                                               | 478                                    |
| Capitolazioni fra il Duca d'Alancone, e gli Stati.<br>Cardinal di Granuela 41. Verli Vescovo d'Arras. | <b>6</b> 0 <b>E</b>                    |
| Gardinal di Granuela 41. Verli Vescovo d'Arras.                                                       | 42                                     |
| Cardinalisti così chiamati dall' Oranges.                                                             | 80                                     |
| Carlo Quinto figliaulo di Filippo primo 7. Pos                                                        | obsia                                  |
| quietamente la Fiandra ivi. Nato in Gante 13.                                                         |                                        |
| benevolenza verso i Fiamminghi ivi. Quanto foss                                                       |                                        |
| mato-e riverito all'incontro da loro 14. Paragon                                                      | e fra                                  |
| la sua natura, e quella di Filippo suo figlinolo                                                      | . 15                                   |
| Carrette che s'usano in Olanda per camminare sul g                                                    | hiac-                                  |
| cio. 346.                                                                                             | 347                                    |
| Casa di Borgogna signoreggiò le provincie di I                                                        |                                        |
| dra.                                                                                                  | 7                                      |
| Castello di Ramachino.                                                                                | 372                                    |
| Castello di Cambresis tentato dall' Oranges.                                                          | 227                                    |
| Castello di Gante assediato dagli Stati 500. Si rende                                                 | 5 514                                  |
| Castello di Anversa assediato dagli stati 500. Vien                                                   | e de-                                  |
| molito.                                                                                               | 56a                                    |
| Castello di Namur in potere di don Giovanni.                                                          | 55x                                    |
| Catterina de' Medici ritiene l'autorità del govern                                                    |                                        |
| Francia appresso Carlo Nono.                                                                          | . 5a                                   |
| Cattolici ed eretici d'Anversa concludono accord                                                      |                                        |
| sieme . 241.                                                                                          | 242<br>33                              |
| Cavalieri del Toson d'oro.                                                                            |                                        |
| Cristoforo Mondragone mastro di campo va al so                                                        | ccor-                                  |
| so di Goes 313. Entravi e provvede la piazza                                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Assicura Tolen e Berghes al Sorn 371. Rest                                                            | a 2112                                 |
| difesa di Midelburgo ivi. Fa istanza d'essere soc                                                     | COLSO                                  |
| 387. Rende la piazza 391. Occupa l'Isola di F                                                         | MARIT                                  |

| 627                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 462. 463. Guazza il canale di Schowen sotto Zir-                                                             |
| chessea · 476                                                                                                |
| Crist foro Palatino governa l'esercito insieme col con-                                                      |
| te Lodovico 407. Muore nella battaglia di Mouch. 412                                                         |
| Cittadella in Anversa 245. Consegnata al Duca d'Arescot. 245                                                 |
| Coligni Ammiraglio di Francia, capo principale della                                                         |
| Coligni Ammiraglio di Francia, capo principale della fazione Ugonotta 286. Pratiche sue con l'Oran-          |
| ges. 49                                                                                                      |
| Commendator maggiore di Castiglia al governo de' Paesi                                                       |
| bassi 383. Giunge a Brusselles ivi. Ordina due armate per soccorrer Midelburgo, e va in Anversa per solleci- |
| tarle. 387. 388. Vede con gli occhi propri la rotta                                                          |
| d'una di loro 390. In grand'agitazion di pensieri                                                            |
| per la muova mossa del conte Lodovico 392. Riso-                                                             |
| luzion da lui presa ivi. Si trasferisce in Anversa per                                                       |
| acquetare gli ammutinati 420. Fa assicurar Bolduc                                                            |
| . 424. Pubblica un nuovo perdon generale 426. Suoi                                                           |
| disegni in Olanda e Zelanda 467. Passa in Anver-                                                             |
| sa per sollecitare l'armata marittima 464. Sua per-                                                          |
| plessità circa al tentare il gnazzo di Filislant. 467. e                                                     |
| segg. Passa nell'Isola di Tolen 471. 476. Muore                                                              |
| 485. Giudizio interno alla sua persona. 486                                                                  |
| Commissari de' sollevati in Bredà, e loro proposte 448                                                       |
| Partono, e con qual pretesto. 455                                                                            |
| Comparazione fra il Duca d'Alba ed il Duca di Fe-<br>ria.                                                    |
|                                                                                                              |
| Concilio di Trento fatto ricevere dal Re di Spagna in tutti i suoi Stati.                                    |
| Confederati vengono a Brusselles 81. Si ragunano in                                                          |
| casa del conte di Colomburgo 83. Ammessi all'u-                                                              |
| dienza della Reggente 91. Pigliano il nome di mendi-<br>chi. 94. Molti di loro si vestono d'un medesimo      |
| chi. 94. Molti di loro si vestono d'un medesimo                                                              |
| colore ivi. Azioni loro licenziose. 94                                                                       |
| Consederazione satta in Fiandra alla quale si dà nome                                                        |
| di Compromesso 76. Settoscritta da gran numero                                                               |
| di Nobili. 78                                                                                                |
| Conferenza in Breda per introdurre qualche maneggio                                                          |
| di pace in Fiandra 447. Si dissolve senza conclusio-                                                         |
| ne. 455                                                                                                      |

| Considerazioni che potevano muovere l'Agamonte                                                                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                            | 127          |
| Consigniere d'Assonville mandato dal Duca d'Alba                                                                                           | in           |
|                                                                                                                                            | 230          |
| Consigli più principali delle provincie di Fiandra.                                                                                        | IE           |
| Consiglio di Stato, e sua autorità appresso la Regge                                                                                       | nie          |
| 33. Qual fosse il suo senso intorno al disegno,                                                                                            | che          |
| aveva la Reggente d'armare 119. Subentra al gove                                                                                           | rno          |
| dopo la morte del Commendatore 487. Divisi<br>d'animi che vi si scuopre 488. Manda gente                                                   | OUE          |
| impedire le scorrerie degli ammutinati . 491. I                                                                                            | Pro-         |
| marcei alla guerra contro gli Snagauoli 405. Fa                                                                                            |              |
| parasi alla guerra contro gli Spagauoli 495. Fa<br>prigionare alcuni de' più principali Signori 498. P                                     | uh-          |
| blica un editto di riballione contro gli Spagnuoli                                                                                         | ivi.         |
| Sua sospension d'animo per l'arrivo di don Gior                                                                                            | van-         |
| ni 523. 524. Non si fida delle sue promesse ivi-                                                                                           | Fa           |
| levar la gente 527. Muove pratiche coi Principi                                                                                            | cir-         |
| convicini 528, Manda deputati in Olanda e Zela 340. Sospetto che piglia di don Giovanni 544. commozione per la sorpresa del castello di Na | ında         |
| 340. Sospetto che piglia di don Giovanni 544.                                                                                              | Sua          |
| commozione per la sorpresa del castello di Na                                                                                              | mur          |
| 554. Fa istanza a don Giovanni di tarnere a B                                                                                              |              |
| selles ivi. Risolve d'armarsi, e per quali orgioni.                                                                                        | 55 <b>6.</b> |
| Scrive una lettera al Re contro don Giovanni                                                                                               | 557.         |
| Fa smantellare diversi castelli 560. Suo pratiche<br>Principi stranieri 564. Pubblica un editto contro                                     | Jon.         |
| Giovanni 574. Dichiara di non voler riconos                                                                                                | 1100         |
| don Giovanni per governatore 593. Spedisce una                                                                                             | mn-          |
| bile ambasceria al Duça d'Alansone.                                                                                                        | 602          |
| Consulta segreta appresso madama di Parma.                                                                                                 | 41           |
| Consulta in Brusselles sopra le cose della religione                                                                                       |              |
| Che risoluzion ne seguisse.                                                                                                                | 74           |
| Consulta di Federico di Toledo intorno al proposo o lasciare l'assedio d'Harlem 353. Ragioni per                                           | ruire        |
| o lasciare l'assedio d'Harlem 353. Ragioni per                                                                                             | ับกล         |
| parte e per l'altra 354. Ordini risoluti del Duca d'a                                                                                      | Alba         |
| che si continovi l'assedio                                                                                                                 | '355         |
| Consulta intorno all' impiegar l'armi regie o nell' ass                                                                                    |              |
| di Mons o contro l'Olanda e Zelanda.                                                                                                       | 279          |
| Consulta in Ispagna, se il Re debba andare in I                                                                                            | -aer:<br>284 |
| Consulte fatte ivi sopra le novità de Paesi bassi-                                                                                         | 570          |
| Conte Palatino del Reno.                                                                                                                   | 177          |
|                                                                                                                                            |              |

Conte d'Agamonte uscito di prosapia Fiamminga 18. sua natura e costumi ivi. governatore della provincia propria di Fiandra, e di quella d'Artois 43. Si commuove contro il Granuela ivi. Divisa una livrea in suo disprezzo 51. Non s'accorda coi sensi dell' Oranges 67. Passa in Ispagna 69. Torna ben soddisfatto del Re. 72. Vien fatto prigione 160. E condamnato a morte. Conte d'Horno Ammiraglio di Fiandra 43. Si sdegna contro il Granuela ivi. Suo parere, che si debbano concitare i popoli di Fiandra alle novità 122. Fatto prigione 160 Sentenziato a morte. Conte di Mega non inclina a' sensi dell' Oranges 81. Mandato in Anversa dalla Reggente 91. Assicura Grominghen. 197 Conte Pietro Ernesto di Viansfelt mette gente insieme per assicurar la Reggente in Brusselles 107. S'impiega per quietare la gente Spagnuola ammutinata 400 Suo parere intorno alla ritirata di don Giovanni in Namur. 548 Conte d'Aremberghe 115. Spedito contro Lodovico di Nassau 191. Non può ritener gli Spagnuoli che non l'assaltino 193. Sue risentite parole nell'entrare in battaglia ivi. Ucciso in essa. 196 Conte d'Arembergh figliuol dell' ucciso e sue lodi. 197 Conte ( arlo di Mansfelt. 73 Conte di Rouls ivi. Assedia il castello di Gante. 50**6** Conte Lodovico di Nassau 189. Vedi Lodovico. Conte d'Hostrat parte di Fiandra con l'Oranges Risponde alla citazion del Tuledo 168. Sua mor-226 Conte di Bossù entra son l'armata nel lago di Leyden 357. Qualità de' suoi vascelli ivi. Vince gli Harlemesi nella battaglia del lago 359. Assalta l'armata nemica nel golfo di Zuiderzee 379. Vien retto 381. Fatto prigione. Conte di Bergh cognato dell' Oranges 307. S'impadronisce di Zutsen ivi. Si ritira in Germania.

Conte di Lincestre ministro principale della Regina

d'Inghilterra.

228

| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Conte di Suamemburgo spedito Atabasciatore in Finti<br>dra dall' Imperator Massimiliano 447. Suoi offi i con<br>l'Oranges ivi. Nella conferenza di Bredà seurta<br>deputati dell' una e dell' altra parte alla pace 448<br>Ritorna in Germania. 458<br>Conte d'Holac in soccorse di Zirchessea. 488 | 5<br>5 |
| Conte di Barlemonte ritenuto prigione per ordine degl<br>Stati 496. Suo consiglio a don Giovanni intorno a<br>ritirarsi in Namur.                                                                                                                                                                   | ŀ      |
| Conte di Renemberghe acquista diversi luoghi di la da<br>Reno per servizio degli Stati.                                                                                                                                                                                                             | ľ      |
| Corrispondense dell' Oranges e di Lodovico suo fratello<br>in Germania 120. Loro disegni in Olanda e Zelanda<br>121.                                                                                                                                                                                | •      |
| Curzio Martinengo . 479                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Danaro sentesimo decimo e ventesimo, che il Duc<br>d'Alba tenta d'imporre. 23:                                                                                                                                                                                                                      | 2      |
| Deputati agli atati generali riferiscono la proposta de                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |

| d'Alba tenta d'imporre.                               | 232        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Deputati agli atati generali ziferiscono la proposi   | ta del     |
| . Duce d'Alba alle provincie, le quali fieramente     | 46 no      |
| querelano .                                           | 234        |
| Deputati regi quali condizioni offerissero nella con  |            |
| za di Bredà 449. Risposto che ricevono dei so         | Harm-      |
| ti.                                                   | 450        |
|                                                       |            |
| Descrizione delle violenze usate contre le Chiese     |            |
| eretici in Anversa. 103.                              | 104        |
| Descrizione di Mastrich                               | · 187      |
| Descrizione del paese di Frisa. 18g.                  | 190        |
| Descrizione della battaglia di Frisa.                 | 195        |
| Descrizione di Ruremonda e di Liege.                  | 22 F       |
| Descrizione della battaglia di Geminghen . 225        | 226        |
| Descrizione della statua del Duca d'Alba.             | 246        |
| Descrizione dell' Olanda e della Zelanda              | 253        |
| Descrizione di Mons.                                  | 284        |
|                                                       |            |
| Descrizione d'un' incamiciata de' regi contro i nemic |            |
| Descrizione dell' isola di Zuitbeveland.              | 310        |
| Descrizione della terra di Gose.                      | 31 E       |
| Descrizione d'Harlem.                                 | <b>336</b> |
| Descrizione d'Alemer                                  | 375        |

Duca d'Alba è destinato dal Re Cattolico in Fiandre 156. Viene in Italia 157. Numero e qualità della gente che conduce in Fiandra 157. Giunge nel passe di Lucemburgo 158. Resta con l'assoluto governo in Fiandra 165. Fa condurre l'Agamonte e l' Horno nel castello di Gante ivi. Forma un consiglio chiamato sopra i tumulti ivi. Esecuzioni sue rigorose 166. Cita l'Oranges, il fratello e l'Hostrat Ivi. Fa spianare la casa del Colomburgo in Brusselles 169. Manda prigione in Ispagna il conte di Bura primogenito dell' Oranges ivi. Assicura Ruremonda 187. Turbesi per la rotta di Frisa 198. Va contro Lodovico in persona ivi. Sue massime nel guerreggiare 211. Ordine da lui tenuto nel marciare contro Lodovico ivi. Restane vincitore 214. Comincia una Cittadella in Groninghen 218. Sue preparazioni contro l'Oranges ivi. L'a piazza d'arme in Mastrich 220. Campeggia con gran vantaggio 224. Resta superiore all' Oranges 225. 226. Torna come trionfante a Brusselles 227. 228. suo sdegno contro la Regina d'Inghilterra 230. pone nuove gravezze sopra la Fiandra 232. proposta fattane da lui agli Stati generali in Brusselles ivi . Fa dirizzare la sua statua nella Cittadella d'Anversa. 246. Dimanda d'esser rimosso di Fiandra 244. Disegna di racquistar Mons. 284. Vi mette l'assedio ivi. Vi si trasserisce in persona 290. parole sue memorabili 208. Impedisce all' Oranges il soccorrer Mons 304. E finalmente lo scaccia la seconda volta fuori del paese ivi. Risolve di soccorrer Goes 312. Ne dà la cura all' Avila ed al Mondragone 313. Invia Federico suo figliuolo contro Malines 323. Ricupera Ruremonda 324. Manda ad assediar Zutsen 325. Suoi ordini risoluti che si continovi l'assedio d'Harlem 354. 355. soccorre Midelburge 370. Compone l'ammutinamento d' Harlem 373. Va in Amsterdam 378. Torna a Brusselles 382. Ottieno licenza di lasciare il governo di Fiandra 383. parte da quei paesi.

Duca di Medinaceli vien dichiarato al governo di Fiandra in luogo del Duca d'Alba 244. Va al campo sptto Mons 295. perte di Fiandra. 384 Duca di Virtemberg.

177

Duca d'Arescot e sua autorità nel consiglio di stato
488. Ritenuto prigione in Gante per ordine degli
Stati.

567

Duca di Clevess'interpone per la pace di Fiandra, 531

Duca d'Alansone si prepara d'entrare in Fiandra 598.

Giungevi col suo esercito.

616

Duchessa di Parma reggente di Fiandra 26. sua risposta al ragionamento fattole dal Re Filippo 38. Sdegnasi per le azioni seguite in disprezzo del Granuela 52. Procura che l'Agamonte vada in Ispagna ben disposto verso il servizio del Re 71. Pubblica nuovo editto in materia di Religione 76. Vien persuasa ad armarsi 81. Sua risposta alla supplica licenziosa de' confederati 93. Turbasi per la ragunanza de' consederati in San Truden 101. Non si reputa sicura in Brusselles 106. Dichiara a favor de' supplicanti che sarebbe levato ogni uso d'inquisizione 108. Muove l'armi contro Valenciana 128. Cerca di comporre le cose in Anversa 135. Vi disfà i sediziosi 136. Vi ristabilince l'esercito, cattolico 137. Introduce presidio in essa 137. 138. sua entrata solenne in quella città 138. Torna a Brusselles ivi. Non è consapevole dell'imprigionamento seguito per ordine del Duca d'Alba nelle persone dell' Agamonte e dell' Horno 161. se ne disgusta e chiede licenza al Re di lasciare il governo 162. Parte con gran dolor de' Fiamminghi ivi. Sue lodi. 162

E

Ecclesiastici in Fiandra tollerano mal volentieri la partita del Re.

Editti pubblica i in Fiandra da Carlo Quinto contro gli eretici 17.

Infermati poi da Filippo Secondo. 17

Editti della Reggente contro i medesimi. 98

Editti regj a favor del Concilio di Trento incontrano gravi difficoltà ne' Fiamminghi. 69

Editto di ribellione pubblicato contro gli Spagnuoli. 498

Eletto, capo del governo degli ammutinati 416. In che consista il suo offizio ivi. Quanto strettamente venga esservata ogni azione di lui. 417

| 634                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elettore Palatino del Reno concorre a fomentare i me                                                                                                                  |
| vimenti di Fiandra.                                                                                                                                                   |
| Elisabetta Regina d' Inghilterra figliuola d' Enrico Ot-                                                                                                              |
| tavo 22. Vuole che si riceva l'eresia ne' suoi domin                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                       |
| 23. Osserva attentamente i successi di Fiandra ivi                                                                                                                    |
| Considerazioni che la muovono a fomentare le no-                                                                                                                      |
| vità 170. Raccoglie benignamente i fuggitivi di que                                                                                                                   |
| vità 170. Raccoglie benignamente i fuggitivi di que paesi 172. Ajuta l'Oranges per la convocazione d'una Dieta in Germania 177. Turbasi per le prespe-                |
| d'una Dieta in Germania 1777. Turbasi per le prospe-                                                                                                                  |
| rità del Duca d'Alba 228. Disegna d'opporvisi ivi                                                                                                                     |
| Fa ritenere in Inghilterra un grosso danaro del Re                                                                                                                    |
| A: Commerce in inginiteria un grosso danato del 10                                                                                                                    |
| di Spagna 229. Pretesti da lei finti per mon resti-<br>tuirlo ivi. Sue querele al Re Cattolico contro il To-                                                          |
| turlo ivi. Sue querele al Re Cattolico contro il Ilo-                                                                                                                 |
| ledo ivi. Fomenta di nascosto il signor di Lumay                                                                                                                      |
| fuoruscitó Fiammingo 251. Invia soldati al medesi-                                                                                                                    |
| mo nella terra di Brilla 306. Non si vuole scopri                                                                                                                     |
| apertamente nemica del Re Cattolico 362. Si giu                                                                                                                       |
| mo nella terra di Brilla 306. Non si vuole scoprii apertamente nemica del Re Cattolico 362. Si giu stifica in Ispagna sopra la Lega conclusa con gl Stati in Fiandra. |
| Stati in Frances. 573                                                                                                                                                 |
| Elogio di don Giovanni d'Austria. 620                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |
| Enrico Terzo Re di Francia. 595                                                                                                                                       |
| Eresia de' paesi vicini alla Fiandra 16. Mali da esse                                                                                                                 |
| prodotti 47 48                                                                                                                                                        |
| Eretici di Germania, di Francia e d'Inghilterra fo-                                                                                                                   |
| mentano le pratiche de malcententi Fiamminghi 48                                                                                                                      |
| Sediziosi consigli loro a tal fine ivi. Fanno ogni sfor-                                                                                                              |
| so per impedire le pratiche di pace introdotte dall'                                                                                                                  |
| Imperatore coi sollevati. 456                                                                                                                                         |
| Eretici in Fiandra usano violenza contro le Chiese e                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                       |
| contro le immagini sacre in Anversa 103. Imperver-                                                                                                                    |
| sano contro le persone ecclesiastiche. 103 104 105                                                                                                                    |
| Eretici che vengono al soccorso di Valenciana sono                                                                                                                    |
| disfatti. 129. 130                                                                                                                                                    |
| Eretici di Flessinghen sanno una ricca preda di navi                                                                                                                  |
| Fiamminghe. 294                                                                                                                                                       |
| Erezione del Vescovato d'Anversa.                                                                                                                                     |
| Esercito dell' Oranges in gran confusione 300. Si ri-                                                                                                                 |
| tira da Mons 302. Resta disfatto. 303                                                                                                                                 |
| the de Minis 202. Misterio.                                                                                                                                           |

| Fazione tra il Toledo e l'Oranges. 301                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fazioni tra il campo del Duca d'Alba e del cente                                                     |
| Lodovico. 161                                                                                        |
| Fazione de regi con gli assediati di Mona. 291                                                       |
| Fazioni sul lago di Leyden tra i regj ed i sollevati. 358                                            |
| Fazioni tra i medesimi dalla perte di terra. 359                                                     |
| Fazione tra la gente regia e quella de' sollevati del                                                |
| guazzo di Zirchessea. 472. 473                                                                       |
| Fazione tra la gente Spagnuola e quella degli Sta-                                                   |
| ti. 502                                                                                              |
| Fazione de' malcontenti. 614. 615                                                                    |
| Federico di Toledo figliuolo del Duca d'Alba esercita                                                |
| il comando della fanteria 221. Va in Olanda 326.                                                     |
| Procura col mezzo degli Amsterdamesi di tirare la                                                    |
| città d'Harlem alla divozione del Re 332. Sdegnasi                                                   |
| contro gli Harlemesi, e pone l'assedio a quella cit-                                                 |
| tà 335. 336. Rompe il Lumay 339. Rinforza l'as-<br>sedio di Harlem 355. Non vuol ricevere la città a |
| patti 364. Impone a' cittadini un pagamento per la                                                   |
| liberazione del sacco.                                                                               |
| Ferdinando di Toledo 144. Vedi Duca d'Alba.                                                          |
| Fiamminghi tengono il Re Filippo per troppo Spa-                                                     |
| gnuolo 16. Parlano contro l'Inquisizione 30. Mostra-                                                 |
| no gusto per la partita del Granuela 61. Loro sissi-                                                 |
| zione per la morte dell'Agamonte 200. Acerbe loro                                                    |
| querele contro il Duca d'Alba per le nuove gravez-                                                   |
| ze 234. Ottengono permissione di ripigliare l'armi                                                   |
| 485. Rotti a Visenac 502. Formano nuova sorittura                                                    |
| di concordia fra loro. 527                                                                           |
| Fiamminghi eretici dimandano libertà di coscienza. 609                                               |
| Fiandra si riduce a tranquillità 534 e 340. Stato suo                                                |
| deplorabile. 486                                                                                     |
| Fiandra Fiammengante, e Fiandra Gallicante. 614                                                      |
| Filippo Primo Re di Spagna.                                                                          |
| Filippo Secondo figlicolo di Carlo Quinto 7. Viene in                                                |
| Fishdra 15. Torna in Ispagna e per quali cagioni                                                     |
| 24. Prima di partire chiama in Gante gli Stati ge-                                                   |
| merali 27. Suo senso intorno agli editti contro gli                                                  |

eretici 31. Parole sue memorabili ivi. Crea aleuni cavalieri del Toson d'oro in Gante 33. Suo ragionamento alla Duchessa di Parma 34. Imbarcasi per tornare in Ispagna 39. Sua risposta ad una lettera dell' Oranges e dell' Agamonte e dell' Horno contro il Granuela 55. Leva il Granuela di Fiandra 57. Dissimula i tumulti di Fiandra 114. Ordini segreti ch'egli dà sopra di ciò alla Reggente 115. Sua perplessità circa al mandare esercito in Fiandra 155. Risolve finalmente d'inviarvelo sotto il comando del Duca d'Alba 155. Manda poi in suo luogo al governo di Fiandra il Commendator maggior di Castiglia 244. Fa preparare in Ispagna un armata marittima da inviarsi in Fiandra 364 Ordina che sia assaltata la Zelanda ivi. Spedisce con gran segretesza don Giovanni d'Austria suo fratello per governatore de' Paesi bassi 521. Opera col suo mezzo che si compongano le cose di quei paesi 524. Di nuovo è costretto a muovere l'armi contro i Fiamminghi. 576. Si risente in Francia per la mossa dell' Alan-6.6 sone. Flessinghen e suo porto 260. Sua sollevazione. **26**1 Forte degli Hirlemesi chiamato del Fico. 357 Forti de sollevati nell'isola di Schowen presi da re-477 Frisa di Germania. 190 Frisa di Fiandra. IQO Fuorusciti di Fiandra fanno pratiche per rivoltare il paese 170. Procurano di tirare in esse la Regina d'Inghilterra ivi. Ritiransi nel paese di Liege 187

G

Congiurano contro il Toledo 189, armano molti vascelli sotto il comando del conte della Marcia. 25t

| Gante s' infetta d'eresia .                  | 110       |
|----------------------------------------------|-----------|
| Gantesi muovono l'armi contro i Valloni.     | 613       |
| Gente regia al succorso di Goes 314. In gras | pericolo  |
| nel guazzo di Zirchessea 473. passa al fin   | e felice- |
| mente e scaccia il nemico.                   | 475       |
| Gherardo Grosbech Vescovo di Liege.          | 323       |

#### H

Harlem città delle più principali d'Olanda vien eretta in Vescovato 332. Tratta di tornare alla divozione del Re ivi. Mutasi poi in un subito ivi. Entrano in essa alcune compagnie d'Alemanni eretici 335. Assediata da' regj 338. Riceve un notabil soccorso 343. Empletà ed insolenza de' cittadinì ivi. Azione loro crudele 350 Fanno morire molti de' regj a vista del campo ivi. Loro sortite contro gli Spagnuoli ivi. Viene assalita la città da più lati ad un tempo 352. Ra vigorosa resistenza 353. Entravi soccorso per ac-

| plicj atroci contro quei cittadim.                  | 367         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Haya villaggio nobilo.                              | 430         |
| Hayne fiume.                                        | 289         |
| ·                                                   |             |
| I                                                   |             |
| Incamiciata degli Spagnuoli sotto Mons.             | 30 z        |
| Incamiciata degli Harlemesi.                        | 361         |
| Indulto di nominazione ottenuto dal Re Filippo.     |             |
| Inghilterra concorre a far nascere i movimenti i    |             |
| dra .                                               | 22          |
| Inglesi assaltati dagli Spegnueli.                  | 606         |
| Inondazione dell'Oceano sopra le campagne di        |             |
| den.                                                | 441         |
| Introduzione all'Istoria.                           | 775         |
| Jongelingo scultore celebre Alemanno.               | 246         |
| Isabella infanta di Spagna e sue lodi. 24           | 3. 244      |
| Isola di Finaert in Olanda.                         | 252         |
| Isola di Tolen.                                     | 465         |
| Isola di Dovelant.                                  | 465         |
| Isola di Schowen.                                   | 465         |
| Isola di Valacria                                   | 466         |
| Isola di Filislant.                                 | 466         |
|                                                     | 4,00        |
| Ţ.                                                  |             |
| Lago d'Harlem.                                      | 347         |
| Lancellotto di Brederode in Harlem 334. Fatto       |             |
| pilare.                                             | 367         |
| Lega tra la Regina d'Inghilterra e gli Stati di     |             |
| dra.                                                | 572         |
| Lettera dell' Oranges, dell' Agamonte e dell' Ho    |             |
| Re contro il Granuela 53. Replicano alla r          |             |
| del Re.                                             | 56          |
| Lettera del Montigni scritta al conte d'Horno se    | ne fra-     |
| tello.                                              | 117         |
| Lettera di Francesco d'Alava ambasciatore Spa       |             |
| nella corte di Francia intercetta in Fiandra.       | 121         |
| Lettere pubblicate contro don Giovanni.             | <b>5</b> 57 |
| Levden una delle città più principali fra le solles | rate in     |

qua 357. È assicurata del sacco e si rende 367. Sup-

**638** 

| (                                                                                                | 009          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Olanda 336. Assediata dagli Spagnuoli.                                                           | 428          |
| Leydesi fanno gagliarda reastenza a' regi 432. A tano it forte di Lammen e ne son ributtati 433. | sial-        |
| tano il forte di Lammen e ne son ributtati 433.                                                  | Re-          |
| stan liberi dall'assedio.                                                                        | 442          |
| Liege principato ecclesiastico.                                                                  | 222          |
| Lodovico di Nassau fratello dell' Oranges si mostra                                              | pie-         |
| no d'atroganza 120. Parte di Fiandra 159. Ente                                                   | a in         |
| Frisa con esercito 180. Discena d'impadronira                                                    | i d <b>i</b> |
| Groninghen 191. Fortifica la terra di Dam 192.                                                   | Vie-         |
| ne a battaglia con l'Aremberghe e lo vince                                                       | 106.         |
| Suoi disegni nel campeggiare a fronte del l                                                      | Duca         |
| d'Alba 207. Ritira il suo esercito 208. Ferma il                                                 | cam.         |
| po in un forte alloggiamento 212. È rotto dal                                                    | To-          |
| ledo 214. Salvasi a nuoto con gran fatica 215.                                                   | Passa        |
| in Francia col principe suo fratello 227. Sospr                                                  | ende         |
| la città di Mons 270. Procura di giustificare la                                                 | a ma         |
| azione coi principali del luogo 272. Rende la p                                                  | ingza        |
| al Duca d'Alba 304. Ritirasi in Olanda, e di                                                     | là in        |
| Germania 304. Preparasi nuovamente ad entrar                                                     | con          |
| esercito in Fiandra 392. Suoi trattati in varj luc                                               | æhi.         |
| e spezialmente in Mastrich 395. Esce in camp                                                     | 22712        |
| con l'esercito ivi Ferma il campo appresso a                                                     | Ma-          |
| strich 398. Tenta Ruremonda, ma in vano 399.                                                     | Sue          |
| intelligenze in Nimega 402. Giunge con la sua                                                    | pen-         |
| te a Mouch 403. Resta ucciso nella battaglia.                                                    | 413          |
| Lovanio si compone con l'Oranges.                                                                | 293          |
| Lovestein ricuperato dagli Spagnuoli.                                                            | 248          |
| Tuigi Boisot ammiraglio d'Olanda si onnone el                                                    | l' ar-       |
| Luigi Boisot ammiraglio d'Olanda si oppone al<br>mata regia 389. Resta vittorioso 390. Va al     | 800-         |
| corso di Zirchessea e muore in quell' impresa.                                                   | 483          |
| Lusso in Anversa.                                                                                | 513          |
|                                                                                                  |              |

### M

| Madama Margherita sia dell' Imperator Carlo V.<br>Madama di Lorena e madama di Parma propos | 14<br>te al |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| governo di Fiandra 25. Vien preserita quella di                                             | Par-        |
| ma, e per quali rispetti.                                                                   | 26          |
| Malines città eretta in Arcivescovato 32. Presa e                                           | 88C-        |
| cheggiata dall' esercito del Duca d'Alba,                                                   | 325         |
| Manifesto pubblicato dall' Oranges.                                                         | 259         |

| 640                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manifesto del Duca d'Alansone. 500                                                                        |
| Marchese di Berghes disprezza il Granuela 51. È in-                                                       |
| visto in Ispagna 96. Mal ricevuto in corte 99. Dove                                                       |
| · muore.                                                                                                  |
| Marca terra della provincia di Lucemburgo 53 r. Si                                                        |
| stabilisce in essa l'accordo fra don Giovanni e gli                                                       |
| Stati. 53z                                                                                                |
| Marchese di Bada.                                                                                         |
| Marchese Chiappino Vitelli passa in Fiandra col                                                           |
| Duca d'Alba 158. Fatto mastro di campo generale                                                           |
| ivi. Spedito in Frisa 201. Suo consiglio intorno al voltar l'armi regie contro l'Olanda e la Zelanda 270. |
| Ferito setto Mons 285. Fa portarsi in sedia nella                                                         |
| battaglia contro gli Ugonotti di Francia vicino a                                                         |
| Mons 287. Vittoria che di loro conseguisce ivi . In-                                                      |
| viato dal Commendatore contro l'Oranges 424. So-                                                          |
| stiene il principal peso delle armi in Fiandra ivi.                                                       |
| Acquieta molti luoghi 426. Si trasferisce mell' isola                                                     |
| di Schowen 484. Muore ivi . Sue lodi. 484                                                                 |
| Maria principessa di Portogallo maritata col principe                                                     |
| di Parma 73. Arriva in Brusselles . 73                                                                    |
| Maria Regina d'Ungheria serella dell'Imperatore Cazlo                                                     |
| V. governa le provincie di Fiandra . 14. 15                                                               |
| Massimiliano Imperatore s'interpone per la quiete di                                                      |
| Fiandra 446. Considerazioni ch'a ciò lo muevono 446                                                       |
| Mercanzia quanto fiorisce già in Anversa. 513<br>Mercanti Genovosi fanno un partito di denari col Re-     |
| di Spagna.                                                                                                |
| Midelburgo 262. Resta alla devezione del Re 369. Vien                                                     |
| in potere de' sollevati.                                                                                  |
| Milizia Fiamminga sotto nome di Stati.                                                                    |
| Mons serpreso dal cente Lodovico di Nassau a70. As-                                                       |
| sediato da Federico di Toledo 284. Rendesi al Duca                                                        |
| d'Alba . 308                                                                                              |
| Montesdoc Spagnuolo governatoro di Mastrich, fatto                                                        |
| prigione. 504                                                                                             |

N

Naerden e suo sito 326. 327. Asilo d'eretici ivi. Assediato da Federico di Toledo ivi. Posto a sacco e

| Cia                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 641                                                                                                             |
| distrutto quesi intieramente. 327                                                                               |
| Namur . 547                                                                                                     |
| Natura e costumi de' Fiamminghi 12. 19. Qualità del paese.                                                      |
| Nimega città principale nella provincia della Ghel-<br>dria. 399. 400                                           |
| Nobiltà Fiamminga mostra dispiscere che il Re s'al-<br>lontani dalla Fiandra 19. Disprezza il Granuela. 5s      |
| Nobiltà cattelica di Fiandra forma una fazione a par-<br>te. 563                                                |
| Numero delle provincie di Fiandra quando erano con-<br>giunte in un corpo solo 11. Forma del lore gover-<br>no. |
|                                                                                                                 |
| O                                                                                                               |
| •                                                                                                               |

| Olanda contraria alle imposizioni del Duca d'Alba. 24:<br>Si sollieva.                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orazione del Vescovo d'Arras al partire del Re per                                                          |
| Orazione ovvero ragionamento del Re alla Duchessa di<br>Parma in occasione di lasciarla al governo di Fian- |
| dra. 34 Orazione del Brederode a' compagni. 83                                                              |
| Orazione dell' Oranges nel congresso di Terramon-<br>da. 123                                                |
| Orazione dell' Agamonte in contrario . 125                                                                  |
| Orazione del Duca di Feria al Re per dissuadere che<br>non si mandi esercito in Fiandra. 144. 145           |
| Orazione del Duca d'Alba in contrario. 149                                                                  |
|                                                                                                             |
| Orazione dell'Oranges alla Dieta di Germania per muo-<br>ver gli Alemanni a favor de Fiamminghi. 178        |
| Orazione del conte Lodovico di Nassau prima d'en-                                                           |
| trare in battaglia.                                                                                         |
| Orazione del Duca d'Alba a' soldati. 203                                                                    |
| Orazione del presidente Vighlio contro le imposizioni<br>proposte dal Duca d'Alba. 238                      |
| Orazione dell' Avila nel soccorso di Midelburgo. 265                                                        |
| Orazione del Vitelli per far muovere le forze regie                                                         |
|                                                                                                             |
|                                                                                                             |
| Bentivoglio Storia ec. Vol. 11, 41                                                                          |

| U+2 (                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Orazione del Norcherme in contrario. 282                  |
| Orazione del capitan Plumart per tentare un guado         |
| pericoloso . 314                                          |
| Orazione del Mondragone a soldati . 318                   |
| Orazione del Romero a' soldati. 342                       |
| Orazione del Riperda agli Harlemesi. 333                  |
| Orazione dell'istesso a' medesimi. 365                    |
| Orazione dell' Oranges, ovvero incitamenti da lui usati   |
| per accendere sempre più la sollevazione di Fian-         |
| dra. 393                                                  |
| Orazione dell' Avila nella battaglia di Mouch. 404        |
| Orazione del conte Lodovico e di Cristoforo Palatino      |
| a' soldati nell' istessa battaglia. 408                   |
| Orazione dell'ammiraglio d'Olanda per soccorrer Ley-      |
| den . 435                                                 |
| Orazione del Commendatore a' soldati. 471                 |
| Orazione del presidente Vighlio nel consiglio di stato    |
| per impedire che gli Spagnuoli non siano dichiarati       |
| ribelli. 496                                              |
| Orazione di Giovanni Navarrese Eletto degli ammutinati    |
| in esortazione loro a soccorrere il castello d'Anver-     |
| sa . 507                                                  |
| Oraziene di don Giovanni a' soldati. 578                  |
| Ordinanza dell' esercito regio nella battaglia di Fri-    |
| sa. 194                                                   |
| Ordinanza di quello del conte Lodevico nell' istessa bat- |
| taglia. 195                                               |
| Ordinanza della gente cattolica nel fatto d'arme di Ge-   |
| mingen 209. Disposizione della gente nemica nel           |
| medesimo fatto d'arme. 195                                |
| Ordinanza de' regj nel fatto d'arme di Mouch. 406         |
| Ordinanza della gente nemica. 407                         |
| Ordinanza de' regi nel guazzo di Zirchessea. 472          |
| Ordini di persone delle quali vien composto il governo    |
| delle provincie di Fiandra.                               |
| Ordini generali di Fiandra convocati dal consiglio di     |
| stato.                                                    |
| Ottavio Farnese Duca di Parma a Brusselles. 73            |
| Ottavio Gonzaga 522. Acquista Lovanie 587. Rompe          |
| alcune compagnie di Francesi. 591. 593                    |
| mann annhagur as remoter.                                 |

Pace stabilita tra le provincie di Fiandra 514. Suoi ar-515 Palazzo pubblico d'Anversa abbruciato. 510 Papa Urbano VIII. **425** Parole del conte d'Aremberghe prima di venire a bat-193 346. 35 r Patimenti del campo regio sotto Harlem. Perdon generale del Sommo Pontefice pubblicato dal Duca d'Alba. Pio Quinto fa dimostrazione particolare d'onore verso il Duca d'Alba. 227. 228 Plebe Fiamminga sente mal volentieri la partita del Re Filippo. Pratiche de Principi di Germania per somentare gli eretici di Fiandra. Pratiche dell' Oranges e de' fuorusciti di Fiandra coi principi vicini. 250 Predicanti scacciati d'Anversa. 137 Principe d'Oranges nato in Germania 18. Passato da fanciullo in Fiandra si fece cattolico ivi. Sua natura e costumi ivi . Sospetti che si pigliano di lui 19. Si commuove contro il Cardinal di Granuela 43. Propone che si faccia una convocazione di stati generali 45. Sua intelligenza con l'ammiraglio di Francia 49. Si oppone all'introduzion del concilio di Trento in Fiandra 64. 65. Suoi turbolenti pensieri intorno al governo ivi. Proposte fatte da lui a' consederati in s. Truden 102, Va in Olanda ed in Zelanda per acquetare i tumulti di quelle provincie 110. Fa istanza di ritirarsi 119. Fieri sensi che mostra intorno alla venuta in Fiandra del Duca d'Alba 158. Parte prima ch'egli vi giunga 159. Risponde alla citazion fattagli 168. Cerca d'interessare la Germania pelle rivolte di Fiandra 176. 177. Dieta da lui procurata in Germania 177. Suo ragionamento alla Dieta 178. Acerbo nemico della co-

rona di Spagna 184. Mette insieme un esercito per

entrare in Fiandra 219. Passa il Reno e la Mosella 220. Tenta d'impadronirsi di Liegi ma non gli riesce 222. Cerca di venire a battaglia col Duca d'Alba, e per quali ragioni 223. Tenta d'occupar Tongherem 224-Vien ricevuto in san Truden ivi. È rotta buona parte della sua gente in una grossa fazione 225. Ritirasi di Fiandra e gli si sbanda l'esercito 227. Raguna nuove forze per entrar la seconda volta in quelle provincie 201. Entravi con un esercito molto potente ivi. S' impadronisce di Ruremonda e la saccheggia 292. Acquista Malines 293. Ferma il campo nel paese d'Enau ivi. S'avvicina a Mons per introdurvi soccorso 294. Presenta battaglia al Duca d'Alba ivi. Muove il campo verso la terra d'Harmenes 300. Ritirasi con la sua gente disfatta 303. Va in Olanda ivi. Passa a Leyden per ajutar gli Harlemesi 335-Fa dirizzare un forte a tal fine 347. 348. Tenta di soccorrer gli assediati di Harlem, ma vien rotto il soccorso dai regi 363. Fa molte scorrerie intorno a Nimega 423. Arbitro assoluto per la parte de' sollevati nella conferenza di Breda 456. Fa ogni sforzo per soccorrer Zirchessea 483. Profittasi della morte del Commendatore per fomentare la sollevazione de' Fiamminghi 488. Suo parere intorno alla venuta di don Giovanni 525, Suoi fini nelle cose di Fiandra 526. Non approva l'accordo di Marca 533. Senso che mostra per la ritirata di don Giovanni in Namur 555. Ricevoto in Brusselles dagli ordini generali 562. Creato governatore di Brabante 563. Suo giudizio interno alla venuta dell' Arciduca Matthias in Fiandra 566. Sue diligenze per comporre le discordie tra le provincie di Fiandra. Principe di Condè. 226 Principe di Parma in Fiandra 577. Suo impiego militare ivi. Combatte con sommo valore a Geblurs 585. Sforza la terra di Sichen 587. Sostituito da don Giovanni nel governo di Fiandra. Proposte delle provincie intorno alle cittadesse disegnate dal Duca d'Alha.

gnate dal Duca d'Alha.

Proponimenti contrari del Toledo e dell' Oranges nel condurre gli eserciti loro.

245

Provincie di Fiandra già divise in più principati. 7 Provincie Vallone si mostrano ferme in non volere se non l'esercizio della religione Cattolica. 608

Q

Querele del principe d'Oranges e de' conti d'Agamonte e d'Horno contro il Granuela. 43

Querele de' Fiamminghi per le imposizioni ordinate dal Duca d'Alba. 233

Querele degli ammutinati a Mouch. 413

## R

Ragunanza de' sollevati in s. Truden. Rassael Barberino e sue qualità 425. Viene spedito in Inghilterra dal Duca d'Alba ivi. Zio paterno di Papa Urbano VIII. ivi. Quanto si segnalasse nella presa del forte di Bomene 479. Suo consiglio sotto Zirchessea 481. Ferito a Visenac. 5o3 Ragionamento del Re Filippo a madama di Parma. 34 Ragioni esticaci a savor dell' Inquisizione. Ragioni per le quali il Re Filippo veniva persuaso d'andare in Fiandra 139. Considerazioni in contrario . Raitri di Lodovico rompono la cavalleria Alemanua de' Cattolici 410. Sono disfatti poi da' cavalli regj. 411 Re di Spagna 27. Vedi Filippo Secondo. Rechesens 383. Vedi Commendator maggiore di Castiglia. Reggente di Fiandra 26. Vedi Duchessa di Parma. Regina d'Inghilterra 22. Vedi Elisabetta Regina d'Inghilterra. Regina di Navarra passa per le frontiere di Fiandra 549. Libro di memorie composto da lei. Regno di Francia ridotto in miserabile condizione sotto Carlo Nono dalla fazione Ugonotta. Bentivoglio Storia ec. Vol. II.

Relazione intorno agli ammutinamenti 414. In quale ordine di soldatesca soglian succedere 415. Maravi-gliosa ubbidienza che vi si osserva 417. Sue leggi 418. Forma che si costuma nell'accordargli. 419 Rodolfo Imperatore s'interpone per la quiete di Fiandra 530. Fa continuare le pratiche di concordia per mezzo del Vescovo di Liege. 574 Ruremonda eretta in Vescovato 32. Posta a sacco dall'esercito dell'Oranges. 292

S

| Secco di Valenciana . 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sancio d'Avila passa in Fiandra col Duca d'Alba 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58 Invite centre i francesiti di Finder 185 Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 158. Inviato contro i fuorusciti di Fiandra 187. Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stellano d'Anversa 264. Rompe i nemici ed assicura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Midelburgo 267. Conduce soccorso a Goes 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vinto da' sollevati in un conflitto navale 370. Ha i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| comando d'un' armata per soccorrere Midelburge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 388. Entra in Mastrich con la gente regia 397. As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| salta i nemici e gli rompe 398. Scuopre i proponi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| menti di Lodovico e glie n'impedisce l'esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| salta i nemici e gli rompe 398. Scuopre i proponi-<br>menti di Lodovico e glie n'impedisce l'esecuzione<br>400. 401. Resta vittorioso nella battaglia di Mouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 410. Fatto ammiraglio dell' armata navale in Tolei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 470. Guazza il canale di Schowen 476. Suo consi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| glio per difendere la gente regia dall'armi degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stati 492. Sue parole a don Giovanni nel partire di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fiandra. 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sancio di Londogno mastro di campo di gente Spa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gnuola 157. Spedito dal Duca d'Alba verso Rure-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| menda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| San Gertrudemberg e suo sito 371. In potere de' sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| levati. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| San Quintino. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schelda fiume. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schonowen terra d'Olanda assediata da' regi 460. Ren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| desi · 46s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scritture sparse dagli eretici in materia di religione. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s |

| <b>04</b> /                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scrittura de' confederati col nome di Compromesso. 77                                                    |
| Scritture sediziose contro l'Inquisizione.                                                               |
| Signor di Montigni va in Ispagna 96. Mal ricevuto in                                                     |
| corte 99. Sua lettera al conte d'Horno suo fratello                                                      |
| 117. E carcerato 161, Vien satto morite. 201                                                             |
| Signor di Barlemonte nel consiglio di stato seguita i                                                    |
| sensi del Granuela.                                                                                      |
| Signor di Norcherme viene spedito dalla Reggente con-                                                    |
| tro Valenciana 128. È sforzato d'allontanarsene 129.                                                     |
| Vi pone l'assedio ivi. Castiga molti in Tornay 130.<br>Riceve Valenciana a discrezione 131. Vi punisce î |
| ruceve valenciana a discrezione 131. Vi punisce i                                                        |
| colpevoli 132. Suo ragionamento col quale persuade                                                       |
| l'assedio di Mons 282. Riman ferito. 35x                                                                 |
| Signor di Lumay tumultua 186. Sorprende la terra di                                                      |
| Brilla in Olanda 252. Tenta di soccorrer Harlem.                                                         |
| 339.                                                                                                     |
| Signor di Villiers tumultua nella Gheldria 186. È de-                                                    |
| capitato.  Signor di Capita in sinto dell' Orangee 106 Si pro-                                           |
| Signor di Genlis in ajuto dell' Oranges 126. Si pre-<br>para di soccorrer Mons 286. Fatto prigione 288.  |
| Muore. 288                                                                                               |
| Signor di Seraz inviato dall' Oranges a Flessinghen 262.                                                 |
| Acquista Ramua 267. Assedia Midelburgo ivi. Dise-                                                        |
| gna di soccorrer Mons. 304                                                                               |
| Signor di Genisac Ugonotto Francese satto prigio-                                                        |
| ne. 288                                                                                                  |
| Signor della Nua Ugonotto in Mons. 291                                                                   |
| Signor della Cressoniera ha il comando dell' artiglieria                                                 |
| nell' esercito regio 341. Muore. 351                                                                     |
| Signor di Beavoir colonnello di gente Vallona 369.                                                       |
| Governatore ed ammiraglio della Zelanda. 269                                                             |
| Signor di Glimes conduce un' armata per soccorrere                                                       |
| Midelburgo 388. Vien rotto ed ucciso. 391                                                                |
| Signor di Hierges 402. Governatore d'Olanda 457.                                                         |
| Assedia la terra di Buren ivi. E la prende 458. Va                                                       |
| contro Oudevater 459. E se n'impadronisce 460.                                                           |
| Piglia Schonowen. 462                                                                                    |
| Signor di Sant'Aldegonda 427. Sue qualità. 536                                                           |
| Signor della Guardia entra con una nave in Schonowen                                                     |
| in sjuto degli assediati. 461                                                                            |
| Signor di Campigni governatore d'Anversa 495. S' ac-                                                     |

| 648                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corda segretamente con gli Stati ivi. Riceve loro sol                                                                                               |
| dati nella città. 500                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                     |
| Signor di Dorp governatore di Zirchessea- 480. Sue diligenze in assicurar quella piazza contro gli Spa-                                             |
| gnuoli . 486                                                                                                                                        |
| Signor di Heez seguace dell' Oranges. 536                                                                                                           |
| Sito delle provincie di Fiandra.                                                                                                                    |
| Soglio dirizzato dal Duca d'Alba nella piazza d'An-                                                                                                 |
| versa. 241                                                                                                                                          |
| Sollevazion in Mastrich contro gli Spagnuoli. 504                                                                                                   |
| Sollevati in Olanda fanno ogni sforzo per impedire le                                                                                               |
| vettovaglie al campo regio sotto Harlem 349. Ten-                                                                                                   |
| tano d'acquistar Tolen 370. Occupan Ramachino 372.                                                                                                  |
| Restano padroni di tutta l'isola di Valacria 391.                                                                                                   |
| 'S' introduce trattazione d'accomodamento con loro                                                                                                  |
| 427. Ma non passa innanzi la pratica 428. Si pre-                                                                                                   |
| parano a difendere Leyden 430. Tagliano gli argini                                                                                                  |
| della Mosa e dell' Ysel, ed allagano le campagne                                                                                                    |
| intorno a Leyden 438. Mettono insieme un' armata                                                                                                    |
| navale per soccorrere gli assediati 439. Ordinanza de                                                                                               |
| loro vascelli 441. Liberano Leyden dall' assedio. 442                                                                                               |
| Sospetti de' Fiamminghi, e sensi de' più principali in-                                                                                             |
| torno all' Inquisizione.                                                                                                                            |
| Sovvenzioni come si somministrassero anticamente dal-                                                                                               |
| la Fiandra. 233                                                                                                                                     |
| Spagna grandemente insetta di gente Moresca. 25                                                                                                     |
| Spagnuoli disprezzano l'uso militare degli assedi sotto<br>Harlem 340. Assaltano disordinatamente la città, e ne                                    |
| son fatti ritirar dal Romero 341. S' ammutinano do                                                                                                  |
| po la battaglia di Mouch 413. Vanno alla volta                                                                                                      |
| d'Anversa dove entrano industriosamente (20. Na                                                                                                     |
| d'Anversa, dove entrano industriosamente 420. Ne fanno ritirare il presidio 421. Saccheggiano la casa del sig. di Campignì ivi. Vengono soddisfatti |
| sa del sig. di Campioni ivi. Vengono soddisfetti                                                                                                    |
| e tornano all' ubbidienza ivi . Periscono in gran nu-                                                                                               |
| mero sotto Leyden 442. Si preparano a difendersi                                                                                                    |
| contro i Fiamminghi 492. Disegno loro di ridursi                                                                                                    |
| contro i Fiamminghi 492. Disegno loro di ridursi<br>in Anversa 494. Difficoltà ch' incontrano in potersi                                            |
| unire 500. Assaltano e prendono Anversa. 510                                                                                                        |
| Squadrone degli ammutinati 416. Come ritenga l'auto-                                                                                                |
| rità del governo in sè stesso ivi. Che sorte di offi-                                                                                               |
| ciali elegga ivi. Suoi primi intenti. 417                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     |

|                                               | 649     |
|-----------------------------------------------|---------|
| Stati generali delle provincie di Fiandra:    | 11      |
| Stati generali convocati dal Toledo.          | 232     |
| Stati d'Olanda si ragunano per deliberare, il | modo di |
| soccorrer Leyden.                             | 435     |
| Stati di Fiandra 495. Vedi Consiglio di state |         |

### Т

| Tempio edificato in Anversa dagli eretici.<br>Toledo 165. Vedi Duca d'Alba. | 109       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tolosa si fa capo de' sediziosi in Anversa.                                 | 135. 136  |
| Tornay col suo distretto insetto d'eresia.                                  | 397       |
| Trattato d'aggiustamento tra don Govanni e                                  | gli Stati |
| 528.                                                                        | . 529     |
| Trulla picciola riviera.                                                    | 289       |
| Tumulti come principiassero in Fiandra                                      | 7 Š       |
| Tumulto popolare in Brusselles.                                             | 492       |

### V

| Valcheren isola. 261                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valdes mastro di campo Spagnuolo ha la principal cu-                                                    |
| ra d'assediar Leyden 431. Piglia due forti a' nemici                                                    |
| ivi. Chiude tutti i passi intorno alla città. 432                                                       |
| Valenciana si sollieva 268: Sorpresa degli Ugonotti<br>Francesi. 268                                    |
|                                                                                                         |
| Valloni pigliano l'armi contro i Gantesi. 614                                                           |
| Vargas capitano Spagnuolo soccorre Mastrich. 505                                                        |
| Vascelli regi alla ripa d'Anversa assaltati da' Zelan-<br>desi. 422                                     |
| Vescovo d'Arras con grand'autorità appresso alla Reg-<br>gente 33. Nato di Niccolò Perenotto Borgognone |
| Signor di Granuela, che tu segretario di Carlo V.                                                       |
| 41. Fatto Arcivescovo di Malines 42. E poi Cardi-                                                       |
| nale col titolo di Granuela 42. Sue qualità e costu-                                                    |
| mi ivi. Acerbe querele de' più principali signori di                                                    |
| Fiandra contro di lui 43, Rende sospetta al Re la                                                       |

convocazion degli Stati generali proposta dall' Oranges 43. 44. Consiglio che suggerisce nella materia ivi. Esorta la Reggente a sar eseguire gli editti contro gli eretici 51. Odiato dalla nobiltà del paese ivi. Notabile azione fatta in suo vilipendio ivi . Lettera scritta al Re dall' Oranges, dall' Agamonte e dall' Horno contro di lui 53. Teme d'insidie contro la sua persona 77. Chiede licenza al Re e parte di Fiandra ivi. Vien chiamato dal Be con grand onore in Ispagna. Vescovati eretti di nuovo in Fiandra. 32 Ugonotti di Francia soccorron l'Oranges 226. Promettono ajuti a' fuorusciti Fiamminghi 250. Tengono corrispondenza con la Regina d'Inghilterra 251. Restano vinti da' regj. 287 Vighlio presidente del consiglio privato seguita i sensi del Granuela 41. Opponsi all'Oranges e per quali ragioni 67. Si mostra contrario alle nuove imposizioni. 237 Visconte di Gante 540. Inviato in Inghilterra da don Giovanni ivi . Vittoria de' regj a Zirchessea . 484

Z

Utrecht Arcivescovato.

Zelanda più contraria dell'altre provincie alle imposizioni del Duca d'Alba. 242
Zirchessea terra principale 470. Qualità del suo sito ivi.
Vien assediata 480. E si rende. 484
Zutfen e suo sito 324. Assediato da Federico di Toledo 325. Preso per forza o posto a sacco. 325

32

# BRRORI

# CORRECIONS

| Pag. 43 l.              | 29 da                 | di              |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 142                     | 29 da<br>18 amoreroli | amore voli      |
| 210                     | 12 voltatosi          | voltatisi       |
| 320                     | 28 n.l                | del             |
| 342                     | 22-23 ludibro         | ludibrio        |
| 349                     | penult. Provocato     | Provocati       |
| 354                     | 6 prender             | pender          |
| 357                     | 18 raccoglieva        | raccoglievano   |
| 379                     | 13 Amstesdam          | Amsterdam       |
| 3 <sub>7</sub> 9<br>453 | 29 ritornasse         | ritornassero    |
| 458                     | 26 Hirges             | Hierges         |
| 5:5                     | 18 quella fuori       | quella in fuori |
| 534                     | 22 Ålemagna           | Ålemanna        |
| 58 i                    | 30-31 vogliano        | voglione        |





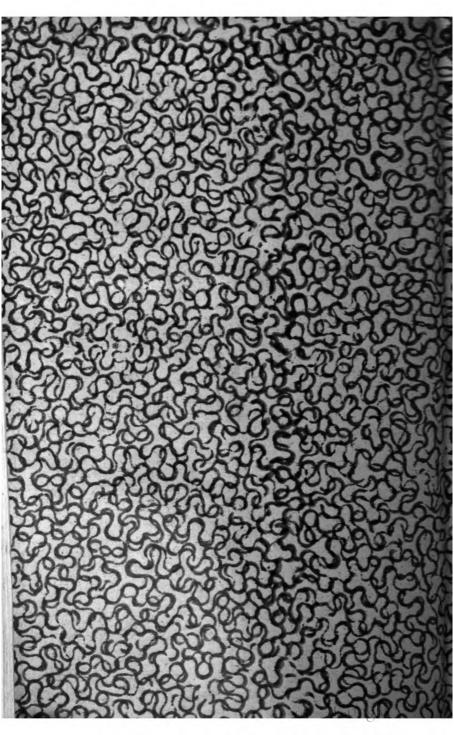